

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + Keep it legal Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at <a href="http://books.google.com/">http://books.google.com/</a>



### Informazioni su questo libro

Si tratta della copia digitale di un libro che per generazioni è stato conservata negli scaffali di una biblioteca prima di essere digitalizzato da Google nell'ambito del progetto volto a rendere disponibili online i libri di tutto il mondo.

Ha sopravvissuto abbastanza per non essere più protetto dai diritti di copyright e diventare di pubblico dominio. Un libro di pubblico dominio è un libro che non è mai stato protetto dal copyright o i cui termini legali di copyright sono scaduti. La classificazione di un libro come di pubblico dominio può variare da paese a paese. I libri di pubblico dominio sono l'anello di congiunzione con il passato, rappresentano un patrimonio storico, culturale e di conoscenza spesso difficile da scoprire.

Commenti, note e altre annotazioni a margine presenti nel volume originale compariranno in questo file, come testimonianza del lungo viaggio percorso dal libro, dall'editore originale alla biblioteca, per giungere fino a te.

### Linee guide per l'utilizzo

Google è orgoglioso di essere il partner delle biblioteche per digitalizzare i materiali di pubblico dominio e renderli universalmente disponibili. I libri di pubblico dominio appartengono al pubblico e noi ne siamo solamente i custodi. Tuttavia questo lavoro è oneroso, pertanto, per poter continuare ad offrire questo servizio abbiamo preso alcune iniziative per impedire l'utilizzo illecito da parte di soggetti commerciali, compresa l'imposizione di restrizioni sull'invio di query automatizzate.

Inoltre ti chiediamo di:

- + Non fare un uso commerciale di questi file Abbiamo concepito Google Ricerca Libri per l'uso da parte dei singoli utenti privati e ti chiediamo di utilizzare questi file per uso personale e non a fini commerciali.
- + *Non inviare query automatizzate* Non inviare a Google query automatizzate di alcun tipo. Se stai effettuando delle ricerche nel campo della traduzione automatica, del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) o in altri campi dove necessiti di utilizzare grandi quantità di testo, ti invitiamo a contattarci. Incoraggiamo l'uso dei materiali di pubblico dominio per questi scopi e potremmo esserti di aiuto.
- + Conserva la filigrana La "filigrana" (watermark) di Google che compare in ciascun file è essenziale per informare gli utenti su questo progetto e aiutarli a trovare materiali aggiuntivi tramite Google Ricerca Libri. Non rimuoverla.
- + Fanne un uso legale Indipendentemente dall'utilizzo che ne farai, ricordati che è tua responsabilità accertati di farne un uso legale. Non dare per scontato che, poiché un libro è di pubblico dominio per gli utenti degli Stati Uniti, sia di pubblico dominio anche per gli utenti di altri paesi. I criteri che stabiliscono se un libro è protetto da copyright variano da Paese a Paese e non possiamo offrire indicazioni se un determinato uso del libro è consentito. Non dare per scontato che poiché un libro compare in Google Ricerca Libri ciò significhi che può essere utilizzato in qualsiasi modo e in qualsiasi Paese del mondo. Le sanzioni per le violazioni del copyright possono essere molto severe.

### Informazioni su Google Ricerca Libri

La missione di Google è organizzare le informazioni a livello mondiale e renderle universalmente accessibili e fruibili. Google Ricerca Libri aiuta i lettori a scoprire i libri di tutto il mondo e consente ad autori ed editori di raggiungere un pubblico più ampio. Puoi effettuare una ricerca sul Web nell'intero testo di questo libro da <a href="http://books.google.com">http://books.google.com</a>







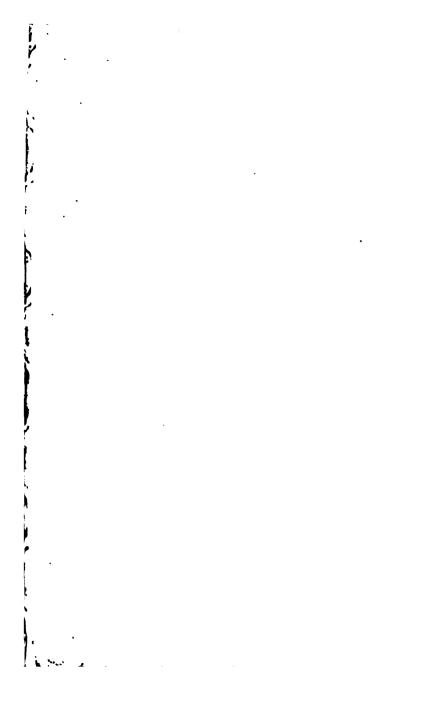



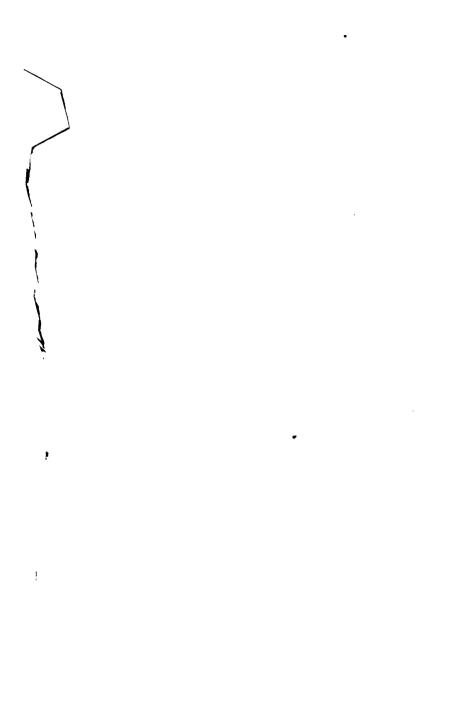



### **BIBLIOTECA**

DEI

# **COMUNI ITALIANI**

### RACCOLTA

DEI

## POETI SATIRICI ITALIANI

premessovi

THE DESCOURS O

INTORNO

ALLA SATIRA ED ALL'UFFICIO MORALE DI ESSA

di

GIULIO CARCANO

VOLUME QUARTO

TORINO
TIPOGRAFIA FERRERO E FRANCO
accanto alla Madonna degli Angeli.

gh.

•

3.5



### RACCOLTA

DEI

## POETI SATIRICI ITALIANI

J. 836

. •

## **RACCOLTA**

DEI

## POETI SATIRICI ITALIANI

premesso vi

UN DISCORSO

INTORNO

ALLA SATIRA ED ALL'UPPICIO MORALE DI ESSA

DI

GITLIO GARGANO

VOL. QUARTO

TORINO 1854

DALLA SOCIETA EDITRICE DELLA BIBLIOTECA

DEI COMUNI ITALIANI

850.5 R11**96** 

Tip. Scolastica di SEBASTIANO FRANCO E FIGLI E COMP.

21/22. 11/2 to 6-10-31 23005

Questa Satira è tuttavia inedita. Per quante indagini facessimo non ci riuscì di saperne l'autore. V'ha chi l'attribuisce al cavalier Dotti; ma noi non la crediamo opera sua, e nemmeno de' suoi tempi.

. . • y ... .

### SATIRA INEDITA

#### DI INCRETO AUTORE

#### SIRENO E BATTILLO.

Sm. L'alba che al Gange in riva il crin s'adorna Di perle, e rose, e col bel piede inaura La parte oriental là dove aggiorna. Fra i fior morendo il mormorio dell'aura A festeggiar la matutina luce Desta gli augelli, e morto di ristaura. Reco. che fuor dell'onde il sol riluce. R tutto intenso al rapido viaggio Gli anelanti destrieri al carro adduce. Bcco, che al bel seren del nuovo raggio Spiegan più vago il tremulo smeraldo Delle frondi vezzose il Pino e'l faggio. Ridon le selve e l'assignuol più baldo Raddoppia l'armonia di ramo in ramo, Ch'alla stagion più fredda ha il cuor più caldo. Cantando, dice alla sua fida, io t'amo, Ella risponde col medesmo accento, Alternando fra loro il bel richiamo.

Gioisce al nuovo giorno il rio d'argento,
Gioisce il colle, il bosco, il campo, il prato
L'erbe, le piante, i fior, gli augelli, e il vento.
Sol un io sorgo al mio tormento usato,

E mentre il tutto festeggiando ride, lo saluto col pianto il di già nato.

Oh selve amiche al mio dolor si fide Quanto in voi mi vedete esser diverso Da quel, che fui gran tempo, e'l Mincio il vide.

Di calde stille il flebil ciglio asperso
Rasciugo in van; poichè sì spessa è l'onda,
Che maggior de'gran fiumi è'l duol, ch'io verso.
Piacciavi almen, che in noi da sponda a sponda

S'oda il tenor delle mie note amare, S'ascolti il duol, ma la cagion s'asconda.

E tu placido rio, che delle chiare Acque superbo per sentier fiorito Ten'vai sonante a dar tributo al mare, Prendi l'umor, ch'io spargo in questo lito, Che accrescendone il tuo, giunger potrai

Di maggior piena apportator gradito. E da me sappi, se per te mol sai, Che il fautor de' potenti ha per costume A chi più dona, esser più largo assai.

Barr. Di Giove in ciel, che all'universo è Alume,
Teco la grazia sia, per se risplenda
Del nuovo sol più venturoso il lume.
Onde Siren, che si frequente apprenda
Il bosco a risonar del tuo dolore,
O poggi al monte il giorno, o al mar discenda.

Tu il guardo affisi al cristallino umore Del fugace ruscello, e a me rassembra Quel che versi dagli occhi un rio maggiore.

Nel corso di quel rio, che nen dimembra Col dolce riso il duci dal mio pessiero, il suo proprio destin l'alma rimembra.

Sorge da nobil fonte il rio sincere,
Quindi al cammino, e alla baldanza insieme
Strepitoso, e gentil s'apre il sentiere.

Dell'aura a fiati insuperbisce, e freme, Tutto è candor nella stagione estiva. Placido allor che ride, allor che geme. Scorre fra vaghi fior di riva in riva, D'Erba odorosa all'onda sua rinova Tenero letto, ove con l'onda arriva. Ma ciò che val? Tanto furor, che giova? Se perde il nome allor, che al mare è giunto, Nè di lui ricordanza in mar si trova. Simil del tutto è la mia sorte appunto. Da stirpe non vulgar nacqui agli affanni. Premei per fasto a vanità congiunto: Fra i fiori del piacer vagai molt'anni, Fu il plauso degli amici aura serena, Che insuperbì della mia sueme i vanni. Or che l'ultima età m'avanza appena. Or che di fredda neve ho sparso il crine, Duolmi qual sono e qual sarò m'è pena. Del gran mar della morte a me vicina Veggio le torbid'onde, e ch'io m'appresso Con piè veloce a inevitabil fine; So, che al gran mar del niente, io son già presso, E volgo nel pensier, che assorto in lui Cadra con la mia vita il nome istesso. Morrò per sempre alla memoria altrui, E pechè nulla di sublime io fei Nulla Fama dirà, nè men ch'io foi. BATT. Tempra Sireno il duol sciocco che sei, Soffri che il nome tuo rimanga oscuro, Nè tu di questo travagliar ti dei. Quanti s'alzaro a gran possanza, e furo Chiari per gran virtude e gran bellezza,

La di cui sorte invidiar non curo!

Pregio infausto a Seian fu la grandezza,
Alcibiade di strali e d'orror cinto,
Biasma colui. che in se beltade apprezza;

Demostene eloquente in ceppi avvinto
Riman di vita ignudo, e d'alma casso,
Pria dal saper, poi dall' invidia estinto.

E tu non men, se con più ratto passo

Te inoltravi alla gloria al par di questi,

Forse che innanzi al tempo ivi a Patrasso.

Tenni interte il della delli cashi meni

Tergi intanto il dolor dagli occhi mesti, Godi lieta vecchiezza in grembo all' erba, Non compensa il morir fama che resti:

Sia. Presta o tarda che vien la morte acerba, Fia lieve all'uom, se balsamo di lode Col rapirlo al sepolero in vita il serba;

> Il giusto, il saggio, il temperante, il prode Va da mortale occaso a eterna aurora, Chè il dente dell' oblio virtù non rode.

BATT. Rispondi a me, Siren. dimmi in buon'ora, La fama, di cui tanto si ragiona. Che mestier fa nel mondo, ove dimora?

Sia. Ella è un premio dovuto all'opra buona, Di magnanime imprese, è un nobil grido, Che dal labbro de saggi alto risuona.

BATT. Dunque s' è vero, e al tuo parlar m'affido, Che l'applauso de' buoni è dritta fama, Se la vuoi da malvagi, io me ne rido. Ringrazia il ciel, che in questa età si grama.

Ringrazia il ciel, che in questa età si grama, Piena d'insania e scema di cervello, In parlando di se nissun t'infama: Quando tu fossi ancor nuovo Metello,

Pari in fortezza al domator felice, De' Parti invitti e del German rubello; Qual gloria avrai da un secolo infelice, Fetido asilo a tralignanti affetti,

Di malizia e d'error fonte e radice?

Se d'esser chiaro a nostri dì t'affretti,

Del mondo osserva i pessimi costumi,

Ouindi veder potrai qual fama aspetti.

Non van sì gonfi a larga piena i fiumi, Nè tante stille ha l'indico Oceano, Non han Rmo e 'l Dangeo sì spessi i dumi: Quanti son vizi al mondo. Il mondo invano

Tener si può, che a detestandi eccessi, Da vicin non trabocchi, e da lontano. Strade, terme, palagi odon congressi Sol di lascivia, e con egual licenza Si profanan talvolta i templi stessi. Nomi di suon magnifico, ma senza Verun effetto in quest' età si fanno. La giustizia, la fede e l'innocenza. Giustizia i tribunali oggi non hanno. Chi siede in lor l'util suo proprio agogna. Non curando se vien con l'altrui danno. Sprezza il giudice rio scorno e rampogna. Col manto d'interesse ha il cuor vestito. Nudo sol di pietade e di vergogna. Dal greco Areopago avrai sentito, Che a sommo studio ivi un giudizio incerto Fosse al centesim' anno differito. Or simil caso è da ciascun sofferto. Mentre in qualunque foro ad ogni lite Cent'anni è poco a esaminare il merto. La verace bontà per vie romite Esule è in terra, e quei che Curio vedi Fingersi al volto, è nell'oprar Margite. Ciò che pietade in altri esser tu credi, È sozza ipocrisia, di pietà vote L' nomo ha le fibre sin da capo a piedi. Dell'ippocrita son le arti più note, Predicar povertade, e con rapine Ricchezze accumular quant' egli puote. Aver folta la barba e raso il crine. Portar china la facia e torto il collo. Plauder Virginia, e praticar con Frine. Impor digiuni e far divieto al pollo, Sorger poi dalla mensa a stracchi denti, Sazio di starne, e di fagian satollo. Biasmar l'usure in pubblico alle genti, Ed in segreto con vergogna eterna Prestando ottanta, numerar sul venti. Mostrar bontà nella sembianza esterna. Chiuder nell'alma ogni peggior desire, Lodar gli altari e starsi alla taverna.

Esser malvagio, e tal non apparire, Favellar sempre bene, e mai nol fare, Far mill' opre nefande, e mai nol dice. Tai studi infami insegna a praticare L' uso moderno, onde la gente astuta Nel di dentro non è qual fuor ti pare. L'onestá delle femine è perduta. Il mondo non può dir dove s' asconda. Nè si ricorda averla mai veduta. Un tempo è ver, che in solitaria sponda Stiè pudicizia, e colla donna alpestre Trasse la vita placida e gioconda. Oggi l'usura ogni confin terrestre Regge a sua voglia, e se penuria d'agi. Di vizi abbonda anco il terren silvestre. Corron fra' boschi i secoli malvagi. Venere a tutti è la medesma Piva, Son le capanne uguali a gran palagi. Ridon dal patrio fiume assiso in riva. Dell'Appia legge, e della Giulia ancora Dafne insolente, e Cloride lasciva. Ogni ninfa gentil, che selva onora, Cintia novella, avviticchiato, e stretto Tiensi nel sen, l'Endimion, che adora, Ferve nella città lo stesso affetto. I vizi a schiera van trottando in volta, B quel che taccio è più di quel, che ho detto. Piano fratel, che la tua furia è molta. Se'l mondo è tal, qual il dimostri, almeno Respira alguanto, e le mie voci ascolta. Narrar tu dei per ingannarmi appieno. Com' è che 'l vizio le virtudi opprima. Qual fu l'età, che gli disciolse il freno. Dal di primier, che l'una etade in cima Si pose all'altra, e volse il tergo al nato Secol d'argento, quel che d'or fu prima: Allor, che il bosco tramutossi in prato. B la delizia i suoi teatri aperse. Direi, che sempre al mondo il vizio è stato.

Crebbe poi questi, e in più d'un rivo emerse. Quando volto l'aratro a peggior uso. La terza età le prime due coperse. Pur non del tutto il ben oprar fu escluso. Che non del tutto ancora era ribelle A quelle autiche leggi il nuovo abuso. Le donne allor, o fosser brutte, e belle Per le pubbiche strade ivan velate. Con la veste succinta, ed in pianelle. Di bei costumi internamente ornate Snandeva in lor l'alma onestà del guardo Nel sembiante gentil grazia, e beltate. Moveano il passo maestoso, e tardo Sempre guardinghe, pavide, e ritrose, Che gran fortezza in donna è il cuor codardo. Or van leggere, tumide, e fastose, Non più tra bende come pria ristrette. Le fancipile, le vedove, e le spose, Scuopron la gamba, il piede, e le scarpette, Onde veder tu puoi, se in casa, o in piazza Marcian galanti, e quai van larghe, o strette. Ciascuna a suo piacer gode, e sollazza, E fra colmi bicchieri, e cene liete, In ogni tempo, e luogo, è sempre pazza. Non ha rossor, che di portar le viete Nude le mamme, e non mostrar le duole Le parti più nascose, e più segrete. Nè si gran fallo è delle figlie sole, Poichè le buone madri han per usanza D'insegnar ciò, che sanno alle figliuole. Le traggon esse dall'angusta stanza Al Ciel torbo, e sereno in luogo tale Dove apprendon, che sia bagordo, e danza, Dove la castità, divien si frale, Che passa di leggier dal guardo al tatto. E per poca mercè fassi venale. Qui la suocera indegna a picciol patto, Quasi, che il ballo sia fiera, o mercato, Fa della nuora all'amator contratto.

Essa le addita ognor, come legato Debba tenersi il crine in rete vaga. Com' a forza divenga inanellato. Come volger si dee l'occhio, che impiaga, Con qual dolcezza, e come più si stringa L'Adon ferito d'amorosa piaga! Come amor non sentendo, amor si finga Col prodigo, che spende, e con quai vezzi A donar, ciò che brama, ella il sospinga: Chè posson due lusinghe, e due disprezzi, Qual fuoco, accender gel che l'alme agghiaccia. Come l'amante or s'odi, or s'accarezzi. Quando l'amor favelli, e quando taccia, Quando l'incendio, che l'avvampa tutta Chiuda nel cuor, quando il palesi in faccia Così costei d'ogni perfidia instrutta. Benchè a Rodope in fasto ugual non sia. Come Fennia gareggia in esser putta. Talune col malan, che il Ciel lor dia. Purchè non manchi il modo a maritarsi Fan lo stesso cammin per altra via. Procuran queste in pubblico mostrarsi Perchè nel cinguettar, gravi nel riso, Modestissime ancor nell'adornarsi. Tengon le sguardo in casa all'ago fiso, Traggon la spuola, e nel telajo addotte Fingon nel giorno esser sulpicie al viso, Poscia caduto il di passan la notte Nel caldo lupanare in grembo al drudo. Vane, lascive, cianciatrici, e ghiotte. E la medesma, che di cuor si crudo Celar vedevi al sol il crin composto, Svela il corpo fra l'ombre, e il mostra ignudo. Non manca a lei, chi fedelmente, e tosto L'accompagni per via, che la vicina Al buon ufizio ha sempre il piè disposto. Basta che rieda all'alba mattutina. E alla finta onestà serva il pretesto. Che rimase a dormir colla cugina.

Tanto agli inganni ella l'ingegno ha presto, Che impudicizia asconde in bianche spoglie, Sfacciataggine avvolge in vel modesto.

Maritandosi alfin l'error si scioghe E chi vergine crede averla in braccio, Prima che sposa ha gravida la meglie.

Ma più m'instupidisce, e fa di ghiaccio, Che se la sgridi, o a ravvedersi inviti, Risponder suol per torsi via d'impeccio,

Che povertà la sforza a tal, che imiti Le fanciulle di Cipro, e ciò che in esse D'abominando, e reo voder quei liti

O pur quella d'Armenia, che sommese D'avanti altrui per guadagnar la dote, E nel tempio maggior vendean sè stesse

Sm. Che ascolto oimè, chi sopportar mai puote
Stoltezza tanta, e non sentir al paro
Di vergogna, e dispetto arder le gote!
Non stento, e povertà, ma il genio avaro,
L'impudicizia, che il lor cuor governa
Fan, che alle donne il delirar sia caro.

Barr. Si dentro oggi lascivia in lor s'interna, Che trovarne tra mille una da bene Del Cinico non basta la lanterna.

La cittadina anch' ella non si tiene Più dell' altre a risparmio, e in se ripensa, Come adempir ciò, che al desio gli viene.

S' ode seder molt' ore a lauta mensa, Vuol comodo l'albergo, e corredato, Provveduta di tutto lo dispensa.

Le vesti aver con oro, e di broccato, Ricami al sottanin, vezzo, e Fiorello Di fulgidi diamanti al sen legato;

Pompose Armille, Giardiniera, Anello, Orecchini, Agrimani, e il Calessino Pari al Carro del sol fiammante, e bello:

Ricche barbe al caval col pennacchino, E mentre il guida pettoruta, e intiera Vuol cento riverenze coll' inchino

Vuol scranna in Chiesa, e star con l'altre in schiera. Il corsettino in casa, e il papagallo, Paggio a livrea, staffier, e cameriera: Ammaestrarsi al suono, al canto, al ballo, Pretender fama di parlar forbito. Il corso frequentar senz'alcun fallo. Chiamar l'Amiche a veglia, ed al convito, Garreggiar colle Dame del paese. Dando il festin di numeroso invito. Poi se l'entrata è angusta, a tante spese Supplisce il cicisbeo, che almen fia conte. Benchè il torria più volontier marchese. Resa a desiri suoi le voglie ha pronte: Sallo il vicin, sallo il marito, e zitto Della moglie al piacer china la fronte. Sguardala in fin qual vuoi, traverso, e dritto, Che sempre la vedrai tronfa, e sfacciata, Sempre disposta ad ogni gran delitto. Lessi un tal di che in riva alla beata Onda, che fu della sirena antica Tranquillissima stanza e fortunata, Terra vi sia sopra d'ogn'altra aprica, Ma d'aria così molle, e sì lasciva. Che alla Verginità troppo è nemica. Poichè quantunque onesta in lei sen viva. Il verginal suo fior dal grembo scuote Donna, che a mezzo lustro appena arriva. Or tutta Italia ugual destin percuote. Se neile sue donzelle al decim'anno Ouel che l'aere non può, lascivia il puote; Anzi dirò, che le malvagie il fanno Tenere sì, che ricordar volendo Se fur vergini mai, ridir nol sanno. Delle donne volgari, io tali intendo, Che sian gli eccessi perfidi, e nefandi; La fama il narra, e quel che so ti vendo. Sir. Passiam dunque a' sovrani, e memorandi

> Gesti dell'altre, che di Giove, e Marte Si spaccian prole, e son famose, e grandi.

BATT. Del sesso Femminil la nobil parte Si scaltra è nel mostrar per bianco il nero, Ch'ogn'altro avanza del cuoprir nell' arte. Le trae Natura a inimistà col nero. Ciò che chiude in se stessa il tutto è finto. B mezzo appena è quel che mostra intiero. D'apparente onestade il volto ha cinto Lussuria è dentro al cuor, benchè mentisca, E il scuopre a Noi di purità dipinto. Più che l'onor della grandezza prisca Invidia a Messalina il cambio infame Fatto allor, che fingea d'esser Licisca. Non cura di Penelope lo stame, Ma ugual bellezza a quella aver vorrebbe, B più d'un Proco che la serva, ed ame. Lucrezia in oggi all' amator darebbe Presto, e d'accordo, ciò che tolse a lei Tarquinio a forza, e ad amendue ne increbbe. O maledetta cinque volte o sei, Donna, che sol di vago hai la sembianza, B poco in questa insuperbir ti dei. Nasce in te da beltà la tracotanza. D' ogni virtù più chiara, e pellegrina Lo sprezzo altier congiunto all'ignoranza. Se ti chiedo qual sia l'alta eroina Che serbò nel tenor di sua sventura Col piede in servitù cor di reina: Chi la donna real, che in veste dura A seguir l'orme del suo sposo accinta Le membra avvolge, e di beltà non cura: Se dal valor donnesco Europa avvinta

Rimase, ed Asia, e quante volte in guerra Pugnò Martesia, or vincitrice or vinta. Quel che d'infansto nella greca terra

Ad Ippolita avvenne e come Alcide Già trionfante al suo bel piè s'atterra: Se è ver, che in aspra pugna il Zante vide Cader, versando il sangue in rivi sparti,

Pantasilea per man del fier Pelide:

Tu nol saprai; ma puoi bensì vantarti Saper ciò, che d'impuro a lor diletto L'Amazoni facean con i Samarti.

Saprai qual fosse il nome, e dove il tetto Di lei, che avendo il cuor di nera pece, Vinse l'accusa col candor del petto.

D' Antiopia, Orizia, Clitennestra invece Saprai ciò, che di barbaro e lascivo Ponzia sul Tebro in altra età già fece.

P odo ben dir, di sangue illustre un rivo Son io, che in secol per molt'anni poi Trasse l'Italia dal terreno argivo.

La materna prosapia i pregi suoi
Prende d' Ilio superba in riva al fiume
Dal forte Ettòr, germe immortal d'eroi.

Taci, che in vil germoglio invan presume Sorger da nobil tronco, e non si accozza, Se portento non è. l'ombra col lume.

Il nascer dama è qualità ben mozza, Se mancan l'opre, e ad esser tal non basta Scuffia, cresta, braccier, paggio e carozza.

L'oprar volgare a nobiltà contrasta, Procede il buono da cagione intera, E un piccol neo che s'introduce, il guasta.

Le glorie avite, che ti fan sì altera, Nè d'imitarle in modo alcun t'invogli, Son gloria in te, ma non tua propria e vera;

Guarda quai furo i padri, indi raccogli, Chi tu sei, qual ti adopri, e scerni alfine, Se quel che rendi è pari a quel che togli.

Questi salendo per sentier di spine Sui gioghi alpestri, in cui s' innalza il tempio Sacro all' onor, v' ebber corone al crine.

B vinto il senso ribellante ed empio Dopo lunga battaglia e faticosa Di valor, di bontà dier chiaro esempio.

In maligna, implacabile, rabbiosa, Tutta d'inganni e fellonie ripiena Ten vai sprezzante, e di viltà fastosa. Per te la fedeltà, che di serena Luce s'ammanta, ha il bel candor smarrito, E fatta è tal, che si ravvisa appena..

Tu per l'amante infida al tuo marito Lo tradisci, per tal che in tempo breve Resta ancor ei per nuovo amor tradito.

Fosse la piaga almen profonda e greve,
Che ti lacera il sen, colpo amoroso
Di proceso policio di controlo di contr

D' un roseo volto e d' un bel sen di neve.

Non per bellezza o per valor famoso L'amante eleggi, e a te non cal, che sia Chiare per gloria d'opre, o almen vezzoso.

Non beltà, non fortezza e leggiadria Tel fan gradir, che a vaneggiar ti mena Gran lussuria congiunta a gran pazzia.

Basta ch' ei sia d' infaticabil lena, Membruto, asciutto, e di color ferigno, Fortissimo di gambe, e più di schiena.

L'ardor della tua rabbia è sì maligno, Che al ben goder con l'amator vorresti L'asino in lui, più che il falcone o il cigno.

D'antica nobiltà vanti son questi?

Queste degli avi tuoi l'opre al chiare?

Gli esempli e i pregi, onde ti adorni e vesti?

Cornelia stessa in mezzo a tante e rare Doti di gran beltà, d'alta propago, Saria con vizio tal più che volgare.

Senza onestà, che valeria Cartago

Doma dal padre invitto, e in ogni calle

Sculta mostrar dell' Affrican l' immago?

Che gioveria vedere, ch' Anniballe Sovra il carro trionfi, e il re Siface Si tragga prigionier dietro le spalle?

Basterebbe un sol vizio a far loquace Gracco, ond'a lei dicesse, in altre ville Porta i trionfi tuoi, vattene in pace.

Basta un sol vizio a far, che non scintille Lo splendor de' Natali, e a te consente La famosa prosapia averne mille. Son tuoi studi nutrir d'ozio la mente

B far mal non potendo in casa, e fuori,

Darti all'accidia, e non voler far niente.

Sdegnar d'Aracne i providi lavori, Tener la penna infra le dita appesa Per l'uso indegno de vietati amori.

Aver la voglia internamente accesa Di farsi vagheggiar per ogni loco Senza rispetto a maestà di chiesa.

Star molt'ore'allo specchio, e dir ch'è poco, Poscia con sguardi, e vezzi a gran dovinia Sparger nelle alme di lascivia il foco.

Nell'opre di virtade usar pigrizia, Finger coprendo il pessimo talento, Che in te sia purità fin la malizia.

Che or tu spieghi di superbia al vento L'ardite vele, e più che non bisogna, Conti i grand'avi infino a mille, e conto,

Sappiche a te ciascun di quei rampogna L'ignobil vita, e se di lor si vanti, Essi al contrario han sol di te vergogna.

Essi mirando tanti vizi, e tanti,

Che fan corteggio al viver tuo servile,

Gridan dall' urna, e son parole i pianti.

Ch'è somma laude aver l'ingegno umile Con opre eccelse, ed è bassezza enorme Nascer di sangue Augusto, e oprar da vile.

Che la donna vaneggi in varie forme Qual sia stupor, se all'esser lei lasciva Le presta ogni region esempli, e norme.

Narra la fama antica, e a noi ravviva La memoria d'un tal nato in Megara Nobil città della contrada Argiva.

Pagò costui, cosa inaudita e rara,

Due talenti un sol bacio in quell'etade

Men corrotta dal vizio, e manco avara.

Lo stesso in oggi di continuo accade Che avarizia e lussuria al par contende Del maggior grado in femminil beltade. Un solo sguardo un gran tesor si vende Più caro un viso, e l'ultima dolcezza Non mai godrà, chi tutto il suo non spende.

Ben è ver, che la donna al male avvezza, Se la fama dell'or pascer gli è tolto, Ne'fomiti del senso usa larghezza.

R l'amator mendico in grembo accolto, Dona il piacer infame a chi nol puote Per l'inopia comprar poco, nè molto.

Non ha vergogna, che ciascun la note, Se mancano opportune al suo diletto Camere occulte, e agli occhi altruì remete:

Dovunque al colle, al piano il cielo è tetto, Non teme, prostituta, dei leeni: Strigner l'amato, e l'erba aver per letto.

Onde dirai, se l'opre sue ragioni, Che nell'Italo suol viltà più scaglia Che nelli Massageti, Indi, e Asamoni.

Sin qui di queste; a te saper non caglia Quel più, che adopra nel tugurio angusto La volgar donna, e in traviar che vaglia.

Passa i marmorei speldi, ove il vetusto Sangue alberga di Fiesole, e di Roma, D'onor già colmo, or sol d'infamia onusto.

Vedrai la nobil donna i lisci a soma Stender sul volto, ed in ritorte anella O in vaghe treccie scompartir la chioma.

Rader con sottil vetro ogni novell

Lanugine dal volto, e il pel non scabro,
Per comparir più merbidetta, e bella.

Col minio stemperato, e col cinabro Farl, che rubin dell'Iride celeste Sembri in fulgor l'estremità del labro.

Con ricche gemme in ricchi drappi inteste Cignersi il petto, e a guisa di lumaca Portar la casa addosso in una veste.

Come ad ognor co'servi ella s'indraca, Come fassi ritrosa al sue censorte, Come infierisce, nè giammai si placa. Le strade di virtù per lei son torte, Che d'ogni vizio al cor vano, e leggero Superbia ed ignoranza apron le porte.

Quel che narrai finor non conta un zero,

E in paragon di mille error più gravi
Rispondon questi, come il bianco al nero.

La gola, il sonno, ed i costumi pravi, L'ozio, le piume, il tracotar frequente Sono i pregi, che aggiunge a quei degli avi.

Quanto di reo può immaginar la mente, Quanto di brutto la nequizia istessa, Non fia, che usar nol voglia, e almen non tente.

Lecito, onesto è quel che piace ad essa, Basta solo il voler qualunque cosa, Perchè sia di ragione a lei concessa.

Quando in tempo iniglior Roma famosa Tolse i Consoli suoi dal curvo aratro, E a nobil man diè pregio esser callosa,

Fattosi il Tebro a gran virtù teatro
Tanto invero alle femmine latine
Delle leggi il vigor fu grave, ed atro,

Delle leggi il vigor fu grave, ed atro, Che il solo bisbigliar due paroline, Di segreto a una serva, aver per via

Scoperto il capo, e non velato il crine, Gir tal volta alle feste, e non tor pria Licenza di goder con l'altre in schiera

Le pompe della pubblica allegria, Bra tenuto allor colpa si fiera, Che altri petera ripudion la moglia

Che altri poteva ripudiar la moglie, O darle col baston l'ultima sera.

Oggi la donna empir può le sue voglie, Passar da errore a error senza intervallo, Ne' costumi, negli atti, e nelle spoglie.

Vada in pace Sempronio, Antistro, e Gallo, Che all'esilio fuor de' patri lari Nella moglie puniro un piccol fallo.

Altri tempi, altre cure, i cieli avari Volgeansi al Tebro, e in quell'età si rancia Gli uomini avvezzi al solco eran ignari. Per tutto è noto omai l'uso di Francia, Che a madama permette esser cortese D'un bacio per saluto in sulla guancia.

La donna oggi è tra noi più che francese, B lascia oltre la bocca ancor baciarsi Il petto, il ventre, e il più segreto arnese.

Nudi il suo brando Astrea, venga a provarsi Di sottopor, se puote, a legge antica I nuovi abusi vendicati, e sparsi.

Non saria piccol frutto a gran fatica,

Mentr'ella ha il cuor d'impurità macchiato,
Far. che sembri nel volto almen pudica.

Ma ciò si spera indarno, essa al suo lato Vuol de' vizi il cartegio aver non manco. Che quel de' servi in pubblico, e in privato.

La gran beltà non le varrebbe unquanco, Se non avesse attorno i ganimedi, L'un davanti, l'un dietro, e l'altro al fianco.

Ciò che di vago in lei contempli, e vedi Tutto è luseuria, e gran lussuria spira La chioma, il ciglio, il sen, le mani, i piedi.

Se l'occhio intorno lampeggiando aggira, D'impurissimo ardor sempre sfavilla, E dove è più mirata, ivi più mira.

Quanto in molti anni adulterò Drusilla, Quanto d'osceno espose al roman polo Pompea, Muzia, Terenzia, e Terentilla;

O pur quel più, che nell'argivo suolo Potè di sozzo Antia e Criteida oprare Basta ad essa per farlo un giorno solo

Sovente al corso in aureo cocchio appare Fastosa donna, ed ala a lei davanti S'odon d'intorno i suoi lacche gridare.

Or chi fia questi, che in superbi ammanti Giunon rassembra? Io Giulia in lei ravviso Alla vana alterezza, ai bei sembianti.

O qual fulgido sol porta diviso
Nè due begli occhit oh qual tesor immenso
D'estri, e di perle ha nel tesor del viso!

Ma ciascun sa, ch' ella in balla del senso. Celando in petto un cuor libidinoso. Arde impudica, ed è l'ardor sì intenso,

Ch'or l'Adon vago, or l'Atride vezzoso Vuol godersi a vicenda: e non l'affrena Riverenza di padre, amor di sposo.

Sol basta a lei, che a declinar la pena Dell'adulterio per l'incerta prole.

Prende il nocchier, quando la nave è piena.

Al par di questa ogni altra opra, qual vuole, Ne' teatri, al passeggio, ed a' festini, Bandita han l'onestà sin le parole.

Vogliono in casa aver cento amorini. Per le stanze il bagordo, è spalancato L'uscio ai doni, ai messaggi, e ai letterini.

Ma quel ch' è peggio un viver sì sfacciato Chiaman maniere nobili, e cortesi, Tratto affabil, gentile, e delicato.

Sm. Non più Batillo; io da un sol vizio appresi, Qual sia degli altri il calcolo infinito, Tu pur troppo dicesti, io troppo intesi.

BATT. Sciocco, se vuoi ch' io debba aver finito, Ouando appena incomincio: ancor non giunsi Al grattarmi di voglia, ove ho prurito.

Molte di lor sin qui ben lieve io punsi Restan talune da squarciar con l'ugna, B alfin vedrai; che nè pur l'osso aggiunsi.

Sm. Or via, che indugi omai; tu l'armi impugna, Che il furor del tuo genio io già comprendo, E spettator sarò d'una tal pugna.

Già col pensiero alle tue voci intendo, E se l'ugna non basta, adopra il dente, Ch' io di saper, chi sian costoro, attendo.

BATT. Son queste il fango, che all'età presente Tolto ha di ferro il nome, e par che mostri Fatto il vizio per lor grande, e possente.

Queste d'averno son le furie, i mostri, Le Pandore del mal dispensatrici, Le ingordissime arpie de tempi nostri. Volli dir le malvagie Cantatrici. L'incendio, che in Italia sempre vive, Per cui n'ardon i campi dei felici. Tutte di questa le città festive Alzan trofei pomposi, empion di fiori Le strade, ovunque una tal donna arrive. Sinventan nuovi applausi, e nuovi onori, Si preparan gl'incontri, e i trattamenti Con dispendio profuso e dentro, e fuori: Vanno in volta forier, cuochi, e serventi, Stanghe, barrocci a lunghe fila, e ceste Carovane d'arredi, e apprestamenti. Tanto che ognor per ville, e per foreste Vedrai sparger delizia a larga mano, Perchè fastoso alloggio a lei s'appreste. Se per l'Alpi è il cammin, se il tempo è strano, Stan più lettighe in pronto al suo partire, Calessi, mute, ove il terren sia piano. Le guardarobe votansi a fornire Di Tappeti finissimi, e d'Arazzi Gli alberghi destinati al suo venire. E perchè giunta poi goda, e sollazzi, Dassi allo scalco premurosa cura, Che la dispensa del miglior si spazzi. Ciò che in vago Gïardin l' ardor matura Del sol estivo: e che all'algenti brame Serbar con arte il buon cultor procura, Il nettar, che sì doice aver presume, L'aura in Careggi, o pur l'ambrosie care, C'han di bell'ostro in Artimin le spume, Gli augei, le fiere più pregiate e rare Per distanza di luogo e di regione, Ciò che di nobil guizza in fiume, in mare: Tutto avrà nella mensa, e tanto impose L' obbligo di regal magnificenza Per onorar sì nobili persone. Non v'è digiun per lei, non astinenza,

Che a di vietati in grazia di sua voce Ha della carne amplissima licenza;

7

Quasi che giusto sia per fato atroce, Che ogni freno di legge a lei si toglia, Quando il fren della legge al cantar nuoce.

Or vada a ricercar chi n'ha più voglia Quel che senta il Toledo sulle carte Del rigido Berbosa, e 'l dubbio scioglia.

Se dal sentier della ragion si parte, Se del digiun inosservanza piena Commette, o pur lieve trascorso in parte.

Quel sacro Dicitor, che pon la cena Sulla libbra in bilancia, e 'l cioccolatte Prende il mattin per rinforzar la lena:

Se una genia di Donne così fatte Può ristorarsi ancor ne'giorni santi Con ova in brodo di gappon disfatte.

Sm. Oh come il vizio è omai trascorso avanti, Oh miseria fatal de'giorni nostri, Oh sventura crudel degna di pianti!

I dotti fogli, ed i purgati inchiostri, Lo studio della guerra e della pace, Il sudor delle cattedre e de' rostri

Fassi oggetto sì vil, che a Re non piace, E chi tra lor più sorge, è più restio Nel sollevar l'egra virtù, che giace.

Beve oppressa Virtù l'acque del rio, Ma d'alcun ben ella non sugge stilla, E si ritarda ogni suo bel desio.

Batt. Siren, che parli? Il senno tuo vacilla, Se non sai perchè non abbi gran sorte L'uom saggio, e non le spiri aura tranquilla.

Procede il mal, perchè nell'ombre assorte Stan le menti de Regi, ed ogni strada Chiusa è del tutto alla Virtude in Corte.

Dirollo omai per non tenerti a bada, L'ignoranza de' Grandi è quel destino, Che 'l mondo scuote, onde addivien, che cada

Ad un facondo ingegno, e pellegrino Mentre ne spiega in pulpito il Vangelo, Dassi il pan secco, ed infornato il vino, Sul terren nudo a discoperto cielo Vedrai Livio, Platone, Anacreonte Pascer le ghiande, e assiderarsi al gelo. Ma star le mense apparecchiate, pronte Per la rea Cantatrice, e i lauti pranzi Vincer l'Egizie cene a noi sì conte. Cosa cara non fia, che non avanzi Nel careggiar costei, molle qual cigno Fassi quel cuor, che si crudel fu dianzi: Si mostra il volto docile, e benigno: La borsa a desir suoi non è mai chiusa; Aperto a suo piacer sempre è lo scrigno. Rubin, perle, adamanti alla rinfusa Se le presenta ognora, ed il mesaggio Del piccol don con umiltà fà scusa: Dell'or più fino il pallidetto raggio Steso da man esperta in bel ricamo Rende al suo letto un luminoso omaggio. Manda gli arnesi in secol così gramo Per la credenza puri, e risplendenti L'Indico suol, non il terren di Samo. Tanta è la copia poi de' bianchi argenti, Che del metallo istesso in fin si mira, ll vaso, ove depone gli escrementi. Non così mäestosa unqua s'ammira Premer l'altezza del gemmato soglio Donna real, nè tal superbia spira, Com'ella enfiata di sprezzante orgoglio Ciò che le aggrada a suo piacer comanda, E basta ad ottener, che dica, io voglio. Dove alberga costei, per ogni banda La casa tutta è in un balen commossa, Par che ne' servi alto terrore spanda. Questi ogni cura a tal cagion rimossa Sempre hanno gli occhi a cenni suoi ben desti, Han sempre il piede ad eseguirli in mossa. Altri convien che vada, altri che resti, Che l'imbasciate portano in istante,

Che i messagieri al ritornar sien presti

Che ritto un paggio, e con immote piante Assista alla portiera, il più fornito D'aspetto ameno, e bizzaria galante. Ouando al sommo del cielo è'l di salito. Male allo scalco, ed assai peggio al cuoco, Se il pranzo è indietro, o tarda alcun servito. Ogni frapposto indugio è un brutto gioco, Che grava entrambi di mortal delitto, B al grave fallo ogni gastigo è poco. Sorta la notte poi corre un'editto, Che l'ombra sia d'alto silenzio piena, Che per le stanze non s'ascolti un zitto. Ponsi in capo alla via ferrea catena. Che vieti a carri ed a cavalli il passo, B quel consenta ad uom pedestre appena. Perchè lontan da strepito, e fracasso, Chiud'ella i lumi in placido sopore, E ristori col sonno il corpo lasso. Nè dee mancar chi dentro a tutte l'ore L'opre di fuori vigilando squatri. Onde al sentir d'un picciolo rumore, Allor con volti minacciosi, ed atri Escon le guardie armate di bastone Contro un fanciul che pianga, o un can che latri. Tanto è forza eseguir, quant'ella impone, Chè il sol voler di lei, senz'altro esame Sta in luogo di giustizia, e di ragione. Sozza, e malvagia età, secolo infame, Per cai trovar non so titol sì brutto. Che i vizi tuoi pareggi, e le mie brame: Come senza gramaglia, e fuor di lutto Scoperta ardisci di portar la fronte. Se il cantar di tai donne in te può tutto! Che se fatte costoro ardite, e pronte Oltrepassano i segni a lor dovuti. È tno l'error, tu d'ogni mal sei fonte. In qual altro giammai furon veduti A femmina sì vil cotanti eccessi D'accoglienze, d'applausi e di saluti?

Comunque ogni gran donna a lei s'appressi. Le dimostranze affettuose allora Cominciano da' baci, e dagli amplessi. Quindi, tratta la man dal guanto fuera. Le prende a careggiar sì dolce il viso. Che men faria Zefiro amante a Flora. E con lo sguardo attentamente fiso Le creste osserva, i nastri, i sottanini. Le gale, gli atti, il portamento, il riso. Poi nel partir con modi pellegrini Accompagna il tesor de' complimenti A mille baciabasi, a mille inchini. Tali non dieron già le prische genti A noi gli esempi, e nell'oprar diverse Furon le scorse etadi alle presenti. L'etadi, in cui l'orto, e la greggia offerse Su le messe agli eroi vivande alpestri. Tanto a' piaceri ebber le menti avverse. In cui men delicate, e più silvestri Vissero a Sparta in sen le donne antiche Madri, e nutrici a semidei terrestri. Cinte d'asprezza, e di viltà nemiche. Non avrian queste in pubblico baciate Le congiunte, le figlie, e men l'amiche. Ma non curiam, che il faccian le private. Se l'altre il fan, che in porpora regale Splendon sul trono, e van del serto ornate. Applaudita per gli atrii, e per le scale Entra Ismenia in palazzo, e tosto giunta Si spalancano a lei camere e sale. Non aspetta l'udienza, e non s'appunta, Viene, parte, e ritorna ognor che vuole, Quando in mar cade il giorno, e quando spunta. A costei non si pesan le parole, Gli si doga un vestito d'or contesto Pria che giunga a cantar due note sole. Ma venghiamo al giorno orrido, e funesto. Che debbe in palco comparir la sera, Che importa il tutto, e gran negozio è questo.

Oh qual battaglia strepitosa, e fiera Prende co' servi, che le stan d'intorno, E più con l'infelice cameriera, Se un sol capello è fuor del suo contorno, Se non avran le treccie ugual compasso, Ed ogni anello non sia fatto al torno; S'alto il carton sia collocato, o basso, Se la cresta le cade, o innanzi, o indietro, Ne immobil stia, qual contro Borea un masso. Voleran senza legge, e senza metro Spessi colpi di legno, e di soatto, Minaccie d'altro mal più grave, e tetro. Avrà l'occhio infocato, e sempre in atto Di fulminar col guardo ovunque il volga, Sempre il flagello alle sue cose adatto. Guardisi il sarto, che il destin nol colga A far che il busto sia troppo accollato. Stretto ne' fianchi, che premendo dolga. Che il sottanin le penda in qualche lato. Ch'abbia la falbalà pochi sgonfietti, O lo strascico sia mal divisato. Questi in tal caso ogni sciagura aspetti. E non fia poco, se la bocca tuona. Senza che a danni suoi la man saetti. Così dal bel mattin sino alla nona. R dalla nona al sormontar dell'ombra Urla, grida, atterrisce ogni persona. Vestita al tutto poi, ma pur non sgombra D' affanni e brighe, anzi in que' nuovi ammanti D' altri pensier, di nuove cure ingombra; Tacita e sola a un ampio specchio avanti Chiama i gesti a consulta, a fin che osserve Come al vivo imitar sospiri e pianti. Come esprimer si può l'ira che ferve Dentro del cuor, qual esser dee l'aspetto Ch' amor palesi e maestà conserve. Dove con grazia uguale e ugual diletto Adoprar le convenga il gestir sciolto

Proprio dell' uomo, e il femminil ristretto.

Quando crudel, quando pietosa il volto
Mostri all' amante, e in qual maniera vaga
Si passeggin le scene, or poco, or molto.
Tai cose, ed altre ancor la trista maga
Da genio vil, da gran malizia indotta
Nell' incerto cristallo il guardo appaga.
Compiuta l' opra de' suoi studi allotta,
Verso il teatro un cocchio il cammin prende,
Quasi al trionfo in maestà condotta.
Ouivi all'alzar dell' interposte bende

puivi all'alzar dell' interposte bende S' apron le scene, e grave ella in sembiante Il grande ufficio a se commesso imprende.

Il grande ufficio in tante leggi e tante Pubblicato per vile ancor ne' rei Tempi, che il vizio in Roma era gigante.

Cosa orrenda a pensar, quanto a costei Debba lussuria, e quai saette avventi Ne' cuori altrui coll' atteggiar di lei.

Ella in mezzo al fulgor di torchi ardenti,.

Di ricche gemme adorna, e d'auree vesti

Corteggiata de musici stromenti;

Vibra i fiati canori, or lieti, or mesti, B colla dolce voce unisce appieno Non men dolci gli sguardi, e dolci i gesti,

In guisa tal, che d'armonie ripieno Tutto il corpo rassembra, e par che ancora Canti coi labbri, il crin, le guancie e'l seno.

Chi potrà mai ridir come innamora L'artifizio ammirando e la vaghezza Ond' ella esprime ciò, che imita allora? Come l'alme rapisce la fierezza,

Che finge a tempo, e come la pietade Tormenta col piacer della dolcezza?

Come riscalda il rasgio di beltade,
Che sebben poco, apparir molto il fanno
La scena, il canto e la fiorita etade?
Il rider vago, il dilettoso affanno,
Il pianger dolce, le lusinghe, e i vezzi
Han più poter, che le magie non hanno?

Quindi avvien poi, ch' oltre il pensar s'apprezzi La perfid' arte, e che sì fatta razza Da ciascun s'applaudisca e s'accarezzi.

Vaneggiando il teatro urla e schiamazza, Par, che d'alto rimbombo il ciel risuoni Al gran rumor del popolo che impazza.

Piovon sonetti impressi a letteroni,

Versi da celebrar col suon di piva, Rime da cornamuse e da sveglioni.

Batte un passaggio appena o un trillo avviva, Che a quelle note amabili e canore Rispondon tutti replicando il viva.

Vegli il paterno e non mai stanco amore, Perchè il tenero figlio il piè lontano Torca dal volgo e da lussuria il cuore.

Proveda ad uopo tal con larga mano Maestri esperti, ed il fanciul ne apprenda Famosi esempi di valor sovrano.

Chiaro in tal guisa per bell' opra il renda, Sicchè nel fior di giovanezza amena, Cosa non trovi in lui degna d' menda.

B poi non vieti, che a notturna scena Rivolga il passo ad ascoltar furtivo Le voci infide d'una tal sirena.

Che ciò sol basta, perchè al tutto privo D' ogni virtà rimanga, e al patrio tetto D' onde casto partì, torni lascivo.

Cingasi pur guardingo, e in se ristretto
Di saldo bronzo, d'infrangibil smalto,
D'aspro macigno, e d'adamante un petto.

Sia robusto e veloce al corso, al salto,

Ma l'uom non speri d'un cantar soave

Vincer la forza e declinar l'assalto.

Vuol d'ogni seno a suo piacer la chiave La cantatrice aver, che per impresa Si fa lecito il tutto e nulla pave.

Questa, che ad invaghir sta sempre intesa, Mal puote altrui sì dispensar l'arsura, Che non rimanga al fuoco istesso accesa.

Che il vigor dell' etade anco immatura. I caldi ossequi, i teneri favori. L'esser fragil per abito e natura, Il continuo trattar vezzi ed amori. I sensi affettuosi, i molli versi Mantici son, che soffian negli ardori. Ben è ver, ch' ella sa poi contenerai Col fervido amatere; e scaltra adopra Directi ad un sol fin modi diversi. Spesso avverrà, che il desir suo ricopra, Che supplicata invan più volte nieghi Quel che più brama, e salde in ciò si seuopra. Poi mostra, ch' addolcita a pianti, a prieghi, Qual donzelletta semplice ed ignara, Vinta da forza dolce inchini e pieghi. E quel che importa più, l'arte è sì rara, Che nel tenor de variati affetti. Sia crudel, sia pietosa, e sempre avara. Se la mercè d'un bacio aver t'aspetti. Oltre il factidie immenso ed infinite D' aggiramenti e di fallaci detti, Quando il consenta all' ultimo pertito, E voglia all' amor tuo mostrarsi grata. Sciocco che sei, neppur l'avrai compito. Vorrà l'astuta donna esser beciata. Ne baciatrice, e non saran tai baci Quei del colombo alla colomba amata. Gli avrai men doici e molli, e non vivaci Dalla flora crudel, che più s' impingua Dei doni tuoi più che in bramar ti sfaci. E perchè » fueco in te non mai s'estingum, Farà tua brama più de' baci ingorda, Senza scoppio baciando e senza lingua. Nè in darla a leggier prezzo unque s'accorda. Per un mistero suo di ciance e fole, Che se fia mai, che tu la stringa o morda, Verrebbe a cincischiar poi le parole, R'i teatro n' andrebbe in precipizio. Non potendo cantar ben, come suole. Vol. IV.

A questa, che finezza è di giudizio, R se frode esser debbe, o poco o nulla. Aggiugni ancora un più nefando vizio. Ch' essa qualor col vago si trastulla. E vinta da gran doni in sen l'accoglie. Si spaccia per castissima fanciulla. Giura con smanie vezzosette, e doglie Essser lui quel primier, che dall'intatto Grembo il bel cinto verginal discioglie. Mentre ei dal puro sen le invola a un tratto Ouel fior di purità, che seco crebbe Qual prima fu dal matero alvo estratto: Che a somma gloria e rara ascriver debbe Per tal acquisto in rammentar talvelta. Che invan molti il tentaro, e solo ei l'ebbe. Così ragiona la malvagia e stolta, Che vendesi a più d'uno per donzella, Quando madre già fu più d' una volta. Or proprio è il tempo a ragionar di quella Malizia estrema e scellerata usanza. Per cui l'inganno colorisce e abbella. Entra nei tetti suoi, per ogni stanza Vedrai stillar dalle campane a fiume L'umor d'erbe diverse e la sostanza: Mischiar le galle peste e'il tristo alume Col nero inchiostro, e conservar non vieto Il grasso dell'augel, che abborre il lume. Fare il decotto in vanno, in forte aceto Bollir le gomme, che il ciriegio spande Con le frondi di mirto e dell' ameto. Perchè a forza d'impiastri e di lavande Stringa qual può la sozza parte ascosa, Che per tropp' uso è larga troppo e grande. E chiunque non sa la fraude ascosa. Fetid' erba cogliendo involar crede Negli orti di quel sen bel giglio e rosa. Ma più caro è saper quando succede.

Che pien le resti il ventre, a tal rovina Con quale industria in un balen provede. Va l'ambra grigia, e il dittamo a rapina; Di fior si spoglia il zafferan dorato, D'ogni fronda il puleggio, e la sabina. Di Venere il capel si strappa al prato. L'appio, e l'assenzio, e l'Artemisia a'l'orto Il fermento si prende in vin stemprato. E se cotai rimedi il passo han corto. Non bastando al grand'uopo uniti, o sparti A sciorre i sangui, e provocar l'aborto: Si volge allora alle più perfid'arti. Col farsi rea d'infanticidio orrendo Con ferro, o laccio ne'suoi propri parti. Quanto udisti finor, s'io ben comprendo, Son gravi eccessi, e pur quel che rimane Ad ascoltar da sezzo, è più tremendo. Ad opre sì malvage, ed inumane Ella accoppia i pensier più schifi, e lordi, Sensi più enormi, e fantasie più strane. Finge a se stessa in ciel numi balordi. Che per bontà soverchia al suo mal fare Sien ciechi in tutto, al suo pregar non sordi. Onde qualor si prostra al sacro altare Vomita affetti sì protervi, ed empi, Che ridir non si ponno, e non tremare. Le sue calde preghiere in mezzo a tempi Son bestemmie sacrileghe, ed impure, Di sozza avidità perfidi esempi. Chiede al Giove immortal, che non si oscure De'suoi begli occhi il raggio ardente, e vivo. Nè alcon sinistro la beltà le fure. Che l'amator non fastidioso, e schivo Parta mai de'suoi vezzi, e l'idolatri Con amor più costante il più corrivo. Che all'Italia impazzita infausti, ed atri Girin più gli astri, e con vicenda allegra Al cader de'Licei s'alzin teatri. Che fate, o sommi Dei, che in veste negra Non ricoprite il ciel', perchè rinnove

L'orribil scempio già veduto in Flegra?

Qual non giusta pietà vuol, che si trove In noi l'ira si lenta, o qual uguale Cagion dall'alto a fulminar vi move? Sm. Frena il tuo sdegno. L'imprecar che vale . Al debil sesso, se veggiam nel forte Che il vizio abbonda, ed è più grave il male? Più pensar tu non dei . Malvagie , e torte Son l'intrigate vie, che l'uom trascorre, Non curando a qual fin tal corso il perte. Mira come l'artefice soccorre I figli suoi, qual degno esempio e bello L'egra famiglia a ben oprar può torre Gemon per fame entro al mendico ostello La consorte, la nuora ed el profonde Il guadaguo d'un oì l'altro in bordello. Mira il pittor, di che l'idea feconde, Ciò che pingendo imiti. e se a verace Pietà nell'opre il suo pennel risponde. Vedrai l'Ermafrodite, e le Salmace Scherzar nell'acque, e dell'amata prole L'abominando amor goder Canace. Diana al fonte d'Attëon, che vuole L'orchio bear nelle sue membra ignude. Poi del veder soverchio alfin si duole: L'aurora, che i bei lumi al sonno chinde Nel letto ombroso, e al sen Cefalo stringe, Pari, che fugge, e Menelao delude: Narciso . che nell'onde il guardo spinge , E del suo bello il fervido desio Di fiori il veste, e di candor lo finge: Andromeda, che avvinta al sasso rio Muore col dolce pianto in fin dell'etca A suo campo il figliuol del maggior Dio: Pigmalion, che moto, e spirto impetra Al freddo marmo, per cui folle ardea Tizia, che in fior si cangia, Aglaura in pietra: Aci, che pende in braccio a Galatea,

> Giove che mentra il ciel d'orror s'ammanta, Prende la Ninta, che il suo cuor tenea:

Ippomene, vedrai, che d'Atalanta Precorre il piè, sì forte amor lo sprona. Vener, ch'in Ida di beltà si vanta: Vertunno in grembo aver la Dea Pomona. Mirra, che col favor dell'ombr'oscure, Prà gli amplessi del padre s'imprigiona: Tanto espresso veggiam nelle pitture, Che fan di nobil scorno arder le stelle. Tinte d'istorie, o favolose, o impure. Ma lascia pur. che meglio il ver si svelle, Non è solo il pittor de tempi nostri Giustissima cagion d'alte querelle. Versan lussuria di permesso i chiostri. Spirano altrui le vergini Camene Sozze materie, ed impudichi inchiostri Sacro Orator ne' pulpiti sen viene, In vece di tuonar sul fello altrui. A sparger fiori cotti in Ippocrene, Nè questo adempir può gli obblighi sui. Perchè non vuol politica ragione, Che uccida il vizio in aliri, e il nutra in lui. Il vizio è sì comune alle persone. Che in ogni grado, e con ciascun lo stesso, Ed in qualunque età dell'uom dispone. Senza alcun biasmo è al senator permesso, Qual di Ruggier si finge, e di Zerbino Star vezzeggiando ad Isabella appresso. Seder con Bradamante in bel giardino De' mirti al rezzo, e nel passeggio ombrato Segnar del nome caro il lauro, e il pino. Batt. Serba o Siren a maggior uopo il fiato, Vediam come alla donna i dardi scocca De' vezzi suoi l'adulator amato. Ella, che ognor per vanità trabocca, Del plauso iunsinghier tosto si appaga; Che quanto è vana più, tanto è più sciocca. E ben conosce, chi per dritto indaga, La più sicura parte, onde s'offenda, Che nasce ogni suo mai dall'esser vaga.

Onde l'adulator perchè si renda Facile al don, chi per costume è avara Loda il suo volto, e non vi trova emenda.

Viva lampa del sol splendente e chiara Chiama le due pupille, e i fior del seno Pompa d'amor maravigliosa e rara.

Pareggia delle guance il bei sereno All'alba mattutina, allor che spande Nembo di perle, d'ostri sul terreno.

Giura, che il portamento appar si grande Che le regine mai dal Termodonte Non fur si maestose e si ammirande.

Che forma ii bel crin d'or serto alla fronte, Che vergognar de labri il bel rubino Fa di sua povertà l'indico monte.

Ben so, che lo splendor d'un peregrino Volto è raggio del sol, che ne conduce All'immenso splendor del sol divino.

Che la bellezza al uom mortale è luce Per contemplar l'alta bellezza eterna La cui semplice immago in lei riluce.

Dunque chi l'occhio in un bel viso interna, Senza biasmo esaltar puote il soggetto Dove beltà più folgorar discerna.

Ma il vile adulator, ch'altro dispone

Nella sua mente, e il sordo orecchio ha chiuso

A quel che insegna Socrate, e Platone,

Vuol la donna lodar seguendo l'uso

Dell'arte ingannatrice, abbia, o non abbia

Leggiadro il volto, e delicato il muso.

Quindi grattando a lei forte la scabbia L'improviso piacer, che sente in atto Compiuta l'opra. se le cangia in rabbia.

Divien superba ed imperiosa a un tratto, La vanitade a suo piacer la muove, L'ira l'infiamma e la sorprende affatto.

Di sua beltà vuoi palesar le prove Nell'aver mille amanti, e in se corregge Le vecchie colpe con licenze nuove, Sprezza d'onor la mal servata legge, Vende onestade a prezzo di sospiri, B perchè è bella esser lasciva elegge.

Sn. Oh come a tempo a rinnovar mi tiri La fama di scrittor non anche oscura, E un suo bel motto alla memoria inspiri. Dicea costui, che per miglior ventura

Non dovrebbe mai donna il viso e il nome Fer noto al sol fuor delle proprie mura.

Contemplato il tesor di bionde chiome Ugualmente sospinge, e bocca e ciglio A lodar, a stupir, nè sai dir come.

Chi loda donna buona è in gran periglio Di farla trista, e chi la rea commenda Fa grave error, e pessimo consiglio.

RATT. Passiam di grazia a più gentil faccenda, Il giovin cavaliere a se m'invita, Sdegnoso, ch' il tralasci, e nol riprenda.

Or chi soccorre alla virtù smarrita

Del mio poter? Qual impeto di rabbia

Nel mostro orrendo a incrudelir m'invita!

Non basta al mio bisogno aver due labhia,

E quantunque la man ancor vi metta

L'ugne son poco a così fatta scabbie.

Superbia è in esso, e in guisa il preme e infetta, Che se per via lo scontri, intirizzato

Passa mirando, ed il saluto aspetta.

La stolida ignoranza ha sempre a lato.

Male il toscan, peggio il latino esprime,
E allor, che nulla intende, è più sfacciato.

L'empie la vanitade, e al cuor gl'imprime Pensier di Roma, c' ha gonsia la pelle. Crede al par del cavallo esser sublime.

Spiega il morbido Adon foggie novelle, Quasi gran pregio al cavaliere aggiunga L'uguagliarsi nel manto al castron d'elle.

Vuol la calzetta d'Inghilterra e lunga Con fibbia d'oro al cintolin da banda, Penna al cappel, che giri e si raggiunga.

Camicie sottilissime d'Olanda. Le tele a' manichini e alla croatta Vengon da Fiandra, e l'ocean le manda. Bionda parucca e al biondo crine addatta. Giubba tessuta d'or, sicchè a mirarla Del sole i rai col maggior lume abbatta. Cinge pomposa spada, e vuol portarla Per ornamento del sinistro fianco, Senz' altro impegno di giammai snudarla. Ben pieghettato il fazzoletto, e bianco Di cambrai sopraffine aspersa, e tinta Con acqua cordovese, o lanfa almanco. La tabacchiera d'or sculta e dipinta Da novello Mentor con si bell'arte Che dal lavoro la materia è vinta. Ouesta tenendo in man altrui comparte Un grato odorosissimo polviglio Di mille fiori acconcio e muschio in parte Ha dietro il camerier, lacchè, famiglio, Per la sedia un destrier, che agile al corso Stassi dell'aure emulatore, e figlio. Che pronto a cenni, obbediente al morso Col nitrito, e col piè lampeggi e tuoni Foco il cuor, spuma il labbro, e neve il dorso. Ne fia mai ver, che in sella il vegga e sproni, Che a lui son voci d'arabi e Britanni Le corvette, i raddoppi, e i ruppoloni. Così meglio al folgor de' ricchi panni S'accorda il non aver fra man tenuto Il galateo di monsignor Giovanni. Presumer vanto di sagace arguto, E senza aver punto di sale in zucca Imprudente mostrarsi e linguacciuto. Porsi ad ogni ora in guisa tal, che stucca. Con pochissima grazia e leggiadria La man nella brachetta e alla parrucca. Scioglier pronta la lingua alla bugia. Spacciarsi umano e non saper la stanza Dove alberga fra noi la cortesia.

Non usar gentilezza, nè creanza, Voler per tutto imporre e comandare Con maniere insolenti e con burbanza. Se nelle piazze il sentirai ciarlare, La nausea del parlar vano, e leggero E' gran periglio a farti vomitare. Comincia dal mattino, e il giorno intiero S'avvolge in racconter fino alla notte. Ch' llio fu regno, e gran poeta Omero. Che le torte di bietola, e ricotte For d'apicio alla mensa in modo alcano Sol per stravizzo dallo scalco addotte. Narra, che un certo Brisiton digiuno Non mai levossi, e'l cibo senza posa Iva mangiando a Ciel notturno, e bruno. Trapassa il ragionar di cosa in cosa Sempre più scempia, e corre il labbro folle Dall'una scioeca all'altra stomacosa. Conta, che la sua Clori ha così molle Il labro, e ne' suoi baci è tal diletto. Che non fia mai, che il suo baciar satolle: Ch' ha duro il sen, spartito, e tumidetto D'un estremo candor non mai veduto, Che vince al paragon l'avorio eletto. Che per natiche belle a lei dovuto È il titolo, e l'onor, che a Citerea Fu in altra etade a tal cagion renduto. Tal parla a ignobil volgo alma plebea Peggio ancor fra le dame, e più gradito Passi il suo dir, più che la lingua è rea. Prende a narrar ciò che nell'ermo lito Di Tebe avvenne ad Alibecca bella Col troppo astuto, e giovane romito. Com' ei si dolca in solitaria calla Fè parer l'arte di servire a Dio Alla vezzosa e semplice donzella. Mostrandole a misura del desio Con artificio nnovo il stil megliore Di ripor nell'inferno il diavol rio.

Sir. Oh scelerato, abbominando errore Dell'uom, che in oggi ha per follia dismesso L'uso del senno in custodir l'onore! Come da te marito oggi è permesso. Che la tua moglie col pensier trapasse Tai cose udendo a desiar lo stesso! Favole tanto impure, e così basse Troppo saria nel lupanare antico Da puttane ascoltate e da bardasse. Non è livor quel che per zelo io dico: Puote una stilla di parlar lascivo Oscurar l'onestà d'un cuer pudico. Tu vil consenti, ch'un'immenso rivo Scenda nel cuor di tua consorte, e pensi Serbarsi intatto il suo candor nativo. . La libertà, che pazzo a lei dispensi Di trattar con chi vuole, e un'ampia porta Che le spalanchi al traviar de sensi. BATT. Siren t'acquieta, il mio parlar sopporta, Serba lo sdegno al più, che mi rimane. Se il più, ch' a dir mi resta, è quel che importa. La Gioventù del secol nostro ha piane Tutte le strade a fervidi desiri. A ciechi affetti nelle voglie insane. Non giustizia, o prudenza in essa ammiri, Non temperanza, ma se vuoi fortezza, Molta n'avrai, che da lussuria spiri. Per muover guerra aperta alla bellezza. Ouando il suo fuoco ardente amor le scocca, Ogn'anima più vile ha gran fermezza. Se donnesca onestade ha immobil rocca. Che pur ne ha poche, a replicati insulti Di lusinghe, ed incanti alfin trabocca. Il vizio istesso, onde gradito esulti, Ministra all'amator ben mille modi, Mille inganni palesi e mille oculti Osseguio, inchini, riverenza e lodi, Caldi sospiri, impallidir nel viso, Sguardi pungenti, più che strali e chiodi;

Smanie con vezzi, parolette e riso Alla beltà, che adora, e al cuor di lei Son del nascente affetto il primo avviso. Pogli imbrattati d'amorosi omei Seguon poi dopo con risposta, e senza, A due per giorno, e le più volte a sei. S'introduce al festin la confidenza. Nelle veglie l'amor s'avanza e cresce. E trapassa ne'balli a incontinenza. Lussuria alfin per vanità riesce. Che a donna il plauso di leggiadra e vaga Compresi, come vuol, non mai rincresce La vanità della sua Donna appaga. Il Giovane scaltrito, e la vezzeggia. Chiamandola sua diva, idola, e maga. Ovunque sia, la segue, e la corteggia In piazza, al tempio, e presso a sacri altari, Stolto idolatra il suo bel sol vagheggia. E perchè sa, che degli amanti avari La gioia è breve, ei che non vuol far shagli, Le manda ognor ricchi presenti e cari. Poco la spesa, e men prezza i travagli. Vuol ogni cosa della Francia, e a un'otta Chiede al fiume latin guanti e ventagli. Ciò fassi al dì; poi quando il cielo annotta Corron d'intorno i mandorlini a corte. Van le viole e i contrabassi a frotta. Gran quantità di cimbali, e fiorbe Gravide fan d'armonioso nembo Le terre, e strade allucinate ed orbe. Perché scuotendo alla sua donna il lembo Dell'adorate luci, il suon festoso Dolcemente le chiuda al sonno in gremdo. Ma quel che vorrei dirti, e pur non oso. B che ciascun de Giovani presenti Imitator di Proteo in luogo ascoso, Cangia sembianza a rapidi momenti, Diversi offici in se medesmo adopra, Atti diversi, o con diverse genti.

Or con la moglie altrui qui d'uom fà l'opra, Or con l'altrui marito è moglie altrove, Or gode, or fa godere, or sotto, or sepra. De' moderni Pelidi a chiare prove Eccoti il generoso alto costume Che l'ira in me, non la pietà, commove. Di lor non vede il mattutino lume Partir nell'arco a saettar leoni Lo strale armato di volanti piume, La destra avvezza a perigliosi agoni Essi non han, che per qualunque Achille L'odierno torpor non ha chironi Volger ben ei sapran le due pupille Dolci per ınvaghir Tirsi e Licori, Fiere per tormentar Damone e Fille. Sparger sapranno da begli occhi fuori Rai di bellezze, e quanto più si puote, Col volto di Demochi oprar da Spori. Far del tenero per le guancie vote, B come apparir donne a lor non caglia, Di belletti e di nei sparger le gote. Sta. Scenda dal cielo Astrea; col brando asseglia, Carichi, e sbarbi, e di più strage ingorda Spenga il vil seme di si rea canaglia. Questo è ben altro, e ciaschedun l'accorda, Che il guidar due Bucefali al trapele; Che il giuoco di racchetta, e pallacorda. I lampi, i tuoni a che più serba il cialo? Qual soverchia pietà ferma il furore? Vendichi un tanto eccesso il foco e il gelo. Del secol d'aggi è questo il reo tenore. Tu in lui riguarda, indi ragion comprenda Qual gloria attenda, e qual può darti onore. Vil gloria, indegao onor, che ugual mi rende Con gli Opimi, ed i Nervi a' tempi nostri, Stiasi a me lungi, e chi ne vuol ne prenda. Io fuggirò dell'arsa libia a i chiostri. Dell'agghiociato mar negli ermi liti

Fecondi sol d'acrocerauni e mestri.

N' andrò solingo ad abitar fra Sciti,

La dove in terra più diserta, e grama

Non fia chi l' orme del mio passo additi.

Colà vita conforme alla mia brama.

Trarrò sepolto in grembo a oblio profondo,
Ch' io non mi curo aver pregio di fama,
Se infamia è in oggi esser famoso al mondo.

# ZANOIA GIUSEPPB

Sermoni del Zanoia sono vere satire, e del genere il più affine allo spirito di quelle di cui abbiamo voluto comporre la nostra raccolta.

Ma la nostra edizione è fatta su quella elegantissima ed altrettanto rara del Mussi.

Le postille poste in fine a questi Sermoni sono al certo inutili pei dotti, e pratici delle costumanze della nostra Città, e della storia de'tempi ai quali alludesi in questi Sermoni. Ma il libro non è stampato per que'soli e sopratutto le Satire poco dopo la loro nascita han bisogno di commento per essere intese compiutamente. Se avessimo de'commenti contemporanei alle satire d'Orazio, di Giovenale e di Persio si trarrebbe maggior frutto da que'classici, e non si perderebbe tanto tempo ad indagare gli astrusi si-

gnificati e le allusioni di cui ridondano; per cui dall'erudito di buona fede si sospende ad ogni istante il piacere della lettura, e molte letture abbisognano prima che si abbia quella piena notizia delle sentenze, senza la quale ogni miglior libro dà noia anzi che istruzione e diletto. Lo stesso Parini nel suo giorno già abbisogna di note per essere capito in vari luoghi, che alludono a costumanze che ora sono, non che soppresse, ormai ignote; e un buono e breve commento a quell'aureo libro sarebbe stato ai lettori assai più accetto di molte sue opere postume da lui destinate a proprio esercizio non alla pericolosa luce del torchio. Stimo perciò che molte cose che parranno a prima vista frivole ad alcuni de'nostri, non saranno forse tali pei stranieri, e pei posteri, ai quali pare abbian diritto di pervenire le produzioni del signore Zanoia.

Credo pertanto che non troverassi inopportuno ch'io premetta una breve notizia storica intorno a queste poesie che pubblico, primieramente per torle alla dimenticanza cui pare disposto ad abbandonarle l'autore; in secondo luogo perchè oltre l'onore che non dubito glene ridonderà, ne avrà piacere il pubblico, il quale, eccetto la prima recentemente finita, le accolse già tutte con tanto favore manoscritte.

Il sermone sulle Pie Disposizioni Testamenterie, che primo comparve, venne alla luce in un medo straordinario. L'autore mandollo al sig. Giampero Arese suo amico e coltivatore distinto delle buone lettere, e vi uni il seguente vigliotto:

### Amico,

Vi mando un Sermoue sulle Pie Dispozioni Testamenturie. Se lo leggete agli amici, scegliete i più giudiziosi, perchè incappando in qualche zucca vuota non abbiasi a redere fatto a sprezzo della Religione e della pietà. A buon conto sopprimete il mio nome, perchè non mi piace mer briga coi divoti.

Vi saluto.

Non leggendovisi però nome aleuno, ed essendo il carattere sì del Sermone che del viglietto ad arte alterato e contraffatto, nè l'Arese, nè persona al mondo sospettò dell'autore. La fama d'ottimo ingegno, della quale questi godeva in altre arti sia di disegno sia d'eloquenza, in questa in cui era per scritti nuovissimo, non bastava a suggerire il suo nome. Intanto divulgatasi la lettura de'versi, ne da alcuno sapendosi a chi darne vanto, si cominciò concordemente ad attribuirli al Parini. Uomini di lettere gravissimi sostenevano tale opinione, e sopra tutti Luigi Ceretti, la cui autorità non senza dritto era tenuta di gran peso, quantunque prendesse errore in questa occasione. Il signor Francesco Reina fu dello stesso sentimento. ed alla pagina 480 del tomo terzo delle opere del Parini, che stavansi pubblicando, pose quinto fra i Sermoni questo sulle Pie disposizioni Testamentarie mettendovi in calce la seguente nota.

Questo Sermone benché non trovisi fra i codici di Parini, havvi una morale certezza che sia di lui, si per la bellezza sua e per l'indole dello stile come per una fondata tradizione riguardante l'argomento del medesimo.

Vi si allude a varie costumanze e leggi vigenti nel decoreo della Repubblica Cisalpina.

Ne fece anche stampare quattro o cinque esemplari in foglio con elegante contorno, e con particolare frontisnizio, che al Parini lo attribuiva, ripetendoci la citata nota, e dichiarandolo scoverto da Giampiero Arese. Non mancarono però uomini di gusto esercitato in materie letterarie, e letterati di grido (tra quali primo il signer Vincenzo Monti), quali avvertirono certe dissonanze fra lo stile del nostro Sermone e lo stile del Parini, ed in ispecie osservò finalmente il signor Monti varie contrazioni di dittonghi, che il Parini sfuggiva affettandone anzi l'allungamento all'antica, come si può vedere nel suo Giorno. In questo mezzo io seppi con piacevole meraviglia il vero autore de'versi contrastati. e sanendo farsene la stampa fra le opere del Parini, nelle quali erano già forse troppe le opere del Parini stesso, avvisai il signor Reina, che non era prudente cosa l'esporre al pubblico per lavoro d'un morto quello di cui potea trovarsi vivo l'autore. Poco di poi Zanoia stesso si gloriosamente derubato, temendo qualche letteraria briga palesossi al sig. .Reina, ed il sermone di già stampato fu stralciato dalle opere del Parini, e furono. in suo luogo, poste altre poesie. Trovato il vero autore fu facile il riconoscere la diversità di alcuni modi, dell'indole dello stile e di cento altre cose, che prima osservate da pochissimi, divennero allora il cicalamento di molti pedantuzzi, cui doleva d'aver lodato, dolore acerrimo per tal nojosa genia nemica dei vivi e invidiosa ritardatrice del progresso di ogni arte bella. Ad ogni modo le piccole mende non offuscarono il merito di questa produzione originale e tutti gli amici dell'autore e della gloria poetica della nostra patria lo stimularono a non

trelasciare un genere di poesia sì utile, nel quale engli si felicemente riuscito il primo esperimento. Egli parte per compiacenza parte in fine per ciò ch'egli stesso amerisce nella sua introduzione compose altora il Sermone a Davo non meno originale e ricco di bellezze al pari del primo, ma che anmunciato come suo ecitò meno romore, e non compromise come l'altro il senso critico de' lodatori cautissimi sempre a spese del merito di chi non è morto. Ottenne però moltissimi elogi da ottimi giudici, ed accrebbe il desiderio che il primo aveva risvegliato di vedere dall'autore proseguita una strada di gloria sua e nostra, sì felicemente aperta. Ma le sue presenti occupazioni, temo, non gli permetano di attendere alla Poesia, e per quanto io lo abbia simolato a dar opera e luce ad altre sue produzioni, non ne ottenni, oltre l'arbitrio di pubblicar queste, che il primo Sermone al Lettore, che serve d'introduzione al resto. All'epoca poi, ehe girava manoscritto nelle mani di tutti il Sermone sulle Pie Disposizioni Testamentarie cadde in mente all'ottimo sig. Torti di trarne poetico profitto, e compose il Sermone a Sofronio, che qui si pone per quarto, e duolmi che per ora sia ultimo d'entrambi gli egregi autori.

E questo a Sofronio, e l'altro a Davo, e la introduzione da me recentemente ottenuta dall'autore non videro mai la luce delle stampe. Il solo sermone qui posto per secondo oltre l'effimera edizione nella Raccolta del Parini fu al suo primo apparire frettolosamente stampato in ottavo dal sig. Barbiellini senza altra nota, che Milano dalla Stamperia ne' Bigli, e Sermone nel frontispizio. Questa edizione però, forse tratta da una copia scorretta, riuscì ripiena d'errori, di contrassensi di versi fallati ec., e fortunatamente essendo di pochi esemplari è di già pressochè sconosciuta.

Restami ora ad avvertire, che non volli interompere d'asterischi o numeri il corso de'versi per non distrarre con tali richiami alle note la lettura di coloro che di note non hanno bisogno. Quelli che non le sdegnano troveranno ripetuto a capo di ciascheduna il verso o versi che si dichiarano.

#### SERMONE I.

#### AL LETTORE

Me nome ignoto ai pubblici scaffali Nè molto da librai sinor cucito Chiunque leggi, oppur ti manchi il sonno O l'ozio abbondi, prima ch'altro sappi Qual me repente a verseggiar prurito Sin qui profano d'Aganippe ai fonti E ai santi cori delle Muse induca.

Sin che la giovente ressemi il piede
Non nato al cocchio nè a lucrarlo audace
Per arti indegne, attraversai notturno
Sotto la pioggia e sulla neve e il ghiaccio
La città tortuosa o dal teatro
O dal fuoco de' grandi alla colonna
Ove giurare il Podestà solea.
Rra misero prezzo alle cadute
Nel guazzo pingue e allo spavento e al danno

Delle ruote assassine e del frequente Mal ripulso dal servo e dalle leggi Minaccioso aggressor passar le sere Fra i molti inchini e il non inteso dramma Nelle logge verbose, oppur rimoto Nel curvo giro sospirare indarno L'occupato calor dalle più degne Nati curuli. È ver che note intanto Ai numi ed alle dive ov'è più folto Il vallo oriental d'uomini e bruti Me nè per avi nè per censo illustre Vide trascelto al cenno ed al sorriso L'insalutata plebe. A questo aggiungi Il settimano onor della statuta Mensa se pure o l'inclito straniero Non vi sedesse o la pregata sposa. Aggiungi ancora il poter esser quarto Al tavolier dell'iraconda madre Mentre bilancian gli addensati amici Gli interessi de' popoli e de' regni. U mentre narra il ritornato erede Dalle trifanci sale e dalla scena I vari casi dell'alterna carta E le nuov'ire e le novelle paci Che produsse la danza, o delle belle Gli arcani e i furti, alla presaga mente Vasta materia di sermon futuro.

Così l'età scorreva; or poi che il terzo B il cinquantesim'anno e l'acre tesse Dieder miglior consiglio, al suono estremo De' sacri bronzi le mie scale ascendo Che all'iterato fischio ed alle grida Il lento serve delle cime alluma.

Ma in casa che farò ? io non ho moglie Con cui partir l'amara bile e l'ore: Non corona d'amici nè saprei Locarla all'uno e angusto fuoco intorno L'occhio ormai stanco e la poca luserna Non bastano al campasso: né alle lunghe Sere bastar o i numerati ponno
Non ampli lacunari o in cento forme
L'effigiata cenere, di Prisco
Secreto studio ed aspettato ai torchi.
Dunque che resta? Poi che i Dei cortesi
E gli uomini indulgenti e le colonne
Men aspre alfin concedono ai poeti
L'esser mediocri, ed al mestier non osta
O il lucignolo arsiccio o il lume spento,
Com'altri molti farò versi anch'io.

### SERMONE II.

#### SULLE DISPOSIZIONI TESTAMENTARIE.

Scrivi, o Notaio: poi ch'è fisso in cielo Ch'ogn'uom che nasce abbia ad andar sotterra Nè l'ora è nota del fatal tragitto. Me tuttor sano testator ricevi. Allor che l'alma dal solubil corpo Sarà disgiunta, abbiala Dio: Il muto Indolente cadavere a cui nega Il novo rito un penitente sacco, Fra cento lumi e i cantici lugubri B i negri ammanti e le mercate insegne Se emergeranno dalla imposta calce, Sia portato alla tomba. Ad ogni altare Si moltiplichin l'ostie; il mesto canto Ogn'anno si ripeta: al mio riposo Un ministro si sacri e il marmo inscritto Sorga all'ara vicina e noti il nome

Di chi 'l sottrasse all'utile telonio
O alla marra pesante, e fènne un prete.
Così vassi a salute; e così voglio.
Me di lacci nimico il nuzial patto
Non lega a sempre egual moglie importuna
Nè a domestica prole, A Lidia scrivi
Quarantamila d'amicizia in pegno,
B diecimila alla sorella Cloe:
Del resto erede il Nosocomio sia
Onde perdòno si conceda all'alma.

Così testava Elbion cui l'ampie usure E i molti di pupilli assi ingoiati E la pubblica fame avean condotto Dal nulla avito al milionario onore.

Macronio in vece nella vuota casa Più solitario che nell'alto Egitto Visse alle donne ed a i sartori ignoto, I polverosi inonorati Lari Da tempo immemorabile rovesci Giacean sul freddo focolar. Conviva Quotidiano agli amici misurava Tanto di cibo al consapevol ventre, Che al dì venturo illamentoso stèsse. Se il crudo verno nelle lunghe sere Gli feriva le spalle e l'ugne immonde. Nella paterna variopinta avvolto Rattoppata zimarra del vicino Appoggiavasi al muro in cui sorgeva L'incessante cammin d'unta cucina. Non meno agli altri che a se stesso parco A nullo dava e non avea donde: Chè del maturo argento il pronto frutto Nelle infallibili arche dei magnati Mentre cresceva a lui securo e intatto, Dal domestico scrigno sempre esausto Al ladro in faccia e all' esattor ridea. Così visse Macronio, e agli ottant' anni Lasciò le semi-secolari vesti Da molta goccia asperse e i rosi lini

Al vecchio servo; e al Nosocomio erede Due volte diece cento mila scrisse.

Dimmi : dei due chi ti pare più saggio ? Nè l'un nè l'altro se diritto estimi. Oh! se di Stige la tarlata barca Reggesse al pondo del raccolto indarno Auro inseguace, l'osservata immago Del postumo dator forse più rara Penderebbe dai portici e dagli atri Alla languente umanità concessi. Chi non vorrebbe colla fida scorta Del non ignoto al tartaro metallo Tentar di Pluto la placabil moglie Della selva cumana ai doni avvezzu: O dividendo del frodato erario Un' altra volta i conservati lucri Render più miti Radamanto e Minos? Ma laggiù la giustizia non è merce Nè può cambiarsi col bandito nummo: E o sia di Creta il regnatore, oppure Qual altro più ti fingi, v'è un severo Inesorabil giudice che libra Su nuova lance i calcoli autorati Dal venduto pretor, e che rimesce l sepolti chirografi, ed il pianto Interroga del debole calcato E del concusso popolo i susurri.

Non se l'onda lustral tutta si versi
Sulla tua tomba e all'indigente leghi
Quanto il doppio emisfero e miete e scava
Esplato sarai: è inutil l'ostia
Lorda dell'altrui sangue, e la rapina
Invano all'are si ricovra e al tempio.
Tu doni, Elbion, poi che gli umani petti
A se indulgenti pronunziaron sacra
Di natura e ragione oltre le leggi
Dell'uom la volontà nel punto istesse
In cui cessa il voler: Elbion, tu domi
Ciò che ad Elbion di posseder nen denne

Nè Bartolo nè Giove, e allor cominci Quando non sei, ad essere pietoso. Ma a me che giova cui furasti iniquo Col trafugato codicillo il dritto Al legittimo fondo o cui traesti Stanco ed esangue alle corrotte scranne Se dal cieco sepolcro appresti all'egro La non dovuta medicina, mentre Me spogliato condanni a ingiusta faine?

Sia però pace a Elbion nè per me grave Su di lui pesi la sacrata terra: Già che d'immensa inestricabil frode E de' pubblici furti almen gli avanzi Liberale concesse agli intestini Del morboso plebeo: il nero sofo Dai sentenziosi rubricati libri Ouest' utile dettò farmaco all' alma. Ma il farmaco che vale all' uom sepolto? Fu il tempo allor di trangugiarlo quando Fra Lidia astuta e la crescente Cloe S'alternavano l'ore e i compri baci: O quando al suon del popolar lamento Le provincie svenate e i non pasciuti Laceri battaglioni a lui festoso Imbandivano i lenti ebrii conviti E le lucide cene. Troppo bella Pòra la colpa ed il pentirsi delce Se dopo un lungo riposar beato Sulle tranquille invendicate prede Il pio voler raccomandato a Cloto Potesse al fin del delizioso stame Spegnere colla vita anche il delitto, B di pietoso procurar la fama.

Ma non è auovo al mondo il reo costume Che la pieta stuprata al latrocinio E all'orgoglio potente sia compagna. Spesso vedemmo l'occidente stanco Dall'atroce pugnale e dal veleno; E spesso fra i pagnali ancora immersi

Ne' domestici seni, e i letti caldi Da non cessate infamie, innalzar chiese A rimedio dell' alma, e fondar celle Coll' oro estorto alle città soggette E agli invasi vicini, ove abitasse Da lontan bosco il monaco chiamato A salmeggiar sugli effigiati avelli D' illacrimate ceneri custodi. Voi ch' illustrate le memorie antiche Pria che l'edace secolo le inghiotta. Scrivete pur sulle marmoree fronti De' sculti templi e ne' sonanti chiostri: • Ouesti del popol saccheggiato in pace

- » E degli amici a tradimento oppressi
- » Trofei superbi il fondatore eresse.

Ma non così Macronio: egli non fu Nè rapace nè ingiusto: al conno avaro B all'insaziabil lusso ed al macello Sottrasse ciò che al Nosocomio diede.

Nè v' era dunque a quell' età felice Una vedova mesta o una languente Desolata famiglia a cui partisse Il destinato alie future febbri? Oh fortunati di Macronio i giorni E l'inaudito suol che-lo produsse! Così il padre del ciel lo serbi illeso Dai filosofi sempre e dalle guerre. Nel nostro clima, è ver, s'alzan frequente Dai scossi cenci gli improvvisi Atlanti, Alle aspettate immagini dei quali Se fuggiran dal pendere d'altronde, Nuovi archi connettiamo e nuove logge, In cui stanti e calzate al di solenne Dal curioso contadin sien viste: Ma siccome tra noi ruota indefessa Fortuna, al crescer loro anche s'accresce De' meschini la calca, e a lor di sotto Gemer sentiamo non intese innanzi Voci dolenti ed al pregare indotte.

A questi aggiungi una recente turba Cui l'emula virtù de' tempi andati l nostri migliorando a inopia addusse. Poi che grazie al destin che tutto volve Noi lisci prima e inanellati e rasi La guancia e il mento ricopiammo i Bruti: E le compresse da non regio amante Nostre Lucrezie ritornar le chiome Ai prischi nodi e alle sincere trecce, Molto in addietro laborioso e cerco Pettine cadde dalla man costretta A mendicar, e molta gente affitta Vide alla mola ricondotta e al forno La ripulsa dal crin candida Eleusi. Molti altresì che dai servili uffizii All'uom indegni libertà riscosse. Se non ebber la destra al ferro pronta Rd al notturno assalto la mostraro Aperta ad implorar l'altrui soccorso. B l'aprono tuttor. Fra tanto stuolo Che si preme d'intorno ed a cui resta Il dritto almen dell'intangibil vita, A che segnar nel vorticoso Càos O nell'ovaie dell'eterna plebe Il possibil mendico a noi non noto? Tu mentre ammassi al nascituro erede Onde sani la scabbia o il tristo autunno. A te vicino e da sottil parete Forse diviso inconsolato giace Fra i nudi figli ed alla patria nati, Dalla miseria e dall'angoscia muto Un infelice genitore, oppure Sospira indarno al talamo matura Una indotata vergine pudica Forse cresciuta a non oscuro lmene. Che se più l'egro a te pietate inspira E il represso vagir dell'innocente Frutto non sempre di furtivo amore,

Hai molto ond'esser pio: ormai non basta

L'ospital tetto al condensato infermo E alla nutrice dell'ignoto parto; Nè basterà fra poco il vallo intero A contenere i pubblici grabati Se l'inclemente ciel non volge altrove Il funesto girar d'astri maligni.

Dunque che tardi, ed insensibil siedi Sull'arca chiusa e il numerato argento Aspettando le esequie? O che maturi Tu ascoltator di Luca e di Matteo Alle venture età ciò ch'è dovuto Al presente bisogno? al giorno estremo Tutto è preda di morte e non tuo dono.

Sii pur Macronio o di Macronio sii
Più parco o più digiuno alla tua mensa,
Nè il fuggitivo topo abbia che roda
Nell'aperta cucina nè il giulivo
Amico il vin de colli tuoi conosca
O dell' orto serrato il venal pomo:
Ritrova mille ordigni ed arti mille
All'onesto guadagno ed al risparmio;
Pur che da la tua mano e non dal tardo
Esecutore l' indigente ottenga
Ciò che operoso a lui raduni: allora
Te sconosciuto ai portici ventosi
Collocherem su gli incensati altari.

## SERMONE III.

#### AL SERVO

Alfin sei padre, o Davo: a te si nutre Dal casto sen dell'intentata moglie Un vegeto fanciullo, ed un s'aggiunge Degli eguali alla turba. Indarno aspetti Dalla mia sala ai gran clienti ignota O dal venturo incombinabil terno Onde crollar d'indosso l'altrui panno Ed all'erede cumulare il censo.

Miglior consiglio è il preveder sedendo Sicche non manchi a te dagli anni infermo E alla tremula madre util sostegno A che destini il crescituro alunno.

Tempo già fu che l'infecondo nulla Produsse de' vetusti effati ad onta I pingui campi e le sublimi case E l'arche d'oro non possibil gravi: Ma da che libertà scosso il bireto Le lanci appese, e a giudicar sedette, Le biade, il fien, le discolori vesti, I cataplasmi, e le epidaurie ampolle Sono inutili studi, e il nulla è nulla.

Dunque altrove ti volgi, nè l'alterno Martello, oppure il resinoso spago Nell'immonda officina, o il pettin sacro Delle belle ai misteri, e al doppio ufficio Te d'erose mercedi abbian seguace: Sian maggiori i tuoi voti, e la rapita Prole dal fimo a miglior segno estolli.

Non una è l'arte onde s'acquista fama Ed al cocchio s'ascende; il tempio, il foro, L'onnipotente calcolo, la spada,
O le pubbliche cure, o persin anche
Le grame muse a serpere se dotte
Son negli atri de' grandi, o se lascive
A novellar ne' profumati crocchi,
Aprono al lucro ed all'onor la via:
Ma l'opra è lunga ed il guadagno pigro,
E spesso volge l'imprendibil nuca
Fortuna ai buoni ed ai peggior la fronte.
Tu nome oscuro ed ignorato volgo
Nè gemmato la man che mostri il figlio
Alla patria maturo, e lo commendi
Più facil tenta, e meno incerta meta.

Vedi con quanta mole al ciel s'innalzi
Nell'itale città l'armoniosa
Scorrevol scena, e quanto popol misto
Fra le dipinte tele e i crassi lumi
Operoso s'aggiri al parasito
Dai cibi oppresso, ed alla dilicata
Matrona al fuso non avvezza e all'ago
A preparar le deliziose notti?
Là son del trivio i figli a cui profonde
Il folto spettator gli onor dovuti
Dell'armi ai duci e della patria ai padri.

Ma non t'arresta ove il mordace socco De' potenti le cure e de' plebei Fingendo sferza l'uditor deriso;

B ove segna di luce orrida atriscia
ll pugnal sofocièo, e l'altre serpi
Vibran le furie del delitto ultrici.
O sia che la virtù vinca il precetto
O che dal precettore il vizio aborra,
Tra noi quest'arti che d'Atene e Roma
Stettero coll'imperio e la fortuna,
Errano inonorate, e poco rame
E molto prezzo all'agitato Oreste.

Utile più, sebben non più decoro, È il canto socio alla scurril licenza Che modulando voci non conteste Nè gravi di pensier agli impudenti Modi le accorda successor felice Ai satiri protervi, e uon felice Esempio alle donzelle e ai molli efèbì. Tu dalla scena invereconda e degna Di rigido tutor, e di pudica Meno barbara musa il figlio scosta: Al sommo ascendi, e ove il canoro dramma E la mimici danza al suon concordi Spiegan la pompa de' purpurei regi, Fra l'una e l'altra maturando sciegli.

Se al nervoso gurzon crescan le forme Quai Prassitele diede, o Fidia ai numi Autor del canto e della lira; o quali Irrequieta sull'innocuo scanno Abbia a lodar la sposa emancipata Dal freddo letto, e dal marito inteso All'apato digesto ed al telonio, Opportuno potrai sacrarlo al ballo.

Qual sembreratti allor che pari ai divi
B ai semidei fra li cedenti stuoli
Di rosee ninfe e di guerrieri astati
S'avvanzerà sull'occupato palco!
B oppur si volva a sè medesmo intorno,
A lui simil cui la rugosa vecchia
Agita quando il lungo filo aggloba,

O al molleggiar delle atteggiate braccia E del flessibil corpo i peri imiti Del sepolto Ercolan pregiati avanzi. Riscuoterà dalle battute palme Dell'affoliata orchestra, e delle logge Dai strepitanti celeri ventagli I divisi con te festosi applausi. Nè ciò ti basti: chè la steril lode Talor persino alla meschina e nuda Rifiutata virtù non si ricusa. Più si dona al piacer; il tuo cinedo Dalla fama precorso avvezza ormai Anche ai mimi a prestar la tromba e l'ali, Lungamente aspettato e già promesso A quanti s'alzan celebri sipari Tra l'aureo Tago e l'agghiacciato Volga Estimerà la prezzolata tibia Alle colte magnanime nazioni Più che non val la cattedra severa Delle leggi ministra, o che non dassi Dei divisi da noi celesti moti Al solitario esplorator notturno.

Manca però quest'uno ai molti pregi Del preclaro mestier, ch'oltre la notte Ed il calzato gracile coturno Non s'estenda il favor concesso al piede. Noi cioè che degli abavi accigliati Ridiamo i riti ed il sussiego ibèro B i titoli ventosi e le frapposte Misure invise ai diseguali gradi, Noi filosofi infin, non tutti ancora Degli agresti Camilli, e de' biliosi Catoni abbiamo i pregiudizi spenti. Non tu sperar che al gabinetto salga E al patrizio sofa se non furtivo Il danzatore, e per risposta scala; O che penètri alla morosa udienza Dell'invocato protettor che in atto D'uom che s'accosti del Tonante all'are.

Nè lusingarti poi ch'alle beate

Mense de' grandi, o all'assemblee giocose

Ammesso sieda ove sedea chiamato
Infermo il piè nè di censito padre
L'Italo Flacco, all'invidiato carme

Scarso tributo dell'etate avara.

Ma ciò che nuoce, e dov' è mai chi cerchi
L'arti ricche d'onor, povere d'oro?

Nè è già più vile la locata gamba

Che i giudizi venduti, o della plebe

La compra fama onde ne sia vergogna.

Ma se pur della gloria anche ti cale. Ardisci, o Davo; e poi che il ciel cortese Le sospirate ai magnatizi parti Glandi concesse alla tua prole in vano Il figlio pube ai trasgressori accresci Delle deluse invendicate leggi. Ardisci pur; ch'è inestimablil lucro, E danno lieve. A te non sorge antica Continuabil serie di annerite Immagini corrose, nè si solca Da molto aratro la commessa gleba Degli infiniti posteri alla fede Perch'abbia a coltivar la maschia fibra: Nè son d'altronde que' che Italia pasce Allo straniero a mutilar non dotto Eunuchi, quali i sozzi mostri osceni De' tiranni dell'Asia alle bracate Mogli custodi; ma preziosi e cari Nomi all'Europa, che posando stanca Sui mesti lauri e il non sincero ulivo La spada lorda di fraterno sangue Applaude all'ire dell'immenso Achille Più che Briseide al gorgheggiar soave, B i lunghi aspetta teneri ululati Dell'invitto Macedone che impâri All'avida Talestri i baci imberbi Cambia, e i sicuri non sottratti amplessi Colle nordiche gemme e colle australi.

O greche scene, o pulpiti romani
Sol di gemiti orrendi, e di funebre
Pianto frementi! Era serbato a noi
Il trionfar della ragion tenace
De' suoi precetti alla natura ligi,
E il soffocar nelle ondulanti crome
La potente parola, e i vieti affetti
Sdegno e pietà. Ma tu frattanto ascolta
Alti consigli, ed al garzon gia noto
Tra i semiviri illustri, e già cresciuto
A fingere gli eroi prudente instilla.

Poichè cessaro i due famosi vati Che tempraron sull'Istro il docil canto A Melpomene austera, e il genio insubre Nelle lor tombe lungamente chiuse Il non trattabil plettro, del teatro È l'imperio al cantor. Tu gli rammenta Che l'arti figlie del volubil estro B il Vero all'arti insaparabil guida Freni dispòto, e a suo piacer corregga E leggi imponga ai codici non note Del senso universal: nè a lui resista Dell'armonia dal Vesevo ardente Il condotto a poco oro amabil fabbro. O servil musa a sillabar mercata. Se vorrà che talor taccia la scena Indolente, insensibile ed immota Al centesimo addio, o che fra l'ombre De' regi avelli, o dall'estreme tele Non întesa, nè vista a lui s'accordi La seconda, la terza o quarta voce; O se gli piaccia il quinto e il sesto arrivi Or disceso dal ciel, or dallo Stige Rivocato cantante. A lui sia primo Il decoro e l'onor; nè Alceste avanzo Della morte e del mar ceda nel fasto Dell'auree vesti e dell'ecce!se piume Al Satrapo fenicio, o al figlio Olinto. Ei sol diletti: dell'inutil greggia

Ogn'altro strida, e delle parche note
Non ecceda il confine, e sia suo dono
A lui vicina la feminea palma.
Che se l'ingiusto spettator conceda
All'indulgente vulva, ed al bel labbro
Più frequente e iterato il romoroso
Invido plauso, l'imperata febbre
Sospenda inulto ed impotente il dramma.

Ma te il meriggio e il moribondo fuoco Alla romita pentola richiama, E me al compasso il ritardato amico.

# SERMONE IV.

#### A SOFRONIO.

Lascia, o Sofronio, un breve istante i molto
Per lo tuo capo e per le man versati
Anglici dommi, ove il tuo chiaro senso
Più che altrove giammai scorge ed apprende
Come si crei, si nutra e si ravvivi
La ricca industria, e da più assidue braccia
E più frequenti sia squarciata e addoppi
I doni suoi la inesauribil terra;
O ad ampio stato, che sotto l'enorme
Peso dell' infinito oro d'altrui
Tracolla, e già già schiacciato succumbe,
Si possa far della comun fidanza
Inconcusso mirabile puntello.

M'odi: quel savio onde rimane in terra Tanto desire, il quale cogli acri e a scherno Gravi precetti fece alla vetusta Ragion del sangue si gran danno ed onta,
Che tanto non potèr l'arme di Francia,
Stanotte io 'I vidi. Coricato e grande
Sovra candida nube, e rialzato
Il dorso alquanto, la sinistra spalla
Inclinando, sul gomito appoggiava:
Qual tel rammenti, allor che l'egro incarco
Delle membra senili alle diurne
Piume conceder gli era forza, e a noi
Che umili sedevam presso la sponda
Del venerato letticciuol versava

Più che mel dolci d'eloquenza i fiumi.

Al noto aspetto, che le antiche forme Serbava ancor, ma d'un novel sereno Splendea più caro, e mi parea d'un Dio. Di riverenza, di figlial pietate, Di repentina maraviglia, oh quanto lo volli dir! ma non m'uscì parola. Ei cominciò: quel che di tanta laude Ornaste voi, e tu a te stesso e ad altri Vai spesso ridicendo ignoto carme. Che de' vivi la causa incontro a quella Di chi non nacque fa parer più giusta, Non ne resti fra voi dubbio o contesa. Io lo vergai . . . Padre, di quel ch' io n' era, Più certo or non mi fan le tue parole: Ch' io vi lessi il tuo senno e la potente Favella, in cui tutte distempra e mesce Spontaneo in un colle natie ricchezze Le sue l'antico Lazio, e i tuoi pensieri B la dissimulata ira col parco Amaro riso: e tutta mi rifulse L'anima tua così, ch'io ne facea Non temerario giuro. E v' ha chi possa A te fuor che tu stesso assimigliarsi?

lo dicea ancor, ch' ei di partir fea cenno. Ma io che sempre della sua di molto Saver ripiena, e a mille obbietti ad arte Vagabonda parola ebbi gran sete, R vedea che sì ratto erami tolta, Onde schiuderne il rio, che poi piegasse A suo talento, il domandai pregando: Deh, se un istante il tuo cospetto e il caro Suon di tua voce non m' invidia il Cielo. Perchè dalla tua mente opra sì bella Figliata appena, ad ogni umano sguardo La involasti geloso, e alla dovuta Luce, te vivo, la negasti ognora? Forse di biasmo spregiator, del pari Tu fastidivi allora anco la vota Melodia delle laudi. Egli all' accorto Mio domandar ristette, e no, soggiunse, Di ben mertata e di non cieca laude Fui vago io sempre: e a bene alcun non nacque Chi tal non è: ma tu, figliuol, non sai, Come girino i tempi, e come un anno Consacra e incensa-ciò che l'altro paga Del bando e della carcere, o col raso Nome dal pubblic'albo, e colla fame.

Non sibilate con esigua voce All' orecchio fedel tratto in disparte, Nè confinate nel securo crocchio; Ma ovunque aperte, del gradito verso Non dissonante dai superni giri De benigni astri, or s' odono le laudi: Ma ae dal muto sonno a ch'io l'avea Costretto il destava io, ben altro frutto Colto ne avrei: che o la pietà mendace, Allor che venne sua stagion, sciogliendo Le in atto umile increcicchiate braccia Sul cor di santa crudeltà gelato, Avriami giù dell' onorata scranna, Che il parco censo mi rendea, sbalzato Sull'altrui porta a domandar del pane; O perdonato non avriami prima L'agitatrice turba, a cui profonda Sapienza improvvisa, alto consiglio A reggere la terra, e ne' gentili

Studi supremo arbitrio, e tutto dava Il sanguigno berretto e 'l mozzo crine.

Oh padre mio, come il tuo dir veraci Mi stampa i marchi delle infeste sette! lo le veggio sì ben, che già più d'uno E dell' una e dell' altra a me non fugge Per nuovo culto o contraffatto viso: E più d'un nome al memore pensiero, R quasi già sul labbro impaziente Chismanmi entrambe . . . E tu non dirli mai, Ratto interruppe: a che la male estinta Brage destar dal cenere fallace, E animarla col soffio? È ver ch' io stesso Quaggiù disceso in riveder coteste lme vostre miserie, in petto quasi Il natio fele riagitar mi sento: Ma io mi sto nella beata sede D' eterna pace imperturbéta, dove Non par soave in luridi convizi L'ira sfogata; e mentre voi da un vuoto Detto, da un vario divisar, da un nulla Tenaci odi traete e alterni danni, E i supplicii anco e le nefande guerre, Quivi la dolce carità non pate Che un lieve s legno gli amorosi spirti Di lor concordia inebbriati offenda. Oh fortunate sede, oh di mia speme Nella trista mia vita ultimo obbietto! Ben io 'l sapea, che allor quando le stanche Membra infelici la vorace tomba S' ingoiasse, non io tutto morrei; Ma la parte miglior saria volata, E di tanta quiete assorta in grembo. Ed io 'l diceva, e se'l rimembri, teco Il dissi pur, benchè di facil mente Alle fole imbecilli, e d'esalata Decrepitezza altri scherniami. Oh ciechit Ove par fosse una menzogna, e quando Fu come tal menzogna utile il vero?

Oh s' io 'l rimembro! e quante volte meco Tu il ridicesti! io de' tuoi detti avaro. Men fea tesoro nella docil mente: E ancor geloso me li serbo. Oh come Ad informarmi il giovinetto core A verace virtù, dalle tue labbra Condita sempre e amabile scendea Socratica scienza, e all' arduo e indarno Agognato da molti onor de' versi Mi disegnavi le intricate vie! E forse io le apprendea se pertinace Ti seguitava fino all' ultime ore. Ma il volto fatto dispettoso, e il torvo Intendere degli occhi, e l'adirata Fulminante facondia, ahi che atterrito M'ebbero poi dal tuo cospetto! Ah fossi Stato tu meno austero, od io più saggio! Che forse me dal betulante volgo Della insanita gioventù potevi Scernere, e caro ancora avermi, e teco: Ch' io t' avrei chiuso gli occhi, e coll' estremo Bacio raccolto dalle fredde labbra Il sospiro di morte: ed or ben altro lo mi sarei! Ma dimmi or, qual mio fallo O qual destino a me così ti tolse? Sapevil pur, che la temuta voce De' tuoi precetti aveami ognor dal fero Vortice salvo e dalle colpe . . . lo 'l seppi Dappoi: ma i tempi miseri, che in peggio Ivan cangiando sempre, aveanmi tutte Le vene infette di cotal veleno, Ch' uom più mai lieto non mi vide, e male lo discernea cui perdonar dovesse La cieca punta delle mie rampogne. Or non dolerti, se a più alta meta Non t'era io duce; ove tu il vogli, e senno Abbi, e modesto ardir, forse tal segno Toccherai tu, che non ti fia vergogna. Più che rugiada mattutina all' erba

Nell'assetato agosto emmi il tuo dire: Che mai d'altro disio così non arai; E caduto era omai d'ogni mia speme: Ma, rispos' ei: non poco anco ti resta; E di molte vigilie, e d'affannoso Contendere t'è d'uopo...Oh, ti saria Grave, ripresi, d'alcun tuo consiglio Scorta lasciarmi per lo dubbio calle?

Non tu quei, che natura e l'osservato Rsemplo de' migliori, all' arte eterni Fisser principi, or vuoi da me; che tutte Ne ridondan le carte. A serbar, come Piace alle muse, il cor non guasto e sana La mente, e per obblique estranie cure Non traviata, il mio ricordo ascolta. Alle vane speranze, e al non mai pago Disio tien duro il morso, e a lui che il cielo Placato dievvi protettor de' buoni Non chieder tu, che là salir ti faccia Dove per oro o per poter tu mova La pazza invidia; sol che il poco ancora Uzio che or ti rimane ei ti consenta. Fuggi i sonanti crocchi, ove il fumoso Greco si esala nelle inette ciance. O procace beltà coi molti drudi Di peregrino sale e cor che sente Fan miserabil pompa. Ama i tuoi lari; Oui più dolce sollazzo abbi la parca Mensa, il lucente focolar, e i pochi Amici e i cari della ingenua moglie Semplici detti. Quello, onde ti duoli Muto pudor, che fa parerti spesso Men che agreste fanciulla agli occhi altrui, Caro tel serba: util ti fia non poco, E ad ogni altra virtù schermo e custode: E val meglio d'assai che la loquace Insolenza di tal, che altrove ignoto, O a vil tenuto od esecrato, in questo Della pingue vallea fondo si trasse,

B fuor sgorgando dal rotondo labbro
Con larga vena le incantate fole,
Seppe ciurmar l'attonito lombardo,
Che o dell'una o dell'altra, o insiem di tutte
Arti buone e scienze il fece un Dio
Disse e da me che molto anco volea
Chiedere e udir, qual lume al soffio sparve.

### POSTILLE

#### SERMONE I.

Me nome ignoto ai pubblici scaffali Ne molto da libral finor cucito.

L'autore non pubblicò finora che alcuni elogi, e varie orazioni . sacre e profane.

alla colonna Ove giurare il Podestà solea.

Questa colonna, presso la quale abitava l'Autore e l'antica d'ordine corintio, che tuttavia osservasi presso l'atrio della basilica di S. Ambrogie. Sono molte le favole degli scrittori intorno a questo avanzo d'antico qualsivoglia edifizio. Tristano Calco, e il Bescapè la credono una reliquia del Regio Palazzo chiamato Ambrosiano dello storico Landolfo. Ciò che si ha di certo è che fino al mille e cinquecento il Podestà di Milano veniva a questa colonna a prestare con solenaità il suo giuramento nel giorno, in cui prendeva il possesso della sua carica. Vedasi intorno a ciò il Puricelli nella Storia Nazariana al capo 133 num. 4. Anni sono si fece intorno ad cua scavare, presente fra gli altri l'autore del Sermone, e si trovò non essere già posata sovra alcuno antico fendamento, ma sola-

mente su vari ruderi adunati a caso, e malissimo commessi; ta qual cosa era già da alcuni sospettata, come può vedersi presso il Garzioli ed altri. Questo fatto aggiunge grande autorità alle belle descrizioni di palazzi reali e magnifici edifizi che gli antiquari ci danno spesso fondati su qualche sasso posticcio, e talora su pochi mattoni.

Il vallo oriental.

È il passeggio più frequentato della Città.

Dalle trifauci sale.

Queste sono le tre sale annesse al Regio Teatro. Trifauci, sia perchè hanno tutte i loro accessi nel vestibolo, sia perchè inghiottono a tre bocche l'oro de'gonzi. Nota dell' autore.

> poiche i Dei cortesi E gli uomini indulgenti, e le colonne.

È qui richiamata la nota sentenza di Orazio.

### SERMONE II.

il muto

Indolente cadavere, a cui nega Il nuovo rito un penitente sacco.

È noto il costume antichissimo in Italia ed altrove di recare alla chiesa i cadaveri scoperti, e vestiti dell'abito di qualche società religiosa. Fu un tempo di moda l'abito Francescano, al quale vennero in seguito sostituiti i sacchi delle varie Confraternite, cui forse qui alludesi. Sotto l'Imperatore Giuseppe II tale uso in Lombardia venne soppresso, e d'allora in poi non veggonsi in pubblico che i cadaveri delle primarie dignità ecclesiastiche e secolari. Molto accortamente è ciò qui acconnato dal Poeta onde sferzare la falsa pietà di Elbione, che pare lagnarsi che la soppressione di tal costume gli tolga questa via di comoda penitenza postuma.

le mercate insegne Se emergeranno dalla imposta calce. In tempo della Repubblica Cisalpina gli stemmi gentilizi furouo dove rotti ed atterrati, dove soltanto ricoperti di calce, come se per breve tempo ne dovesse durare la proscrizione; il che si avvero prestissimo.

Le provincie svenate e i non pasciuti Laceri battaglioni.

Allude il poeta alle ruberie fatte da Elbione come Commissario e Provveditore delle armate nelle ultime guerre che desolarono la Lombardia.

Così il padre del ciel lo serbi illeso Dai filosofi sempre.

Di qual genero di filosofi parti l'Autore, non è necessario di dichiararlo. Se ne possono vedere di simili descritti nelle Satire di Vittorio Alfieri.

Nuovi archi connettiamo e nuove logge.

Si accenna la continuazione dell'immenso fabbricato dello Spedale, cui si travaglia anche al presente con poca fortuna architettonica.

stanti e calzate.

Si è già avvertito di sopra che le imagini intiere fannosi ai donatori di oltre cento mila lire.

Dal curioso contadin fien viste.

È innumerabile il concorso della gente di contado alle feste dello Spedale.

indôtte.

Ho messo un accento circonflesso all'ô largo di questa parola per distinguerla dalla sua simile participio del verbo indurre, che pronunciasi coll'o stretto.

ricopiammo i Bruti.

Alludesi alla moda di pettinarsi de' giovani chiamata in Francia e la Brutus, quantunque sia antica come il tosarsi, non che alle

suove mode femminili di accesciare il capo, che bandita la polvere di Cipro han ridotto alla miseria un gran numero di parruncchieri.

> Molti altresi che dai servili uffizi All'uomo indeans Libertà riscosse.

Alludesi al molto numero di famigli licenziati nella prima epoca della rivoluzione dai padroni esansti dalle contribuzioni.

Onde sani la scabbia, e il tristo autunno.

Quel tristo estemno sebben s'intenda dovunque per essere quella stagione madre di molte malattie, pure è assai più appropriato alla Lombardia, dove specialmente fra contadini sono frequentissime le febbri autunnali a cagione dell'agricoltura favorita nel paese, per le quale è necessaria l'irrigazione.

O il represso vagir dell' innocente Frutto non sempre di furtivo amore,

Lo Spedale degli esposti forma parte dello Spadale maggiore preso di mira in questo componimento, all'epoca del quale era smisuratamente oresciuto il numero degli esposti e degli ammalati.

Ritrova mille ordigni ed arti mille.

Ne' pochi esemplari della edizione in foglio fatta dal signor Reina la lezione è come siegue:

Ritrora nuori ordigni ed arti nuove.

ma questa correzione fu posteriormente fatta dall'Autore, perchè si dice più sopra in un consimile verso:

Nuovi archi connettiamo e nuove logge.

#### SERMONE III.

Tempo già fu che l'infecendo nulla ecc.

Si tocca il primo triennio di Governo democratico in Lombardia, ael qual tempo grandi ricchezze acquistarono dall'infecondo sulla gli approvigionatori delle armate.

> Ma da che Libertà scosso il bireto Le lanci appese e a giudicar sedette.

Nel nuovo Governo presieduto dal primo Console della Repubblica Francese, il quale si faceva rappresentare da Francesco Melzi d'Eril ora Duca di Lodi, si cangiarono gli stemmi della Repubblica, e scosso il bireto rosso vennero a quello e si fasci consolari sostituite le bilance ed altri simboli della Giustizia. Fu anche a quel tempo creato un tribunale speciale per l'esame de'contratti ec.

L' Italo Placco.

Parini.

Poiche cessaro i due famosi Vati.

Zeno e Metastasio.

#### SERMONE IV.

Sotto il nome di Sofronio l'Autore intende il sig. Giampiero Arese attrove lodato, il quale all'epoca di questo scritto studiava indefessamente gli Economisti Inglesi. Anch'egli fu discepolo ed amico dell'immortale Parini.

Io lo vergai.

Prima che si scuoprisse il vero autore del Sermone sulle pie disposizioni testamentarie, a questo luogo leggevasi la seguente nota:

L'opinione che il noto poemetto sulle pie istituzioni sia di Parini è finora per lo meno del tutto verisimile. Ciò bastava perchè all'autore

Vol. IV.

6

di questi versi fosse lecito di adottarla in essi come vera onde avere un pretesto di dialogizzare col suo maestro. Quando quell'opera fosse di tutt'altri non si offenderà l'incognito egregio autore, vedendo le cose sus attribuirsi a quel grand'uomo, e ricadere meritamente sopra di sè tutte le lodi che per quel poemetto si danno in questi versi a Parini.

a lui che il cielo Placato dievei protettor de' buoni.

Prancesco Melzi d'Eril allora Vice-Presidente della Repubblica Italiana.



# GIUSEPPE BARBIERI

Anche i Sermoni del Barbieri come quelli di G. Gozzi, e di G. Zanoia non ponno essere esclusi da una Raccolta di satire morali. Sono essi un vero gioiello di lingua, di stile e di forza licambica. Cert'è che alcuni di questi sermoni si accostano meglio all'epistola, che non alla satira; ma noi non ci siamo potuti risolvere a separar questi dalle altre, perchè la vivacità e il frizzo e la squisitezza della forma ne pare siano un lauto compenso alla deficienza della forza satirica.

• .

### **AVVERTIMENTO**

# DELL'AUTORE

Ulementino Vannetti nelle Osservazioni ad Orazio, Vincenzo Monti a Persio, e Melchior Cesarotti a Giuvenale, distinguendo accuratamente i pregi e i difetti dei loro Autori, e chiamandoli a paragone di merito l'uno con l'altro, toccarono le materie più degne a sapersi così del Sermone, come della Satira. Io dirò solamente, che fra i due termini posti da Orazio ad un canto, e da Giuvenale all'altro di questa poetica via, ci sono di mezzo, e ci possono essere più sentieri. E per alcuno di questi io mi sono condotto: altri diranno, per quale? Mà ciò in vero mi dà poca briga; che finalmente ciascheduno è padrone d'andare per la sua strada. Bastami pure, che ad altri non prenda il malvezzo di recare al serio le cose dette per ischerzo, e voltare il poeta in isto-

rico. Oh! questa è vecchia canzone, diranno alcuni. È vecchia sì; ma pure ha bisogno di essere ricantata. Si accorda la massima volentieri, e poi si niega l'applicazione. E se talvolta il Poeta, per esser di fibra un pocolino irritabile, o noiaticcio, o fantastico, si lascia andare ad una qualche sbrigliatella; eccoti, che gli serrano i panni addosso, e lo chiamano a dar conto de'suoi capricci. Non credo io già, nè avere usato di simili privilegi, nè averne troppo mestieri. Ma dov'altri facesse lo stitico, e volesse tirar la cosa fuori de' termini, sarei costretto a farne richiamo, fidato ai sacri diritti dell' Arte poetica. Altrimenti si caccino l'acque del Parnaso a condur mulini.

# SERMONE I.

#### H. SERMONE.

Quando la prima volta io mulinava Detlare alla Gozzesca un Sermoncino. L'Oreade che soggiorna in quel mio poggio Della verde amenissima Torreglia. Mi trasse innanzi, e contegnosa in atto: Che fai ? disse, che pensi ? Onde ti venne Quel matto ruzzo di trattar ne' carmi L'indocile Sermon, che l'alme suore. Forse d'altro cortesi, a te niegaro? Tu novo in gentilezza, e peregrino Alla sottil dell'elegante mondo Scienza inenarrabile, tu versi Comporre in quello stile? A pochi è dato Di fina urbanità cogliere il fiore, B tu sol ne corrai stento e rammarco. Rustico Vate, a' nostri colli amico, Lascia ch'altri favelli al culto mondo: Tu parla all'erbe, ai sassi, alle fontane, E ne canta di greggie e di pastori.

Al suon di quella voce, al noto viso D'ellere coronate, in me tornai, Come da sogno: ed all'amabil Ninfa Riverente io porgea queste parole; O del verde mio poggio alma cultrice, Vezzosa Ninfa, che di fior, di fronde Il solingo ricovero m'abbelli, Piacciati che di grazie io ti rimerti Per tanto che di te dono mi fai. Non è consiglio di tranquilla mente. Credimi, che a tentar opra m'adeschi Perigliosa d'ingegno, onde mi storni; Impeto fu di non so qual segreta Fibra, che mi traea sconsiderato A poetiche gare. Or ben conosco, E grado a te ne sia, che quelle vaghe Veneri del parlar samosateno, Le quai da prima al fortunato ingegno Del Veneto Guaspar si rivelaro Caste insieme ed ignude, ad altri vano Lasciarono il desio di rivederle (1): E tal, cui d'imitar quel gentilesco Prese vaghezza, diè nel secco; e tale « Fra lo stil de' moderni e il sermon prisco Ne va tentone: a cui fallano i nervi. Cui mancano le polpe; ad altri il vezzo, Gli arguti modi, e quel toccar leggiadro, Che si sente alla prova, e non s'impara. Ah! no, non fia che su quell'orme il piede Mettere io voglia, e ne ritrar vergogna. Altri sentier m'apran le Muse. In quale Più non giovi, o talenti, entrar fia bello; B quel Sermon dettar, ch'entro mi spira, Non uso alle pastoie, il vivo ingegno. E che? Non forse a me lice di carmi Tesser vario lavoro? E degli affetti, Che mi spuntano in cor, pingere a prova Le sembianze diverse? E quel che in altri Vienmi talor veduto, o bello o turpe,

Ne' suoi colori affagurar sincero? Nè a me non lice colligian poeta De' civili toccar atti-e custumi . Notar vizi e difetti, e cui di biasmo. Cui meritar di laude? Al giusto, al vero, A bontade, a pietà recar ghirlande, Porgere incensi? Alla menzogna iniqua. Alla frode bilingue, al livor macro. Ed alla losca invidia, alla discinta Licenza, e ad altre oscene pesti incontro Scoccar lo stral della febea vendetta? Perchè tacermi ? Sfavillò nel volto L'Oreade, e in quel colore si dipinse Che accenna della mente il dubbio affetto. Ma che? soggiunse: liberal natura Di dolcissima tempera le fibre Ti componea; soave dell'ingegno, Mite, benigna ti sortia la vena; E sul labbro, e negli occhi, e nella fronte Porti la mansueta indole espressa. Or come vuoi di fele armare il verso. E dar la punta alle febèe saette? Ah! Te maligno grideran le genti, Chè morso di censura è acerbo sempre. Ned amarezza per giustizia perde. Eh! no! de' buon ti calga, e lascia i tristi; « Non ragioniam di lor, ma guarda e passa.

O Montanina vergine pietosa,
lo rispondeva con piglio modesto,
Valgami tua bontà, se aggiunger oso
Parche perole. Anch' io l'agro, mordace
Negro sal di Licambe hommi a disdegno;
Ched'ei non punge, ma trafigge e uccide.
Odio ferri e veleni. A me piuttosto
Giova spruzzar di riso i nostri errori,
R festeggiando brigatelle amiche,
Dir le ragion del vero e dell'onesto.
Ben io mi so che al polveroso arringo
Troppo caldi sferzava i corridori

D'Arunca il cavaliere; e so, che meglio (2) Piace Flacco se ride, o se berteggia, Che non l'austero Giuvenal se grida (3). Così Monna Talìa di motti arguti Giovarmi assenta. B che però? Se l'ira Talor mi scoppia dall'offeso petto, Guerriera di ragion, forse le genti Maligno e tetro grideranmi? E forse Non è l'ira talor figlia a bontade? Ah! poichè di parlarti ancor mi degni, E m'allegrar di tua vista consenti. Bella Ninfa de' boschi innamorata. Odi novella, che Meronte un giorno Vate e Sofo narravami. Dal core Partono, mi dicea, due vene opposte, Una che il mel conduce, altra che il fele. Amor di quella a destra mano, ed Ira Tien di questa il governo a mano stanca. S'accende Amor del bello e dell'onesto: Dell'iniquo e del turpe Ira s'inflamma; Diversi affetti; che da solo un fonte Menan due rivi di sapor diverso: Perch'è bontà nell'ira e nell'Amore (4). Così dicesmi. Tacita la Ninfa

Così diesemi. Tacita la Ninfa Da me si tolse, e penetrò nel bosco.

### NOTE

- (1) Intorno ai Sermoni del Gozzi fa di leggere il Vanetti nelle Osservazioni ad Orazio, e il cavaliere Ippolito Pindemonte nell'Elogio che ha pubblicato di quel graziosissimo Veneziano.
- (2) Lucilio, di cui scrive Plinio, che primus condidit stili nasum, e Orazio, che multo sale defricuit urbem. Altri ne parlarono appresso; ma soprattutti è da vedere il giudizio che ne porta Quintiliano, l. 10, c. 1. La imagine de' cavalli io l'ho tolta di peso da Giuvenale in que' versi della Satira I.

Cur tamen hoc libeat potius decurrere campo, Per quem magnus equos Aruncae flexit Alumnus, etc.

- (3) Vedi le cose dette nell'avvertimento al lettore.
- (4) « Chi ama i buoni, non può non detestare i malvagi. Uno sgorgo di bile onora un bel cuore quanto una vena di lagrime. Questi sono due rami della stessa fonte, che hanno solo un sapore diverso ». Cesarotti. Note a Giuvenale.

· : • 

## SERMONE II.

### IL CATTEDRANTS

### A FRANCESCO RIZZO-PATAROL.

Molt' è, Francesco, che desio mi prese Di venirti recando un'erba, un fiore Del margine Castalio, a far più lieto Quell' industre giardin, che sulle spiagge Della Veneta Dori a te verdeggia Ricco di piante peregrine e belle, Ouante non vide mai l'Adriaca Flora. Ben sai, Francesco; da molt'anni accesa Porto di te memoria entro dal petto, Di te, vivace e sfavillante ingegno. Nato all'amor di tutte arti leggiadre: Perchè sorgi delizia ed ornamento Alle culte brigate, ai crocchi illustri. O te felice! a cui propizio e destro Risponde il censo al buon volere, e santa Libertà fa signor d'ogni tua voglia!

Tu di Botane a fianco, amabil Ninfa. Tu l'ime valli, e gli erti gioghi, e i campi Scorrere aprichi, e far tesoro eletto D'ogni più rara vegetal ricchezza; Tu le mura domestiche di scelti, Splendido cercatore, ornar volumi. Dove le greche e le latine Muse R le nostre e le franche e le britanne Hanno ospizio non pur, ma sede e tempio. Tu di fè, d'amistate i generosi Compier uffizi, ed abbellir la vita Di dolce cure e d'onorati studi. La letizia del cor mostrando in volto. Ben altro piacque alla mia stella. E taccio Le fallite speranze, i ben perduti, E misto il poco dolce al molto amaro: Chè suo fato ha ciascun dal dì che nasce. Ma non pesso tacer, che, nato in riva "Al sonante Médoaco, e tra le braccia Di Meronte cresciuto, e dottrinato A spaziar per le febèe campagne, Veggomi stretto il piede, e avvinto il fianco A dura, grave, magistral catena. No, fra quante gittaro a noi mortali Cure, tristizie, malinanze e noie, Credimi, nulla ad Apollineo spirto Giungo odlosa più, che vestir toga, Salir cattédra, mäestrar severo: E a quell'età, che ne' sellazzi è tutta, Far le razion del merto e della coloa. O mie Mercate! O divo Padre! O Ingegno « Che le Muse allattar più ch'altri mai! » Vivono impressi in mille carte e mille Gli alti pensier della tua mente, e fede Certa faranno alla venture etadi Quanto sudar dei giorni, e delle notti Quanto vegghiar facei, d'ogni bell'arte, D'ogné bella scienza il fior cogliendo, Sacerdote di Febo e di Sofia.

Inchiostro e penna, e meditar solingo Bran tua vita: ma sedere a scranna. L'infula in capo, e la zimarra indosso, E dettar greco, e sermonar latino T'eran cruccio, flagello e struggimento. E quando il giugno conducea le tanto Bramate ferie quinquemestri, ah! come Ringiovanito, e quasi ebbro di gioia, Correvi a t'appiattar nella invocata Selva di Giano (1)! Or che faresti, o Padre, Che, tranne un magro meschinel bimestre, D'uopo ti fora tutto l'anno, e forse Due volte il giorno, a magistral palestra Scendere armato di dottrine, e in via Cento brighe recarti a soprassello? O beata ignoranza! O saper folle! Quando negli ozi della mia Torreglia. Vienmi veduto o bifolco, o pastore Sedersi all'ombra, e cantar lietamente, O montanina fra i cadenti salci Nascondersi veduta, e andar proterva; O vecchierella sopra un balzo assisa Torcere il fuso, e contar beje ai polli; Oh! beata, fra me grido, Ignoranza; Se il cor t'allarga, e la rugosa fronte Di soave letizia ti rispiana! Ben so, che ad altri il magistrale incarco Torna leggiero e dolce; altri, cui giova Farsi codazzo di vulgari alunni. E trarne inchini, baciamani e plausi, Vendendo a caro spazzature, e vieti Rancidumi di povera scienza. Tal sia di loro. A me fora più bello Guidar giovenchi al solco, al pasco greggie, Sedermi al colle in vetta, o presso al fente, E nella cara libertà de' campi Cogliere or versi e rime, or erbe e fiori. B tu, diletto Amico, e tu m'accusi Il decenne silenzio, e le regioni

Mi protesti di Febo e di Meronte? Bbbene io scrivo e medito. Quand' ecco La inattesa sul capo ora mi scocca: Ecco importuno Araldo. Orsù. Maestro. Vesti le insegne, la bigoncia ascendi, Chiosa dritti e dover. Ma primo incarco Sia d'alunni far censo, e in varie classi La diversa ripor de' nuovi ingegni Indole, e come più vengono o vanno, Segnar di croce, la matita in pugno, Loro entrate alla scuola e loro uscite. Compiuta l'opra a me ritorno, e Febo D'alta supplicando, Apollo-Febo, Per viuzze mi metto inosservate. Fattomi di pensier cappa e mantello. Domani, alba festiva. A mio talento Menar placidi sonni, ore tranquille, E nella solitaria cameretta Far onesto alle Muse accoglimento. Vane speranze! Chè seder m'è forza Giudice, correttor di prodi atleti, Che s'apprestano all'inclito certame D'apparati responsi. Ondeggia il circo, Ferve l'aperto arringo. I generosi, Fra modesti ed alteri entrano in lizza. Solvon dubbi e quistioni; e come l'onda Rompe sul lito, se la incalza il vento, E fragnendo rimormora; cotali Sonano a quel grand'atto i plausi e i viva. Io del capo accennar, le sopracciglia Levando in su; chè a dignità non lice Nè suon d'accento, nè fiorir di labbro. Giudicata è la palma. Or ben: si compia Il venerando ministero. Uom quadro, Pileato, togato, a piè di piombo Sia della festa Ierofante e Duca. Tu gridi a'porri Dittator solenne M' appella, mi ripiglia: - Olà, che badi? Vienne o padre invocato. A te s'addice.

Che Mentore sorgevi al prode alunno,
Recar le sacre bende, il gran volume,
L'annulo eterno e l'immortale alloro
Da fregiarne le tempie al sacerdote
Di Temi novelloccio. Incensi e voti
Al consesso, alla diva. Illustri nomi
Patria, Giustizia, Veritade. Intanto
Stupisce il volgo, il saggio ride. Un gode
Col suo borsello ragionando il prezzo
Della merce febèa; si crucia un altro,
Cui par scema la quota — O villa, o villa,
Quando sara ch'io ti rivegga? E quando
Potrò cogli ozi delle Muse onesti
Svagar la mente, alleviare i sensi,
E meco assaporar dolcezza e calma?

Nè tutto io dissi. E chi può dir quel nembo Di saputelli primaticci e gai. Che t'assedian la via, l'uscio, la stanza: Oual ti chiedendo laude, e qual consiglio Di lor scempi dettati, ond'hanno a josa Scombiccherato fogli e scartabelli? Chi dall' Adige mosse, imberbe alunno, Parla sul quinci e 'l guari, e smanzeroso Si dimena in cruscaggini. Vin pretto, Dic'egli è questo: Un acquerel tu spilli A gretto botticello. Altri l'Olona Testè lasciava; di que'prodi ingegni Narra le zuffe, e vuol mostrarne a prova Qual più di cose, o di parole abbondi. Tu che senti? Che dici? Al sir de carmi T'accosti, o all'altro, che discevra il grano Dalla mondiglia, e dal cruschello il fiore (2)? E chi vien di castella e di borgate, Ha pur suoi vanti, sue Camene. Al bosco, Fra le troiate, un romagnolo indosso, Crescea rozzo, rubizzo. Or vien di Temi Notaio ai riti sacri. Un grechiccinolo, Che giunse a rosecchiar l'alfa e la beta, E due pagine volse al Padre Omero, 7 Vol. IV.

Gonfia le nari, fa cotenua, e guata
Noi miseri dall'alto; noi che siamo
Pur di Romolo augusto, e della magna
Roma nepoti. Ma che val? Atene,
Sparta, Corinto, ed Argo, e Tebe, e quante
Sciolsero navi alla Trojana impresa,
Ti vien fastoso annoverando, e tutto
Dalla bocca ti versa l'Ellesponto.

Che dirne, amico? Io tacerommi. Ascolta
Pensier, che il buon Meronte altrui non tacque.
Ed ei: Catena magistral s'addice
A mezzano intelletto. Alato ingegno,
Che beve all'acque del Pierio fonte,
Sdegna legami e a libertà sospira (3).

## NOTE

- (1) Cioè Selvagiano, villa dell'Ab. Cesarotti a poche miglia da Padova.
- (2) Vincenzo Monti e Antonio Cesari, Prete che fu dell'O. di
- (3) Più gravi cose, e più seriamente, che io non dico, scriveva il Petrarca dei Gradi Accademici, o Dottorati dell'età sua nel Disleg. I, De Vera Sapientia. Anche al Cesarotti era caduto in anime di scriverne un bell'apologo. Dafne a non perdere onestà fuggiva dinanzi ad Apollo che le trottava alle spalle; ma nell'atto d'essere sopraggiunta, gli Dei pietosi la tramutarono in alloro. Ebbene: Apollo ne fa ghirlanda a sè stesso, e corona ai Dottori. Così quella povera Dafne riperde assai spesso l'onore sul capo di questi. Destino inevitabile! O in braccio ad Apollo, o sulla testa dei suoi seguaci dovea essere la meschina disonestata.

## SERMONE III.

#### IL CRESCANTE.

Ombre d'Infarinati e d'Inferigni, Che volgete il santissimo frullone A corner della crusca il più bel fiore, Pietà, pace, perdon. Le immonde labbra lo havo all'acque del purissim'Arno, B d'ogni feccia gallica, lombarda E romana ed italica m'astergo. Tosco, anzi pretto Fiesolan, mi dono A' riti vostri, e fo gran sacramento. La Intemera mi colga, e il dirupisti, E Burchiello il rasoj m'avventi al collo, S' io rompo fede ai vostri alti dettati. Ebbene: antiqua, veneranda, illustre Siami di bello stil maëstra scola Mercato vecchio, e voi Beronci, e voi Stratti de' Gabellier, Ferondi e Bindi,

Pataffi, Tesoretti e Dicerie, Cronache, Pistolotti e Leggendari, Voi d'ogni grazia padri e pedagoghi, Oro di zecca ruspo è lo stil vostro: E forse più nella sua luce è puro Ouel primo che traean dalla miniera I parlator dell'ottimo dugento. Siccome di tutt'arme armata e bella Dal celabro di Giove uscia Minerva. Cosl, miracol di Natura! avvenne Dell'aurea lingua che dal si fu detta. Barbare voci e profferenze assurde Metteva Europa d'ogni parte, e tutto Un'opaca palpabile ignoranza Copriva il Mondo: ed ecco all'Arno in riva, Bella vostra mercè, risplende e suona Tal di parole un lume, una dolcezza, Cui non età, nè gente altra più culta, Più dottrinata non aggiunse unquanco. Beato suolo! anni felici! Appresso Tutti che a meritar palma o ghirlanda Ponean l'ingegno in opera d'inchiostro, (Salvo l'onor di qualche tosca Aracne Ch'ivi entro al burattel facea la tela) Tutti lezzo menar, fanghiglia, e borra. Tali sgrammaticar, tali, ch'è peggio, Straffar a vezzo. Miseranda istoria De' mali nostri. E tu vanne, Torquato (1), Con la fracida tua Gerusalemme, Tu Segneri feccioso, e voi n'andate, Che osaste alzar nel Seicento il capo. Meglio era pur, che dentro a Lete i vostri Sommergesse Caròn torbidi nomi. O sante leggi violate! O avita Religion della Tramoggia! Questo Duolmi, più ch'altro, che Torquato, oh Numi! Di blasfema convinto, e di tremendo Anatema percosso, abbiate un tratto A penitenzia ricevulo. Ah! ferma

Sia l'antiqua ragion de' padri vostri: Fuor del Trecento è vana ogni speranza. E vi sarà chi pure osi tra noi. Metastasio nomar? Sorgi, o Vanetti (2). Caccia l'impuro Vate entro alla gora. Di Stige: e tu che vai lancia spezzata Di quel tuo magricciuol Roveretano, Tu spazzator di Crusche e di Cruschelli, Leva, messere, il braccio, e metti in fondo L'audacia de' Melchiorri e de' Vincenzi (3). Se l'Italico onor surse tant'alto. Che vincea d'eleganze Atene e Roma. Debito è questo ai Ciulli ed ai Guittoni, Ai Zuccheri, ai Zanobi ed ai Giacchetti. Chi legge omai Goffredo? E chi la manna Vuol di quell'altro? A' sardellai tal merce. Già il Danubio inghiottì le carte oscene Del lutulento imperial Poeta E i canti de' Bardi, e i novi Omeri Salvino accende in alto rogo a Pluto (4). O nostro vitupéro! O Muse tosche Dove set'ite? Altrui concesse il fato Regger con alto imperio e terre e mari, Far illustri di guerra opre e di pace; A tosco ingegno ripescar dall'Arno Idiotismi, paroline e vezzi Permise il Cielo: Questa gloria è nostra. Ouesta dall'orto sole al sole occaso Porterà chiaro dell'Italia il vanto. B tu, frullon, che cerni oro forbito, Tu meglio che il Tarpeo, di terra in terra Pel trionfato mondo andrai superbo. Or via che monta; se germano o ibero Lo scettro è che ti regge, anglico o franco, Sacerdotale o feudal? Che monta Se libero tu viva, o in servitute? Se commercio di navi e di ricchezze T'adempia i porti, e le campagne intorno Di mille buoi ripetano il lamento?

Questo ci cal, questo è da noi; chefil Tebro, Il Po, la Bora, e ogni altro italo fiume, Ceda in pregio d'arene al piccol Arno. Questa è somma per noi ventura. O ingegni. Che Apollo scelse ad immortal corona. Fate buon senno. Idee, pensieri, affetti. Rare dottrine di scienza e d'arte Vano è cercar. Tutto v'appresta il secro Codice, delle voci auree tesoro. Ite a caccia di modi e di parole, Veltri sagaci; e le parole e i modi Vi faran arche di scienza e d'arte. Sebben, che parlo di dottrine illustri? Dettar novelle e rime, ecco la grande, La regina eloquenza: e mal si prenda Greci e Romani, che non fur da tanto. Marco, ben sei tapino! Ah! tu sognavi (5) Dall'idea scaturir, come da fonte, La lucida parola. Intendi alfine, Che di tutti pensier la voce è madre. Non le vedute in Ciel Medicee stelle. Non i svelati di Natura arcani. Ma i colti all'amo granciporri enormi Del buon Torquato, fanno eterno il serto Al divo Galileo (6). Gli erculei segni Vinse Colombo, è ver, padre a' mortali D'altro nuovo emisfero. E tu più grande. Tu nell'immenso mar del gran Trecente, Squasimmodeo! Nove isole ci scopri, E novi prospittei, o novi ausgelli Che fanno alto sbaldere alla frondura E pius cose o prusor d'altra rascione! Da farne titrillar anco i purlenti (7) Giove Frullon, Giuno Tramoggia! Ah! Voi, Se dell'antico Lazio amor vi tocca. Ouesto serbate all'itale memorie Santissimo palladio; ed io vi porgo Di mosche e di tafani un'ecatombe.

## note

(1) Dope tante e si dure persecuzioni, com' è noto per la Storia letteraria di que' tempi, l'Autore della Gerusalemme fu ricevuto fra i testi di tingua, e citato nel Vecabolario per ben secento sessanbasi volte. E Domenico Sestini, uomo eruditissimo di greche letbre e latine, così parla di quella Crusca, ond'egli è Accademico: «Nel primo stabilimento dell' Accademia, alcuni soci, detti gl'Inbritati, saltarono orgogliosamente in bigoncia, e sbaltando dalla Transcria con cruschevole e vile pedantismo mossero guerra alimmortale Torquato Tasso; incapaci di comporre un emisticchio \* potto di un tanto Vate \* (V. Perticari, Op. cit.). Del Segueri pi mara le belle cose Alessandro Maria Bandiera, Gesuita, che h in sulle prime, quindi Frate Servita, e per ultimo sempre noirreliaimo Boccaccevole. Perch'egli nell'Opera intitolata: I preginde delle Umane Lettere, imprende, non ch'altro, a voler dimothree che il Segneri non usa il puro ed elegante toscano linguaggio; \* a farme di ciò persuasi, traduce in sua lingua toscena un luop d quell' Oratore, che noi diremo scritto in buon italiane; la mal prova gli torna maravigliosa a sprovare l'assunto. Siccome però il nome del Segneri è poste tra quelli che fanno autorità nelle con della Lingua, il Servita, dopo altre eccezioni, coraggiesamente impende : non esser fuor di ragionevel sospette, che all'approvazione legitima delle sue scritture concorressero anche altre prerogative del riguarderole soggetto, ed altre circostanse, che a questo enere le di

lui opere sollevaisero, il quale, allo scriver di altro letterato, nome sarebbe stato in pari grado di merito compartito. E più sovra avea detto: Che altro sarebbe il proceder dell'Accademia nel secol presente. quando v' ha pur tanti, che in troppo più accurato e colto stile scravono, che non fece il Segneri. Con le quali parole volendo detrarre al Gesuita, fa torto gravissimo all'Accademia. Il Fabbroni, all'opposto, nella Vita latina di quell'Oratore, così lasciò scritto: . Aliquid et ipse (Segnecius) contulisse videtur ad Hetruscum Lexicom conficiendum, ut ex literis Josephi Segnii ad Redium conjicere potui. Elaboravit praesertim in litera E, notans Latina nomina, dicendique modos, qui italicis responderent. . A detta pertanto del Fabbroni il Segneri non che fosse ricevuto fra i testi, ma esso medesimo fu adoperato a comporre il grande Vocabolario. E in fatti vi è citato per entro, comprese le due Giunte Fiorentina e Napolitana, vi è citato, io dicea, per meglio che mille e trecento volte; anzi per condurre l'esattezza fino allo scrupolo, per mille trecento e trentanove volte. La qual notizia dobbiamo a un indice del Veneto Patrizio Conte Alvise Mocenigo, figlio del Cav. Alvise, che fu del Serenissimo. E i compilatori Veronesi, benchè taluno dei principali sia poco devoto al Segueri, ne raccolsero altri vocaboli e modi parecchi; anzi pur tanti, che volendo io noverarli, stancarono assai tosto la mia pazienza. Del resto il Bandiera fu gastigato delle sue impertinenze dalla penna maestra del Parini.

- (2) Ecco le parole espresse dal Vanetti, e resista chi può: « Più di mezza Italia avrebbe per eresia quel ch'io volentieri proporrei così per problema, cioè, se di questi tempi abbia recato più nocumento al bel comporre Toscano la continua ed ingorda lettura dei libri Franzesi, ovvero quella del Metastasio, Poeta (se se ne cavino alcune singolari e sovrane virtù) pieno di concettini, senza sapore di buona lingua, amaccato e molle a un di presso come gli Eunuchi che il cantano. Si raccapriccin pure i lettori a cotale proposizione come si sarebbon raccapriciati i maggiori nostri in udire chi dubitasse intorno al gusto del gran Marino: il prestigio non durerà però molto, e già ad alcuni è caduta la benda dagli occhi, ecc. « Eppure, eppure l'adunanza della Crusca fin dall'anno 1786 avea preso partito di accogliere il Metastasio fra gli Eletti. Vedi il nostro Amico Gamba nella sua Appendice ai Testi di Lingua. Itaque, direbbe Tullio, quo me vertam nescio. Vedi anche il Perticari nella Difesa di Dante, vol. 11, P. 11, p. 356.
  - (3) Melchior Cesarotti e Vincenzo Monti.

(4) Quest' uom cresciuto in ira alle Grazie, questi è l'oracolo di ista la popolaglia grammaticale. Tradusse poeti molti dal greco, wan stile, senza verso, senza armonia; mescolando il serio col buffo, b beenza con la schiavitù, sempre duro, aspro, intrattabile, e nella 🗪 fedelta medesima infedelissimo. Il Mattei nella Dissertazione iv premessa ai Salmi, ci ha porto un saggio dei modi sconci e vermodi, coi quali bruttò l'Iliade; e Francesco Zanotti nella Poetica, e P Evangeli in certa sua Prefazione agli Opuscoli Stelliniani, avvisarono gli strani e disadatti composti, coi quali a greca foggia, me contro l'indole; nostra imbastardiva il parlare italiano. E quei rocaboli stessi, che i signori Accademici della Crusca si piacquero trascegliere dalle Opere Salviniane, e di collocare nel Dizionario, medesimi, la gran parte, sono crudi, scabri ed inconditi; ma per tornare alle sue traduzioni, basterebbero quelle due, ch' egli oo pubblicare di Anacreente, l'una peggiore dell'altra, a chiaramente conoscere com' egli s'abbia malconcia quella bocca voluttacca d' Amore. Il Rogati ne ha mostro qua là degli esempi. Non Può niegarsi tuttavia, che molta lode non sia dovuta al Salvini, di studio e di fatica; e lui beato, se tatte le versioni fossero in prosa, e avessero il buon sapore del Senofonte Esesio. Ma certo è che il metodo Salviniano, anzichè favorire i buoni studi ed accendere i povanili ingegni al bennato amore della greca letterature, gli allestana da quelle sorgenti, facendone troppo amara e disgustosa la prova. E infatti, a gustare l'Iliade, meglio assai che non fanno i resi, provvede la traduzione in prova del Cesarotti, chè della poetica io non parlo, essendo essa una imitazione, o riforma, che a voglia. E quanto a poetica traduzione, quella del Monti ha aspoita in perpetuo la Salvinia, e con essa tutte le altre. Lo stesso la fatto il ch. Perticari di quella pregiudicata opinione di Salvini interne al toscamesimo della Lingua Italiana, sebbene per altri si abbia voluto e si voglia tuttora (incredibile cosa!), che la favella Bustre d'Italia nominare si debbs, nonchè Toscana dalla Provincia, ma Fiorentina dalla Città. « E quali sono per l'amore di Dio (cesì gridava il Salvini, al quale fa eco il Cesari nella premiata Dissertazione) quegl'illustri scrittori, che in varie provincie d'Italia banno nel volgare, nonche illustre, ma plebeo, a tempo di Dante composto, e massime prose? » E il Perticari per l'amore di Dio • del buon nome italiano ha soddisfatto compiutamente alla ricerca, Bettendo in mostra una scelta schiera di quegli illustri scrittori; cea la quale risposta ha chiuso la bocca per sempre ai Salviniani, e a tatti i pediesequi della Fiorentineria (V. nella Proposta, To-DO 11)

- (5) È dottrina di Tullio notissima e verissima: Res cerba rapiant.
- (6) Sulle Considerazioni del Galileo è da vedere, tra gli altri, il Ginguenè. E la gioventù, come piace al Giordani, sia pure una scusa alle villane censure di quell'altissimo ingegno. Nè questo è il solo esempio delle ingiustizie, a che lo studio di parte conduce gli animi più elevati. Tutto a quei di era orpello nel Tasso, tutto ero nell'Ariosto. Per me, ne voglio gran bene al Perticari, che appellando maraviglioso il Poema del Ferrarese, chiama dieiso il Tasso. Chè questo pure è il mio sentimento, e fu quello stesso dell'immortale Cosarotti.
- (7) Vedi altri molti di questa fatta spanracchi nella eloquentissima Lettera del Monti al Trivulzi, al vol. I della Proposta. Ma che? Tutto il Pataffio di Ser Brunetto è pieno zeppo di queste gemme.

### SERMONE IV.

#### L'UOMO DI MONDO.

Onando lodare a Cielo, e por t'ascolte In alta cima di valore, Ansaldo, Ruggier, pon caso, od altro tal; di monde Ouest' è persona, odo sciamarti, a questa Lidica pietra ogni virtù si pregia. Dimmi cortese: e qual persona accogli Nel grave intendimento, allor che dici: Eccoti veramente un uom di mendo? D'accorgimenti scarso e di partiti Femmi natura, ed arte non provide La ingenita rozzezza a disvestirmi. Ben sai: muto, sclingo io traggo i giorni; Breve stanzino, pochi libri, pochi Amici, e di memorie il cor mi pasco. Già non uso a conviti, a crocchi, a feste: E se in piazza v'è calca, io dò pe' chiassi. M'è assai l'ombra d'un bosco, il rio d'un colle,

Il verdeggiar d'un prato. Or via, compiaci Discreto al buon volere, Idonio il bello M'è noto, e va per bocca, ed uom s'ppella Raro di mondo. Primo a' giuochi, primo A' teatri, alle danze, a' pacchiamenti. Primo ai caffè. Le peccatrici a nome Tutte ricorda: e de' peccati il censo Novera a tutte: qual di seno, e quale Pecchi di fianco, e qual di vezzi o lezzi S'abbia merce nostrale o peregrina: Tutto sa, tutto narra, inciampi e casi. Ed ecco a lui fa cerchio, anzi codazzo Inerudita giovanaglia, e spera Trarne gran lume di scienza arcana. E n' ha ben donde: chè le lunghe notti Spende per la città d'ancelle in busca. Sull' orme de bertoni. Oh! questo adunque. Dimmi, fia questo il personaggio eccelso. Cui debba il mondo riverir, siccome Vanto d'umana razza ingentilita?

Tertullo è chiaro nome. Egli si mesce Pe' circoli affannoso, e piazze e vie Corre da mane a sera, opra gagliarda Pur meditando, che d'aver procaccia Nell'ore della notte a crocchio eletto Numerosi consorti. E aver gli brama Oltremontani, oltremarini, e certo Novelli e strani. Ed oh! che lingua ha in bocca. Sia che parli Germano, Anglo, Normando, Come pronta, volubile, stagliata, Che ruota di mulin volge più lenta! Quanta perizia di gazzette, e quanto Saper di lochi e di casati! B come Getta presto l'uncin della parola, S'altri noiato o languido si tace! No, tacer non si può. T'accenna un detto. T'appicca una proposta. Italia, Europa Già vide, e leggi e riti e costumanze Di popoli diversi. A' gabinetti

Penetrò delle corti, e si conosce Di privata e di pubblica ragione. E di guerre e di paci è di leganze. Nè sol politicare ama: chè spesso D'arti ragiona, e rime e versi e autori Sulle dita si povera. Tal m'ebbi Compagno a miei prim'anni; e tal di scritte Carte m'onora, e d'amistà cortese; Tal vidi a Roma, o salutai sull'Arno. Così franco novella, e il saggio ride. Ma il popolo togato e clamidato Fa largo, e bee. L'oracolo s'appressa: State in orecchi: la commedia è in atto: Gonfio pallone per l'aereo vano Rotëava sublime. Al par degli astri, Anch'io, dicea, misurerò l'obbliqua Carriera, e sotto mi vedrò le nubi Signor de' campi azzurri. E così detto, Sull'ale del nemboso austro sen gla. Maravigliando il popolo minuto. Non de' rettili pur, ma de' volanti. Quand'ecco fuor della natia montagna Spiccasi un acquilotto, e già sua preda Lo reputando, in tre pettate il giunse, E diè di rostro. Al volator superbo Esce di corpo il fiato, e giù trabocca Gocciolon, rovesciandosi per l'aria.

Vedi qua Zefirino. Ape tel credi
Che va di fiore in fior, ma presto avvisi
Che natura di vespa in lui s'accoglie.
Frizza di motti, e come razzo vibra
Smaniosi concetti. A lui d'intorno
Plaudere festeggiando le brigate,
Lui convitar: parole, atti, sogghigni;
Tutto è sale, prudor, cociore, acume.
Guardatevi, o babbei: mezzane menti
Via spulezzate, che il beffardo aguzza
Le punte de' suoi strali; e no l'amico,
Nè risparmia il congiunto; anzi, che taccio?

Pudore, umanità, giustizia e fede
Gettasi dietro: scoppiettar fa d'nopo
Con giuochi e con dileggi, e trarne il riso,
Lieto o acerbo che val? Chi ride è vinto.
Ma che? Tu stesso, che smascelli, e vai
Per derider le genti in visibilio,
S'altri d'un breve risolin t'assale,
Perchè fai l'occhiolino a Dice, a Cloe,
Tu fremi, sbuffi, e dai nel folle. O amico,
Mal sui difetti e sull'altrui sventure
Pigli sollazzo. Ah! credimi, tal riso
Nè vien dal cor, nè l'ugula ci varca.
Teme ciascun per sè; ciascun t'abborre;
E chi prima ridea, morde le labbra.

Dunque a Fabio volgiamoi, alto, solenne Dittator di precetti e criticante. Vedi che tondo sputa, e il naso torce Su quanto piace altrui. Più lodi, ed egli Più biasma. Opre d'ingegno, opre di mano Rivede con la sesta e la livella, Non mai pago di sè, nonchè d'altrui. Pur l'opra è bella; ma potea migliore. Adombra ben, ma non incarna. Il mezzo È pur sagace: ma non quadra il fine. R sì nel giunco il nodo, e macchie trova Ad occhio disarmato anco nel sole. Ma perchè, tu dirai, col fuscellino Va cercando il difetto, anzichè il pregio. Intendi omai. Brama lo punge acuta Di nominanza, e dietro udirsi: Oh! questo, Quest' è cervello: ad opera perfetta Volge la mira. E a lui, se dritto estimi, Fa dunque di berretto, e lo presenta D'omaggi e laudi, chè l'àrai cortese, E fia che dell'errore anco t'assolva.

Altri tutto a lodar, di tutti a verso, Alle belle di tutti andar procaccia. T'hai sposa una Gabrina? Ed ei le parla Vezzatamente, e su Licori stessa Le dà vanto di grazia e di beltade.
T' hai guercio un figlio? A Venere s'accosta
Nell'amoroso movere de' sguardi.
E balbo? dilicata ha la favella:
Tace? facondo è il suo silenxio. Infine
È cattivello o fracido per tabe?
Gentile, morbiduccia ha la sembianza.
Tinga villane facce il minio e il croco.
Così piaggiando altrui, cerca Lindoro
Di trar laude a sè stesso, e ben avvisa
Che venne in fama di piacente ingegno.

Te pur celébra il mondo, e tra'mariti Generoso Tiburzio bai rinomanza: Ch'alla pudica sposa un giovinetto, Cresciuto là fra i mirti di Citera. Consenti a cavaliero, e servi e paggi B cecchio e villa, e ciò che meglio ha in grade. Ouesta bella Fenice ad altri cara. Salvo l'onor del talamo, le presti. Certo la dote in lei, non la persona, E la prosapia ti menavi a moglie. Te le cure domestiche frattanto Chiudono in breve stanza, ed a riposo Delle cure domestiche t'accoglie . Il solenne caffe. Marito accorto Ben sai che dell'Olòna in sulle rive D'egni culta eleganza informatrici. Ti scrives rare leggi inclito Vate. Martel di gelosia vecchi mariti Percota; ma chi fermo è in sulla gamba . Non teme scontri, o ne sa far vendetta:

Parea Fiorino un vezzo di natura,
Pareva un Silfo. D'un paese in altro,
D'una in altra città passa veloce,
Qua di negozi e là d'amori inteso
Nove fila ad ordir. Ch'egli non posa,
Ma sempre varie di progetti aduna
Macchine in testa. Eppure il babbo un tempo
Solea gridarmi: Non voler la mente

Vol. IV.

In più cure distrar. Ghi troppo abbraccia Nulla poi strigne. E ti rammenta, o bimbo. Che per brama d'aver polli e vitelli (Che tutti in fantasia gli comperava) Misera lattivendola perdèo Con esso il latte, anco il vasel. Ma queste Fiorin deride, chè son viete omai Sentenze di barbogi. Ei fa del grande Al passeggio, al caffè. Gitta danari Con certa disprezzata leggiadria. Vago di novellizie e di eleganze. Montò la ruota di fortuna, ed ella Via via lo inalza. Oh! to beato! Al cielo Già ti porta la fama. Intanto gira La ruota, e quel girar turba e sconvolge Il cervellotto a lui, che dalla cima Viene a capo di sotto. Addio viaggi. Negozi, amori, addio progetti. A lui Dan querele di fuoco amici e strani: E il mondo stesso che tenealo in pregio. Da sè nel caccia e lo dimostra a dito.

Ma dove lascio Uberto? Il campo ei tiene Fra quanti dottrinava uso di mondo: Prode in uffizi, in pratiche: maestro Di scaltrimenti e tutte arti d'ingegno. Se cambia, o merca, se rifiuta, o prega. T'è Sisifo novello. Accordi e tire Destro maneggia, chè vuol bene altrui. Di sè non cura il generoso: e intanto Conduce a suo mulino acqua per doccia. Ha fiele in petto, ed ira in cor? Melato Ti giugne il suon di sue parele. È carco D'alta noia profonda? Eppur fa mostra Che nullo il gravi. Per salire a monte Piglia distorte vie. Tel credi a valle, Eccolo in vetta. D'accoglienze oneste A sè fa merce: e prende al visco i tordi, Le volpi al laccio, ed alla lenza i pesci.

E questi fia, che salutar mi debba

Broi di mondo? Altri pareanmi, oh stolto!
Degni di tanto nome. Ingegno e core,
Prudenza e verità, giustizia e fede,
Amabil volto, amabil tratto, e mente
Ferma ne' suoi proposti, e generoso
Compatire agli erranti, agl' infelici,
E sè votar con l'anima fervente
Alla patria, all'onore; ecco le doti,
Che pareanmi ricerche all'uopo illustre.
Ma che? Scipito e rusticano io sento
Dirmisi a piena bocca, o novellino,
Testè dal guscio de' Collegi uscito.
Ben hai ragion. Chiudo le labbra e taccio.
Tu parla, o saggio, e il mio difetto adempi.

### SERMONE V.

#### L'ENNAMORATO.

No, felice, qual credi, e qual mi vuoi,
Dirmi non posso. Che mi val benigno
Di fortuna retaggio, e tra gli amici
Gradito nome ed onorato? Ah! troppo
Forse d'ingegno e cor diemmi natura,
Ond'è la piaga che m'uccide. Amai
Gran tempo; morte invidia m'ebbe, e giacqui
Sventurato in amor. Profondo, immenso
Hommi nel cor un vôto. Amar m'è d'uopo
Nè amar vorrei. D'onda agitata in guisa
Mi si turba il pensiero, e grave, acerba
M'è, non ch'altro, la vita. Oh Dio! che parli?
R vuoi, campato or or dalla tempesta,
Fidar di novo le speranze ai venti?
Amar? Qual donna? Od a qual pro? T'è dolce

Far acquisto di pianti e di sospiri, Di sospetti, d'ambasce? Ancor vorresti Passar le notti insonni, i giorni oscuri, Disperato, avvilito? Il Ciel pietoso Cessi tal peste. A noi vivi, aglı amici, Alla gloria de' carmi, al bello, al grande, Che t'hai da ciò fiamma e potenza in core. Abbi di te pietà. Donna vorresti Sopra l'uso mortal candida, schietta, Amabile, amorosa, onesta e culta, Angelicata creatura, novo Miracolo di ciel. Sogni e romanzi Nel caldo spirto accogli. È tempo omai Romper la cieca illusion, che velo Pon'anzi a' tuoi pensier. Gira lo sguardo; Ve' quante belle, e dimmi: a cui ti porta L'infocato disio? Glicera è questa Sul fior degli anni: chioma bionda, seno Di vivo latte, occhio cilestro, e mano Sottiletta, e bel piè. T'accosta, e parla. Che ne farai? Solo di nastri e mode Cinguetta: e mentre più t'affanni e sudi A toccarle d'amor la dolce corda . Tesce di cuffie a ragionar. Non ama Nè congiunti, nè strani; ama sè sola Nel vezzoso abbigliar della persona. Pur non ti cada l'animo: fa core, Loda, lusinga, e piangi anco, se vuoi, O, se meglie ti par, esci sdegnoso In acute bestemmie. Ecco, vincesti; Klla si volge. Ah! misero non vedi? Corre allo specchio, e ti deride in faccia. B a che maravigliar? Grilli e farfalle Nel vôto cervellin posero stanza. B Cloe? La vaga Cloe? Di novi amanti Gode far mostra ad ogni luna, e spoglia Così tosto l'amor, come la gonna. Civettina leggiadra a sè fa coro Di creduli augellin : parole e cenni,

Attucci e smancerie; la preda è certa. D'altra parte la Dori è stiticuzza, Fantastica per modo e permalosa, Che ti sa di romatico e di lazzo.

Via dunque da costoro. A Lidia forse Ripararti vorrai? Quadrato petto, Diritta gamba in sul giuocchio, audace Minacciar di pupille, e spada al fianco. E mustacchi alle nari; ecco gran merto Agli occhi di costei. Villano e rozzo, Poco le cal, ma sia nervuto. È questa La molle dea di Cipro e d'Amatunta. Cui Marte giova; e ridano protervi All' ingegno del fabbro e al vitupèro Dell'adultera coppia i dei d'Olimpo. Una segreta invidia in quel maligno Riso traluce, e in quegli accesi sguardi. Venere certo il suo trionfo avvisa. E tu, leggiadro spirto, alma gentile, Con molli detti e con soavi carmi La infranciosata ammaliar gumedra? Ah! tu sogni vegghiando. Un' altra vedi Attempatetta, ingrugnatetta, al collo Porta sempre amuleti, ôra, si prostra A imagini devote, arde perenne Un palliduzzo lumicino all'are: E crede la santessa, o trarre occulte, O impunità mercare alle scorrette Libidini notturne. In lei ravvisa La casta diva, ch' Attëon percote D' iniqua morte, e poi tra l'erbe e i fiori Si reca in braccio al pastorello amante. Nè fia che Giuno in cor ti scenda, irosa, Gelosa moglie, alta, superba. Eppure Non isdegna portar dell' abborrita Venere il cinto, e nè tampoco isdegna Compiacer di sè stessa Eurimedonte, . Non mi saprei se dir gigante o mostro. Forse a Palla vuoi meglio? Il cicl ti scampi De monna dottoricchia sputasenno.
Bellicosa viragine t'ammazza.
Di proposte, di dubbi, d'argomenti:
Arido cor, bugiarda lingua, e tutto.
Borra il cervello, e pien di nebbia il capo.

E d'altre io tacerò; chè a qual t'appigli Di lor, che vanno al gran cortèo d'amore, Incostanza, follia, vane speranze, Seduttrici lusinghe, e pentimento Certo t'acquisti, e irreparabil forse. Nè tanto s' avvolgea d'obbliqui calli. Di avviluppati e ciechi attorcimenti Il carcere dedalëo: siccome Tra pianto e riso, tra paura e speme T' avvolge donna insidiosa e maga. Hai dolce tempra? Se' deriso. Alberghi Credenza in petto, verità sul labbro? Cogli perfidia. Ti crescean le muse Bianco cigno gentil? Mirto nè lauro Più vaghezza non han: t'avanza un corvo. Prometti fama? La canzone al sordo. Piagni? Disprezzo. Taci? Oblio. Rammenti A pietosa mercede i tuoi servigi? Vattene, indegno. Del mio bene adunque Osi mercato porre, anima vile? Già mi piacesti un tempo, or mi dispiaci, Ch' altro se' fatto e assai diverso. Anch' io Vo' far mio senno. Più che la gonnella, Mi strigne la camicia. E guai se verbo T' esce di bocca. Ogni discolpa è vana. Parti: la festa è fatta, il pallio è corso. Così le man recandosi ne' fianchi. E levando spallucce ella conchiude. Or che ne dici, amico? O credi forse Ch' io lucciole ti venda per lanterne? Ben veggo che su Nice hai posto il guardo, Ch'ella t'entra nell'animo. Soave Suona l'accento sulle rosce labbra. Soave è la pupilla, e il portamento

Leggiadro e piano. Per le man d'Amore
Fabbricata è quell' anima gentile:
Vien dalle spere a far tra noi del cielo
Mirabil fede. E tal se' dunque, o cara,
Qual mi sembrasti allor, che al tuo bel raggio
Alzai da prima inebbriato il guardo,
E condotto per man della speranza,
Ti venni spesso, e t' adorai? Meechino!
T' amo d'amor, diceami la crudele;
Ma che? Di fantasia mi ragionava,
Che freddo freddo in petto, e quasi germe
Imbozzacchito, le vien meno il core.
Ed io frattanto in amorosa fiamma
Struggermi, lasso; arder midolle e vene,
E m' uscia tutta l' anima in faville!

Che dunque resta? E non ha forse il mondo Chiari esempi di donne innamorate, Che hellezze e bontà recando a mano, Inflorino il cammin di nostra vita? Nieghi la luce al sol, chi può maligno Affligger di tal onta il più bel dono, Che a noi mortali provedesse il cielo. E s' io meno la sferza, e il reo costume Percoto in donna, che dai prischi esempi, Colpa di noi, più che di sè, traligna, Omaggio è questo alla virtù, che in altre Del fortunato numero risplende. R te mi gieva dal cammin frequente Ritrar de' sciocchi, dipignendo al vivo Le guaste usanze, che son legge ai molti. Dunque continuando al preso metro, Dimmi, ten priego, e se beltà, bontade, Leggiadro ingegno è favellar gentile, Raro composto d'ammirabil donna T' avvenga d'impetrar: dimmi cortese, Non hai più dunque a che temer? Non sorda Lima di tempo, che a' più saldi affetti Viver contrasta? E se con man di gelo Cura, che di timor si nutre e cresce,

Il cor t'afferri? Oh quali angosce! Oh quanto Strazio dell' alma! B aneliti profondi, E lagrime cocenti, e disperate Imagini di morte. Ah! sì, mel credi, Tenero amico, ben provide il fato Che dai lacci d'amor ti discioglieva. Che mal tu sai la foga impetüosa Della calda frenar anima amante, Credulo troppo, e troppo vivo ai primi Segui d'affetto. Or via ne fuggi, e al porto, Sinchè il legno consente e l'aura e l'onda, Consigliato ripara. Ogni salvezza T'è posta nella fuga. Abbiti a porto La domestica villa: armenti e greggi, Vigne, frutta, ruscei. La terra e il cielo Guarda, contempla, e fa conserva in petto Di lor sante bellezze. Ai dolci studi Volgi la mente, e ciò che dentro detta, Vien fuor significando. A' bei pensieri Bella vesta componi, e teco stesso Novi mondi ti crea, celesti obbietti. Angeliche nature, e tutto abbraccia, Tutto, che il puoi, l'ampissimo universo. Ma fuggi, ah! fuggi dalla iniqua corte Del dio tiranno. Vedi Quinto? Molti, Fortunato nocchier, anni traea. Per l'immenso Ocean vele e speranze Dispiegando animoso. Alfin lo assalse Furibonda procella, e ruppe a'scogli. Eccoti al tempio di Nettuno appesa La memoria del voto, e i yestimenti Guasti dall' onde. Or ei tranquillo e cheto Vive a' lari paterni in sen de' campi. Rida zefiro pur, sorrida il mare; Non ei dal porto salperà. T'incuori L'esempio de miglior, senno e consiglio. Fuggi la corte rea. Ben apprendesti Che a poco dolce molto amaro ha misto: » E l'estremo del riso assale il pianto. »

Così Rufo dicea. Ma chet la vista
Di bruna quadrilustre vedovella
D' oltremare discesa a questi liti,
Gli risuscita in cor fiamma d'amore.
Recolo al giogo ayvinto; e hacia e morde
Il fren di lui, ch' ogni lorica smaglia,
E sopra i più soggetti è più feroce.

## SERMONE VI

#### II. QUERELOSO.

Che dunque? Sempre io ti vedrò le ciglia Rabbuffate, la fronte crespa, e sempre T'udrò sospiri e lamentanze in bocca? Nè mai verrà, che placido e sereno Ti splenda l'astro della gioia, e mai Tarrida mite della luna il raggio? Sempre d'omèi, di querimonie il cielo Assorderai crucciosamente? Eppure Lauto censo t'avvenne, il qual tu stesso Con l'opera crescevi e coll'ingegno; Che generosa mille viti e mille Ti spremono vendemmia, e pingui buoi Mugghiano a te nell'ampie stalle. Or dunque, Dinne, che hai? La grandine m'afflisse Il pomisero colle. Acuta nebbia M'adugge i seminati. Rh! via, fa core: Prospero altrove ti frondeggia il campo,

Ti granisce la spica aurea, ricolma: T' avanza pur di che far paghe e liete Le oneste brame. Ahimè! Che dici? E intanto Il villico percosso e arrapinato Non solve i patti. Le ragioni accese Chi dunque estinguerà? Non mai risorge Primavera tra noi bella e ridente. Che a traverso non dia qualche disastro, E ne guasti ogni flore, ogni speranza. Irato è il Cielo a' nostri colli. E fosse Pur questo il somme della rea ventura. Te' gravosi balzelli. E il pubblicàno Ti codeggia col guardo, e con la scritta Già ti sta sopra, se nell' arca avara Non gli versi il granaio e la cantinà. Spaventosa voragine! Ed aggiungi Rotte le vie, fangosi abissi, e nullo Tramite alla città. Brami danaro Cavar di tue derrate? È me' nel fimo Gittar la merce, ed appiccarsi a gola. E neppur questo è tutto. Ecco da un lato Gonfia l'ondoso Bacchiglion, dall'altro Il Medoaco trabocca. Addio fatiche. Messi, frutta, vendemmie. Or va, t'adopra, Suda, travaglia, ara, sementa. A un tratto La rea fiumana il suol ti rade, e seco Furiando trasporta arbori e tetti, Orribilmente procellosa e negra. Tu mi narri tragedie, e paroloni Sesquipedali t'escono di bocca. Che son baliste all'alma e catapulte. Misero! I Cieli dunque a tuo dannaggio Congiurano così? Tutto che dici. Tutto ad un tempo ti fa calca addosso. Nè loco, o requie ti consente alcuna? Ah! t' inganna il dolor. Gia son più verni. Che il flume irato non soperchia, e fede Tien alle sponde. Cento braccia omai Con argini, pietrami, palancati

Fanno la via rotatile. Non sempre, Credimi, Giove folgora. Dallato Stanno al gran Sir due dogli: all'uno e all'altro Stende la mano, e piove alternamente Provido sulla terra or beni, or mali. Lascia ch' altri si dolga, a cui più stretto Move assedio la grama famigliuola. Cui manca tetto e grano, e foco e vesta. T' hai moglie, è ver, ma non hai figli: e quella Docile, parca e dabben donna. Alfine Poco basta a campar. Modesto affetto È largo censo al viver de'mortali. Che più? T'accoglie ampia cittade, e onesto Hai frutto dell'ingegno; anzi pur tanto, Che ne punge d'invidia i men felici. Nè pago anco non sei? Dunque meschino Ti per quel frutto che non empie il sacco? Ben sai. Chi guasto umore ha nelle vene Più beve, e men di sete il corpo cava. Orsù, che mi sispondi? Ah! troppo grave È la soma ch'io porto: ed algo e sudo. E tra i libri mi macero. Qual altro Logra del pari a me, cervello e ingegno? N' ho lande, è ver, prezzo gentil; ma quando Scema il borsiglio, non l'adempie il plauso; B tal che men fatica, ha più guadagno. E assai mi greva la famiglia, e assai Dannomi cruccio de congiunti avari Lo siondate domande: e crederesti? M'arraffano co' piati oro ed argento. Su via, metti l'ingegno, e laudi acquista. Affè, tu dai nel troppo. E che? Non altri Ha brighe in casa, o in fôro liti? E ad altri Non costa il meditar fatiche e veglie? Tu solo dunque ad alta impresa, e solo Di plausi degno? Ah! prendi guardia, e vedi Non forse amor di te soperchio, al giusto Scemi ed al ver. Chi fa quanto è da lui, Fa quanto deve. In ciò virtude è posta,

Che più o men d'ingegno è don de Nami. B nulla dunque, tu ripigli, e nulla Varrammi a pregio, che nell' opra intento Acre prudor m'arda la cute, e grave Abbominar di stomaco mi guasti Le ragioni del cibo e del riposo? Ah! null'altri porria morbo sì crudo Pertinace, ostinato, anni pur tanti Soffrir tacendo, e pur tra libri e carte Stemprar la mente in opere d'inchiestro. Soffrir tacendo? E che dicesti? Verbo Non fai, che morbo non risuoni, e lungo Affannatoso, insopportabil morbo! E s'abbian pace, a cui bollente febbre Prostra le forze, e cui la tabe emunge: Che questa è leve cosa, anzi trastullo. Ma sia fine al garrir. Odimi, amico, Prendi consiglio, che Mercurio stesso Tuo Nume, e Padre de' civili accordi, Non io ti reco. Tutti noi,, che vita Conviviamo quaggiu, due bolge al collo Portiam dinanzi; una a ricever fatta, . A porger l'altra. Tu ricever sempre, Nè porger mai. Ricever laudi o premi, B voler ch'altri le tue lunghe doglie Tenero ascolti, e s'abbia in cor. Ma d'altri Tu non curi pereiò. Trionfii, o pera, Tristo, o lieto, che val? Me, me, tu gridi, Me, me guardate. Ebbene. Ha il fien sul corno. Diranno gli altri a te veder. Si fugga Dall' importuno. La mignatta ingorda Non pria ci lascia, che di sangue pregna.

## SERMONE VII.

#### L' ÍNVIDIGGO.

Se maghero è Crispin, livida pelle. E incavernato ha l'occhio, e incerto il passo. E affannoso il sospir, qual maraviglia? Lo rode invidia, e il nostro ben lo scarna. No. tormento maggior non avvisaro -I siculi Tiranni. Infame affetto Che l'altrui danno a bel piacer si reca. Però che dissi? Avvelenato è il semu Della rea voglia, e pien d'assenzio il frutto. Ma tu. Biondello, che lisciata e monda Porti la cute, e tì dimostri agli atti Gentilesco non pur, ma lezioso; Tu seguace d'Apollo e delle Muse, Tu l'iniqua albergar ne' più segreti Dell'anima recessit Eppur, se'il credi. Fra i molli accenti, e il riverir benigno, Pur mel dicea quel saturnino sguardo Che accenna della mente il curvo artiglio.

Se di nobili prose e d'aurei carmi Vien che Fernando io lodi; e tu fra' denti Mastichi stentatuccia qua parola Di complimento, o fai cenno del capo, Siccome dignità, che ad altro è intesa. Ma se talun sel bezzica per via, O di soppiatto gli cincischia i panni. Giacchè l'api a nimiche hanno le vespe. Tu ghigni astuto, e lasci dir : che addentro Quell'agrume satirico ti giova Come ad altri faria vena di latte. Peggio, se a lui scusar movi parole Aggnindolate; o di pietà fai mostra; Che non invido pur, ma crudo adopri, Con quei se, con quei ma, che obbliquo scocchi. O solo, o primo tu vorresti in Pindo Aver seggio e cattédra, anzi ed altare. Arrogantello! Eppur tra carte e libri Non istruggi le polpe, o non imbianchi La guancia di salute imporporata. Or ben: lascia, che Aristo, e Fusco, e l'altro, Ch' io pec'anzi lodava, altre ghirlande Colgano meritate. In sul permesso Crescono vari fior; nè a te le Muse Niegano il mazzolin, se di vivace Alloro al buon Fernando ornan le tempie. Dimmi: perchè, se a gentit crocchio in mezzo Togli cortese a recitar qualcuna Di tue novelle, ti s'infoca il guardo, La man gesteggia, il piè non resta, e tutto Nella pingue persona ceulti e godi: Se pregato a ridir Sonetto, o Stanza Di tal che sorga novelloccio in fama, Ne strascichi pel fango, e ne dilombi I numeri del paro e i sentimenti? Tal si move per l'aia il gallo altero. Che, mietati i negozi, abbassa il capo. R che ? Forse intronar credi Parnaso Tanto del nome tuo, che le vocali

Grotte si taccian sorde a ogni altro nome? Ciò pur vorresti, ma non fia: chè giusto A' merti guiderdone è rinomanza. Bon so che ridi, e non ti varca il riso Forse la strozza, ove talun di croce Ha fregio in petto, e nello stuol de' dotti Entra ricerca, e del bel numer' uno. Pratiche, uffizi di congréga occulta. Gridar ti sento. A me non cal d'onori Mercati a prezzo di viltate e sdegno Vane divise. Volpicella ingorda Fatt'arco della schiena a un tralcio d'uva Lanciavasi: ma vôto al suol batteva Il dente, che la fronda era su in vetta. Non mi piacque, dicea, chè sa d'agresto. Ah! se potessi venerato e illustre Per titoli e ricchezze entrar dinanzi A' tuoi concittadini, oh! qual faresti Somigliante a pavon, che amore infiammi, Voluminosa coda! Oh che superbo Prometter grazie, e dimenar per bocca Cento faccende, e per la piazza intanto Starti ozioso a culattar le panche, Come se ignavia fosse tua sirocchia! Che pur dove tra poche e ignare genti Siedi talvolta, meni vampo, e il censo Noveri de' tuoi campi, e l'affidato A' soli omeri tuoi geloso incarco D'uccellare in Parnaso i tordi al visco (1). Or via: brami, che Italia, Europa, il Mondo Ragionino di te? Che a te davanti. Facciano di berretto Angli e Germani? Pon mano all'opra, e suda e veglia, e ad alta Meta, se tanto puoi, s'esi pur tanto, Vibra lo stral del fortunato ingegno.

<sup>(1)</sup> Giornalista per esempio, o correttore di stampe, o inquisitre al S. Uffizio della Lingua e della Poesia. Prendi qual più ti Pissa.

Ma no: Tu gloria cerchi, e non fatica; Eppur fatica ad ogni gloria è scala. Se d'un breve orticel ti stai contento Con le mani alla cintola raccolte. Perchè ti duol ch'altri vendemmi e mieta Distesi campi, ove inducea l'aratro? Qual fascino ti guasta occhi e pensieri? Or veggo ben, perchè solingo e tristo Conduci i giorni alla cittade in bando. lo la vita de' saggi, e voi de' stolti: Così tu vai rettoricando; e fuggi L'uman consorzio, e benedici al campo. Non per altra cagion, se il vero a loco. Salvo che d'onoranze e di ricchezze L'ingrato mondo ti rendea men pago. Fuggi, che n'hai ben donde; e fia che in pace Ouintilio e Varo sel comporti, e quanti D' ingegno liberal vennero in pregio. B porterallo in pace anco Fernando, Cui, pietoso dell'anima, scagliavi Taccia di pensator libero e franco. Ha bell' ingegno; sì t' udimmo un giorno Di lui parlar: ma rado a perdonanze Usa, e rado a novene: incauto e buono, Che trasportar si lascia alla corrente. O bocca avvelenata! Ove apprendesti Mescer profano e sacro, e della Fede Scambiar co' riti augusti il popolesco Vezzo de' spigolistri e torcicolli? Tu corri a Messe, e di lustral ti aspergi Onda le vesti, nonchè il capo; e intanto Volgi bieco lo sguardo a chi le sante Di bontà generosa opere adempie. Pur in Fernando, e' sia qual più ti giova. Non abborri il filosofo, ma il vate, E irato a questo, maledici a quello; Che pupilla vulgar poco discerne.

Orsù: di te vergogna, anzi pietade, Omai ti prenda. Che a pienotte guance, A liscia pelle, e al bel vestir di panni
Mal si conface Invidia, e tu pur godi
A lieta mensa arrubinar le tazze,
B d'epule squisite empierti l'epa.
Si disucci Crispin: vedi, siccome
D'ossa la pelle informa, e sotto a' fianchi
Il mantaco a sospir la rea gli move.
Tal sia di lui: ma tu che bevi al santo
Fonte Ippocrenio, o che beesti almeno,
Quando affetti miglior nudrianti l'alma,
Come non senti alla dolcissim'onda
Farsi più bello e generoso il core?
Cento bocche ha la Fama e trombe cento.
No, non temer, che frode ella ti rechi,
Per sonar di Quintilio e di Fernando.

# SERMONE VIII.

#### IL POETA

B Tu dunque di Cirra alle fontane Dissetavi lo 'ngegno ? E tra gli alunni Di Febo e delle Muse, Italo Vate, Prendevi seggio illustre? Or, come tanta Grazia ti venne da' propizi Numi, Come tanto favor? Già mi parevi Ad algebriche cifre anzi disposto, Che ad armonici numeri. Tacea Muta dell'occhio la pupilla, infermo Ti cadeva l'accento. E tu nimico Alle gioconde feste, ai fervorosi Calici di Lièo; tu sempre iniquo A' gentili d'amore invitamenti : Non caldo all'ire, non vivace agli atti, Non a pietose lagrime corrente, Ma scarso in tutte quante opre e parole. Tal eri a miglior dl: languida fibra,

Torpido sangue, e fantasia, siccome Lampa, cui venga meno il santo olivo, Ti dava fioco e pallidiccio lume. E tu poeta, tu? Molt'anni e molti. (E qui diede un sospiro) a coglier voci, A cucir frasi, a roder ugne, e capo Graffiarmi ho spese. Distillar la mente, Non che il cerebro logorar, fu questo Mio vanto sempre. Tristanzuolo adunque, Mi crebbi, e magricciuol. Oh! quante volte Corsi alle rive d' Arno, e in que' lavacri Tuffai, non che le labbra, la persona; Tal che di m'annegare io venni in forse! Ma che non vince amor di laude? Alfine, Come piacque agli Dei, poeta io sursi, E poeta mi nomano le genti; Chè sempre ho meco la sottil mia squadra. Nè verbo, nè pensier m'esce di riga. E novero e misuro ogni cadenza; Anzi ciò tutto, che a dettar m'accingo Vienmi pôrto, da lor, che il Mondo onora, Maestri di concetto e di favella. Chi più vorrebbe? A noi seguir l'avite Orme sia tanto, e il piè ripor, dov'essi Lasciar vestigio: ogni altra cura è vana. Anzi resìa di stracotato orgoglio. Vedi? Non io d'un passo, o d'una voce Di lor mi tolgo, e col frullon discevro Il bianco fiore e la cinerea crusca, Sì dei pensieri e sì delle parole. Dunque nessun mi appunta; ed altri forse Invido, più che giusto, alla mercede, Non griderammi, è ver, solenne ingegno; Ma posato, assennato, e che più leva, Tutti mi grideranno un elegante. Vien che d'Amore io parli? A me sul labbro Dettano sensi e modi, o quel divino Cantor di Laura, o il Bembo, o il Casa. Vienni Bel desio di cantar armi ed imprese?

Ludovico m'è presso, e il gran Torquato. Cose da lor taciute io mi difendo, Non che mettere in versi, accorre in mente: R talor mesi ed anni un sonettuccio R una ballata costami d'avanzo. Ma ciò che importa? Eco mi son de buoni: E chi m'ode cantar, dice: È quel desso. Inver, tu se' quel desso. Eco tu sei: Voce, non alma, nè persona. E quando. Quando è mai, che dal celabro tu sprema Una vivida image? E quando è mai Che ti rompa dal seno un qualche affetto, Ma tuo, non d'altri; ma sentito, e vero? No, non basta raccor numeri e voci, E qua, colà raggranellare a stento Frasucce, idiotismi. A mille, a mille Nel Fiorentino Codice ti stanno Atti di vario stil, tragetti e scorci. Möine, ghiottornie, capestrerie (1), Beata imbandigione, ove t'è dato Sbramarti ad ufo. Oh! questa imbelle e scema Bleganza di voci, oh! questa invero Co' più gran Cigni ti farà per l'aure Poggiar sublime! Il cinquecento invase Tale una greggia di servili ingegni. Grammatic' alme, imitator pedestri, Che il gran fiume d'oblio seco travolse. Miseri! Si credean, che ripetendo Gianni, o Francesco, arieno colta in Pindo Corona eterna: si credeano in vetta Salir del monte, e ruinaro a valle. Che mai garbugli? Al seicento adunque Gettiamci, rotto ogni guinzaglio: or dunque Ciascun trabocchi a suo talento, e inondi Procelloso torrente ogni contrada. Giganti e mostri e Briarei le voci E befane le imagini e chimere: Tutto osar, tutto dir: questo sia legge. Ma tu contrario cose insieme aduni.

No, per tabe fuggir, io non ti voglio Pinza l'epa e scoppiante. Ecci regione Fra l'adipe e la macie, in che dimora Buon vigor di salute. E s'io ti sgrido. Perchè mi radi il suol palustre augello. Non vo' che tra le nubi animo e volo Tu perda insano. Ad Icaro volante ll buon Padre dicea: Tienti nel mezzo. Che sotto l'onda, e sopra il Sol ti nuoce : Ouella t'inghiotte, e questo ti divora. Ma l'audace garzon si spinse in alto Con la foga dell'ali, e traboccando Pose nome a quel mare, in cui si merse. A tutto stil sia dote alma eleganza, Chè barbaro sermone, orrido, inculto Sdegnan le Muse; quelle Suore belle, Cui le Grazie accompagnano decenti. B la casta Suada, e quella diva Che Venere celeste anco s'appella. Tu d'eleganza hai nome: ed io ti reco Ghirlande e fior; ma ve' che nuda e grama, E olente di lucerna ella non sia. Sdegno canore baje, e popolaglia Di versi inefficaci. Udisti Flacco Intonar le ragion dell' arte ascrea? Fervido cor, sublime ingegno, e labbro (2) Di numeri potenti; ecco virtudi, Raro dono del Ciel, per cui s' impetra L'onor del lauro, e di poeta il nome. Poò ben fatica, e diligenza, e molto Vegghiar su carte, e dar di penna in quelle, Giovar lo 'ngegno, se benigna in petto Natura lo t'infuse; allor ti puoi Frutto raccor d'esempi e di precetti. Ma se nell'organar delle tue posse, Avara di que' doni a te scendeva, Misero! getti via ranno e sapone. Tu mi serpi rigagnolo minuto, Che bacia l'erbe, e in quelle anco si perde.

Ma dove è il fiume, che per ampie rive Mena tesoro di volubil' onde, R fa liete di sè ville e cittadi? Tu sorgi fioca facellina, e intorno Spandi un lume annacquato. Ov'é la fiamma Ch' arde vivace, ed alle spere inalza Il candido fulgor di sua virtute? lo leggo i carmi tuoi. Nulla mi scote, Nulla mi tocca. Pensieruzzi e modi Trovo raccolti in busca, e fiorellini Vizzi per molta etade. E tu fastoso. Tu dai nel troppo, altri mi sgrida. O sommo Retore Palmireno, ah! tu mi giova D'alto responso. A dicitor mezzano Leve cosa è fuggir ogni soperchio, Ma non si leve a dicitor sublime (3); Ch'essa pur, non di rado, essa Natura, Di tutt'arti maestra e genitrice. Nell'immenso crear de'suoi tesori. Più che severa, liberal si mostra. Scusa molti difetti alma Bellezza. Che vuoi pertanto? Al Venosin l'accosta. R fa senno di nobile dettato. Va securo del mar chi rade il lito. Ma se già non ardìa Ligure Tifi. Disdegnando que' termini, che Alcide Lá sull'estrema Calpe avea piantato, Di dare agli animosi Euri le vele; Tanto di mondo e si mirabil parte, Quanta da lui s'aperse a' naviganti, Sarla forse per noi favola e sogno.

## NOTE

- (1) Ho raccolto a bella posta questi vocaboli, perche sono tecmici, ed agli amatori delle toscane lascivie toccano l'ugola.
  - (2) · Ingenium cui sit, cui mens divinior, atque os Magna songturum, des nominis huius honorem ». HOR.
    - « Questo è ben altro, che ne' Toschi rivoli La leziosa paroletta intingere. »

Direbbe il postro Vittorelli.

(3) Vedi il Trattato del Sublime, c. 27, dove Longino tocca la quistione, se nelle Opere di gusto la mediocrità senza difetti sia da essere preferita alla Sublimità che ha qualche difetto. E conchiude negando.

. . • 

## SERMONE IX.

#### IL PREDICATORS

### A GIAN ANTONIO MOSCHINI.

Anton, e perchè mai tanta frequenza
D'apostolici pergami, se tanta
Patiamo inopia d'eloquenti ingegni?
Chè molti e molti pur gridano a gola
Cristo e Pilato, ma son tuoni estivi,
Che rimbombano a secco, e non dau pioggia.
Ve' quanti uscir dall'umiltà de' chiostri
A predicar salute e penitenza!
Ma chi de' Greci e de' Latini Padri
Chi ne ritrae la forza o la dolcezza?
Rancide storie, vieti esempi, e nullo
D' imagini calor, calor di affetti,
Scarse dottrine ed irti sillogismi,
E testi, e chiose mal cucite, e foschi
Accenti di narioe e di gorgozzo,

E piagnoloso singhiozzar frequente, Battendo mani e piedi; ecco di molti Somma virtude. Orsù, dunque, che tardi Vivace ingegno, e non percoti alfine L'abusata Bloquenza? La regina Degli affetti e degli animi potente, Scaduta omai dal seggio antiquo e magno? Su via, prendi la scutica sonante: Chè ben ti sta coraggio e senno; e lunga In quest'alto subbietto opra sudasti. Vieni, atteso campione, aggiusta i colpi, Chè n'hai ben donde. La vittoria è certa. E mentre tu del pergamo la vera Eloquenza dimostri, e le fallaci E viziate forme ne disveli, Soffri, che sermonando io ti ripeta Ciò che fuori del tempio, e senza stola, Usano i predicanti aver comune, O difetto o virtù, qualch' ella sia. E la plebe vo' dir, non i più saggi; Che questi onoro, e di corona io cingo Maestri d'evangelica scienza Nei precetti del paro e negli esempi.

Danque, sia vezzo d'arte, o privilegio, In ogni tempo e loco, a tutte genti-Parlottano di prediche; che questa, Se Dio gli aiuti, è lor canzone. In mezzo A culte dame, a cavalier gentili, Nelle piazze, ai caffe, tra noti e strani, T'escono a dir quaresime, novene, R se ti giova, penitenze. Invano Cessar t'adopri quella noia, e franco Rompere i detti: come impronta mosca. Che più vi dai di mano, e più ritorna Girando e rigirando a te dinanzi, Così tornan que' Savi alla proposta. B Dio ti scampi da prodigi! Allora Ti narreranno casi ed avventure Di ravvedute donne, e di mariti

Confessi ed espiati. Uh! molta invero Al curvo collo e alle pietose invenie Dimostrano umiltà. Dono del Cielo È lor facondia, e i rari frutti ond' hanno Colma l'aja di Cristo. E se talvolta S'ebber le panche vôte, e gli uditori Tapini e radi, oh! questa d'altri è colpa, Vizio de' tempi, scarsità di fede. Ignoranza di padri e di pastori. Ma quanta calca, se lor credi, e quanto Sonar di plausi insieme, e di quattrini Sul Tevere, pon caso, o sull'Olona! Ancor del nome mio sonano impresse Le mura di que' templi ; ancor lo membra Il campanaio ed il sagrista, a cui Venia larga la mancia pel sermone. E non pur donnicciuole picchiapetto, Od altrettal bruzzaglia, e minuzzame, Ma solenni dottori, e flor di mondo Faceanmi densa al pergamo corona. O miei sudori meritati! O vigna Ripurgata di Cristo! O gran mercede Alle cure apostoliche renduta! R sì modestia ed umiltà gridando. Lasciano pur che soffi un venticello Di meschinetta gloria entro a' polmoni. Altri fatto censor bezzica i suoi. Zelatore in parole, invido all'opre. Fulgenzio è rozzo assai: guercio degli occhi, Incomposto degli atti, e rantoloso, Sembra d'inverso fiasco acqua, che sbocchi. Oual maraviglia se non píace? Il Bindo B quasi un Apollin: casca di vezzi, Maniche strette, un berrettin di sota Lustro, fragrante, attucci gai. Le voci Intinge in Arno, e Maddelene e Muse E Vatí e Sofi ad un guida per mano. Piace a'scorretti giovanastri; al saggio Vien presto in ira. Me solenne e grave

Cattedra istrusse, nè mi son di quelli: Me Vangelista nomeran le genti; Gioria non chero, che m'è posta in Cielo, E predico la croce, e la mi porto, S'altri non m'ode, o udito, non m'applaude.

Ma dove all'apostolica fatica Meglio risponde il borsellino aurato, Ivi traggono in folla; e a mal si rechi Gretta prebenda, che gli avesse in pria Ricerchi, o compri; a chi più dà, più vanno. Ah! maggior frutto d'animi si coglie, Ove più folto a pergami s'aduna Il popolo pietoso e 've più larga La piscina probatica si spande, Il pescator di Cristo ha più faccenda. Gode allora in suo cor, quando sul capo Ai compunti uditori ascolta in giro Brillar l'accolto argento: e allor più ferve. B per immensi campi si dilaga Dei numeri la piena e degli affetti. Tutte colpe lavar, pari a battesmo, Limosina profusa, e gran tesori Serbarne colassà, dove non puote O ruggine o tignuola oprare il dente.

Come al teatro i musicanti, e come
Le danzatrici al ballo, similmente
Fan loro scritte; di riposi e d'opre
Conchiudono ragion; presenti a mano
Sopra mercede; e cose altre più belle.
Vanno così peregrinando i figli
Di Paolo e d'Agostin, seminatori
Del grano eletto; e non alla ventura
Senza bacolo o bolgia. Hanno dallato
Ruspi zecchin, destri cavalli al cocchio,
Fama che siede aurigatrice, e intorno
Imagini di plauso e di guadagno.
Beato viver di costoro! A noi
Mettere insieme quattro versi, e quattro
Perioducci, Anton, costa sudori,

Affanni e veglie. Ma costoro a strosci Piovono panegirici, sermoni, Pelago d'eloquenza. Ed altri forse Maceran sulle carte i giorni e gli anni, Cogliendo appena di che trar la vita Parca e modesta: a cotestor l'argento Non isgocciola no, trabocca in tasca. Ma che vo rimestando idee servili Di misero guadagno? Or via discorri Tu, prode alunno delle antique scole, Discorri le ragion della divina Flessanime parola; e ve' tu stesso Qual esser voglia l'Orator di Cristo. Ve', se tal uom, che degli umani affetti Mal si conosce, e fantasia racchiuse Fra i cancellucci d'una breve cella, Vedi se puote, ragionando a prova, Mescer diletto alla dottrina; ed ora Tonando e folgorando aprir ne' petti . Larghe ferite; ed or soave e molle Balsamo vi stillar d'alma rugiada, Signoreggiando intendimenti e cori.

## NOTE

(1) Ho detto in versi, e ripeto in prosa, ch' io non intendo e non voglio dir male de' buoni predicatori, chè io gli stimo e gli enoro e gli ascolto, siccome uomini benemeriti della Religione e dello Stato; e, giusta la bella espressione del buon Ab. di Saint-Pierre, siccome Uffixiali della Merale. Io parle di quelli che fanno mestiere dell' Apostolate, e lo fanno co' riti del Mendo. Questo è dir chiaro: ma v' ha di quelli che fanno i serdi. — Vedi, se ti piace, come scriveva l'Alighieri dei Predicatori del tempo suo nel Canto XXIX del Paradiso.

## SERMONE X.

#### IL DELATORE.

Da torto collo e da losco occhio fuggi, Fuggi, diceami il beon Meronte. A serpe Meno è crudo il velen, che sale in bocca. Fuggi, chè troppo di arrendevol pasta, Credula troppo hai l'alma. Oh! qual prudenza Accompagnava di quel saggio i detti ! Che paterna pietà! Vero dicesti, Or ben mi avveggo, e tardi ahimè! chè, preso All'esca insidiosa, entro alla gola Porto dell'amo adunco il dente acuto. Dicesti ver : ma che ? Nulla fia dunque Tra gli umani bontà? Nè fede alberga Dentro a petto mortal? Che vita, oh! Dio, Stiduciata, inamabile, se tutto Guasta menzogna, e detti ed atti infinge, B sì e no fan tregua ed amistanza! Meglio è dunque gridar guerra; ed al fianco Vol. IV. 10

Cigner la spada, e dissetarla in sangue;
Chè pur tra' valorosi anco nell'armi
Fede s'ascolta, e cortesia s'impara.
Ben è prudenza alla virtù; ma calva
Pegli anni ha la cucuzza, e macro il volto.
Calda e animosa gioventù non soffre
Anticipati pentimenti; e sempre
Gli error de' padri e le follie degli avi
Tornano vane ai figli ed ai nepoti.
Tal m'ebbi acerba sperienza, e forse
Rinsavito ne fui, saggio non anco;
Chè troppo ancor mi bolle entro alle vene
Il sangue, e la speranza ancor m'inganna.

Ouesto fu dunque mio peccato, ch' altri M'ebbi ad amico, e sì potea quel desso. A cert' aria di lezio e di rispitto, A certo magro risolino in bocca, Nimico reputar. Questa mia colpa Credere in altri verità, bontade, Senso uman, grato cor. Questa, che nullo Sapessi artatamente in detti o fatti Lisciar piaggiando, alma bugiarda. Ed io Fra le tazze di gioia incoronate, R i carmi genisii, io tender l'arco Del vivace intelletto, e sopra il segno (Chè le umane follie, le altrui, le nostre, Venian subbietto a' liberi sermoni. E porgeano gradita esca i lepori. I sali e i gioghi e le proposte alterne) Mover così, che della corda il guizzo, E l'impeto del colpo anco ti giovi A quel fermo imberciar che dà nel brocco. Perchè buon frecciator pone la mira Sopra il bersaglio, e sì lo coglie in piena; Ch' ove men alto ei guardi, e men vibrata Sfreni dall' arco la saetta, ed ella, Pel frapposto cammin, lena perdendo, Consente al peso, e non aggiugne il punto. Ouesti al buon genio sacri, e da Meronte

Pur celebrati della inferma vita Alleggiamenti, mi facean talora, Contro all'usato stil, franco e loquace, Chè l'ingegno prendea lena dal core. B il cor prendeva foco alle faville, Che movean, giubilando, accenti e sguardi. Ma che? Tu sempre abbottonnato e parco Nella gioia comun. Tu mi fai censo Non pur di voci, ma d'affetti; e addentro Frughi nell' alma, interprete maligno. E Tu dunque non sai, che riso e scherzo Fanno più grato il ver? Che nell'amica Libertà dei sermoni, il cor bramoso, Quasi a vendetta de' civili inciampi. Di tante neie, onde la vita è carca. Gode la vena aprir de' suoi conforti. Distogando speranze o pentimenti, E come più gli torna, odi ed amori? Tal, se a limpido rivo argine opponi Di mezzo al corso, inalza l'onda, e sopra Spande così, che vincitor ti sembra Rallegrarsi nel suono e nelle spume. B Tu su ferreo regolo, Tu dunque Misurar ogni voce, ogni pensiero Strigner su letto procustéo? Non parla Forse il tenor di mia vita modesto. La solitaria cameretta, i'libri, Le carte, i versi, e quell'amor de'campi, Che non alligna in core empio e villano? E Tu mi fai lo spigolistro addosso, E di straforo a lavorar me intendi? Tu cor gelato, ed anima di selce Far le ragioni a quell' onesta fiamma, Che i poetici ingegni avviva e scalda? Ma Tu stesso a mi porgere t'affretti Liberale il saluto, e riverente Pur mi t'inchini, ed amoroso in bocea M' osi baciar. Che dissi? E nei segreti Della fede ospital santi recessi

Vieni col fior dell'ave in sulle labbra A interrogarmi: le tristizie accusi D'infinti amici, e tenero m'insegni A regger sull'avviso occhi e pensieri. Che più mi stai d'attorno? Esci, bugiardo, Chè dentro al mel di tue dolci parole Serpe rabbioso assenzio, e alfin conosco Le tue nequizie e i scaltrimenti achei.

Ma di Te, che dirò, nato a misfare, Di Te, Furfin, peste de' buoni? Irato Giove a' mortali ti ponea fiagello D' ogni morbo peggior. Carceri e ceppi Son tua delizia: la famiglia a lato. Mostrarti in campo, e penna tinta in fele. Processi postillar. Dimmi: Roberto. Ouinto, Tertullo d'onestate han voce, Come d'ingegno. Graziosi in piazza Gli benedice la contrada. Ad essi Fidar vorrei geloso incarco. Or dunque. Tu che vedi sottil, fanne riscontro. E Tu per chiassi e ghetti, alle taverne, Ai lupanar ti mesci, e nella feccia Razzoli pur del popolame, intento A spiar, se di loro altri per caso In qualche astuta donzelloccia, o in qualche Gozzoviglia caduto intempestiva, Ti porgesse di crimini materia; Chè questo a Te sommo è diletto. Invano Usano co' migliori al fôro e al campo Festeggiati d'ingegno e di bontade. Se in femmina peccò giovine imberbe, Se peccò di stravizzo; età più ferma, Senno maturo, altra virtù non compra Nè pietà ne perdon. Che se, braccando, Niuna macchia in quell' etate odori, Tu nella culla stessa, anzi nel ventre Peschi alla madre, e nell' ovo di Leda Cerchi pretesto ad attaccar calogne. A far di nomi e di fortune strazio.

Ma Tu, che arieggi in via Socrati e Curi, T' hai pure in tua magione e cesso e fogna. Che val picchiarti umilemente il petto Quando raspi al cemun? Che val per chiese Mostrarti primo a' dì festivi, intanto Che di santi, di croci e di perdoni Ti fai zimbello ad uccellar le genti? Tu non solvi digiun prima del vespro; Ma giunta l'ora, come troia in braco, T'empi le oscene voglie, e più, se ad uso Correr t'è dato, e trar di grinze il corpo. Quanto a' miglior fosti d' inciampo! E quale Al mio candido amico, al buon Fernando, Qual fosti laccio a' piè, Tu che mostravi D' essergli, o crudo inganno! ala all' ingegno. Lui fregiar d'alte laudi, e d'eloquenza Benedir mille volte. O fortunata La patria, che l'accoglie, e fortunati Gli alunni che si fan pasco alla mente De' suoi precetti! Invidia rea l'assalse Sdegnata al plauso cittadin, che lieto Ripeteva il suo nome. E tu, tu stesso Fargliti scudo alla procella, ed alto Predicare i tuoi merti a sua difesa. Ebbene: ei dorme in sulla prora. Al temo Siedi tu stesso, o maganzese. Intanto Buffano i venti, il flutto mugge. A terra, l naviganti gridano. Tu pieghi Cauto fra l'ombre, e lui che guarda e ammuta, Capovolgi precipite nell' onde, Con atto che pareane di soccorso. Misero a lui! Da quel profondo appena Solleva i lumi, ecco tu stesso: e mostri, O perfido, pietà; ma sulle labbra Ti striscia un lampo d'infernal sorriso. E che? Forse macchiò letti nefandi. O d'empia scure il genitor percosse, O sacrilega man ponea sull' are, O minava del trono i fondamenti,

Che tu del suo perir gioia ti cerchi? E se l'italo cielo e l'alta Roma, E la voce di Tullio, e i prischi esempi Contro barbara penna insultatrice, Italo figlio gloriava, e calde In petto a gioventà mettes faville Per accendervi amor de' forti fatti: Alla patria nimico il griderai? E tu con ciò, tu, vile schiavo, ed uso A serpentar negli atri de' magnati, Credi bruttarnel di vergogna, e farlo Nel giudizio de' savi andar pentito? Mal ti consigli, e s'altro piace a' tuoi. A me piace giustizia e veritade. . O lingue delatrici! A voi mercato Fassi l'altrui bontade. Ami quel nido. Che t'accoglieva infante e ti nudriva? Sei ribelle, fellòn, Ami sincero De' numi il culto, e più che in bocca, in petto Giustizia e pace? Tu inimico all' are. Empio spergiuro. Hai dolce il cor? Se' guasto, Anzi rotto a lussuria. Alti pensieri Covi nell'alma generosa? Audace, Tutt' osi adunque, e vuoi la strage, il sangue De' tuoi, de' nostri. Solitario e cheto Vivi? Nell' ombra inique trame aduni. Tra' circoli ti mesci? E se' tu dunque Banderaio a' stravizzi. O Tigellino, Dimmi qual fia, che in grado prendit Abbietto Servo a' mici cenni, coscienza fusca, Uccellator di colpe e di peccati. Invido e macro ingeguo. O ferca, o sgherro. Poco mi cal, s'io n'aggia pro; nè tanto Perciò varrammi ch'io lo sparmi. Udisti? Ben io t'udiva, e raccapriccio i membri Tutti mi corre. O sciagurato! Invano Metti fidanza nel delitto, e nella Mutabile fortuna. E che? Non vedi Trabalzato Seian, che per le vie

Ne fa strazio la plebe, e pasto a' cani? B non vedi quell'altro, a cui men giova Fra crudi spasmi d'insanabil morbo Lasciar a stente l'odiata luce; Che lo inseguono gli urli e le bestemmie Anco là fra le mute ombre dell'Orco? Tarda così, ma più tremenda scese La vendetta infallibile de' Numi.

## SERMONE XI.

#### M. CAPPÈ.

Che fai di te? Come avveduto inganni Questa misera vita! Oh! Dio, non avvi, Credo, città più squallida, nè gente Più di questa milensa, e cui men giovi O brio qual siasi od impeto di affetto. Vedi? Grave è ciascun; medita forse, O sogna, o stupe, e neghittoso ammuta. Come ci stai? Vivace augel non ama Bassa valléa. Che dici amico? E quale, Qual mai ti ruppe dalle incaute labbra Dura proposta invereconda? Ah! troppo Ti diparti dal ver. Piacque alle Muse Questa sede tranquilla? a tutti piace Questo ciel, questo suolo, e questa gente, Chi ben discerne, riposata e saggia. Taccio i magni edifizi e l'ampie strade,

Le piazze, i circhi, e le campagne e gli orti Dentro al vasto ricinto. E noi benigna Guardò pur anco l'amorosa stella. Che dienne feste e giuochi, e numeroso Di popoli ricorso alle solenni Estive pompe. Ma che più? Sia molto A risennarti, che fra tante, amico, Dilettanze del viver cittadino, T'offre un solo caffè mirabil tela Di persone, d'affetti e di costumi Al vivo colorati; anzi ti porge In breve campo sì, ma in varie scene La storiata favola del mondo. Dunque siedi con meco, e attendi. Il molto Cogli dal poco; dalla frasca il vino, B dall'odor la pentola discorri. Tale il cecropio Saggio entro alla grotta, Degli umani pensier figuratrice, Al comparir de' voti simulacri. Che passavano, ombrando la parete, Argomentava le corporee forme Di che fuor si riveste e terra e cielo. Già valico è il mattino. Omai s'appressa Al governo del di l'ancella terza. « Notaj, procuratori ed avvocati» Entrano a stormo, con libelii a fianco. Esamine, processi. Altri si tira A un angolo riposto, e seco mena Ruvido campagnuol, che tratto un foglio, E spiegatolo innanzi al barbassoro. S'adagia stramazzone, e baloccando Quasi tra veglia e sonno, in fra duo pende. Senonchè lo ridesta un gagliardazzo Fior d'acquarzente, che presso alle nari Gli accosta in atto dispettoso, il fero · Garzonotto a servigi; e quei balordo Via via tracanna, e il buon dettato avvera, Ch'ove canta la scritta, il villan dorme. Altri fervido s'agita, e propone

All'avido cliente addanaiato Punti d'accordo, o di litigio; e intanto Com' uom, che in suo pensier va di portante. Carezza il mento. A lui ti rendi? In breve Ti spoglia la gonnella, e ti rimanda Brullo ed incotto. Vuoi derrate? O brami Por danaro a mercè, che al fin dell'anno, Tra ugioli e barugioli ti stia D'un grosso terzo avvantaggiato? O cerchi Polizze e cambi? Ecco sensali a un tratto, Mezzani e faccendier; proferte e giuri: Quante menzogne! Di tranelli è questa Maestra scola; e qual ci dà, trabocca. Chi parla romoroso, e chi ravvolge Cupa fra i denti la parola. Vedi-Un premere de fianchi, un dar fra il muro Pingendo, e l'uscio; un far visaggi e scorci. Gira intorno la fraude, ed apparecchia Larga messe di piati al quereloso Fôro, che qual voragine profonda Le contese ragioni si tranghiotte.

Ma scocca il mezzodi. Novo rientra Bulicame di popolo togato. Ve' gran maestri di scienze e d'arti. E gravi cittadini, e maggiorenti, Croci e corone, incliti fregi. Austera Increspano la fronte, e i rari detti Librano a lance: maestà si accoglie Nel tardo portamento. Or via t'accosta Largo d'inchini, e sulle labbra il dito. Politiche sentenze, accordi e patti Di civil comunanza, e guerre e paci, E proposte di storia e di gazzetta, Varie sonar ascolti; e quindi aguzza Senti passar la forbice sul capo A talun de' ministri o de' potenti; E uffizi a vile, e soprastanze a caro, E la copia de' grani, e la diffalta. Lamentar de commerci. O patria! O leggi!

Ma tu, se accorto il tuo migliore intendi Fa di star quatto come chioccia al covo. Guai se pispigli. Ti fa posta addosso Tal, ch'aliando uccella detti ed atti. Per trarre a sè, del tuo fallir, guadagno. Meglio è danque tacer. Fatiche e veglie Rimembran altri, le sudate carte, Le brevi ferie, le palestri eterne; B lascian trapelar, come per nebbia, Speranze o sdegni. Un recita volumi Testè venuti d'oltremare; un grida Rari trovati; e cui scienza od arte Più giova, e più discorre arti o scienze. Ne così vaghi d'amoroso affetto S'adunano i colombi alla pastura Lungo i freschi ruscelli e i verdi prati, Quando, fatte di sè tripudio e coro, Tubano e a voluttà giungono i rostri; Come questi dottor fanno a vicenda. Ma che? Tu ridi? ed io parlo in sul grave.

Altra gente, altra scena. Omai la notte Spande le tacite ombre. Ai focolari Del minuto artigiano si raccoglie La famigliuola. Per le vie frattanto Movono cocchi fragorosi, Inalza Lucifero le tede, e amori e tresche Accompagna furtivo ed invocato. Eccoti stuol di vagheggini e ninfe Con essi, e l'odiate anco matrone. S'apron le porte. Olà, valletti, al cenno Statevi pronti, a conforter di geli, O di calde bevande, i dilicati Orliciuzzin delle vermiglie labbra, E i svogliatelli stomacuzzi. Oh! quanto Aleggiar di farfalle e permiciotti Dar nella panin? Sulla gamba vispi I personcini gai vibran faville .Dagli occhi avvampatelli. Parolucce, Moti, sospiri e sdegni e paci, e tutta

La grand'arte d'amor eccoti avante. Notomista di cuori osserva e nota Gli affetti varj, e l'atteggiar conforme Dei vari volti. Le dolcezze arcane, Che il divo Omero e l'immortal Torquato Puser nel cinto a Venere, ad Armida, (Se già tropp'oltre il mio pensier non varca) Tutte qui sono; e tutte son le cure. Che alle soglie dell'Erebo dipinse Il cigno mantovan. Qua, qua traete Amatore di cronache galanti, Vezzosi drudi; e voi mariti e padri, Se vi cal dell'onor, quinci fuggite. Oual ne' campi di Gnido e d'Amatunta Ferve lo stuol dell'api argumentose Intorno ai fiori, e tal ferve qui dentro ( Massime allor che la cittade è in festa, O per tripudio baccanal folleggia) La volubile schiera innamorata. Senonchè del teatro e della cena L'ora vien presso, e lá congréga amante Via si discioglie, e a' novi furti intende.

Alta è la notte, fitta l'ombra, e immensa Regna quiete. Sol da lunge ascolti Qualche fragor d'imposte e di serrami, Con che paltoni e tavernier le immonde Serrano tane, ove all'osceno leppo S'accostano baldracche e bagascioni. E qui del Gioco s'apparecchia intanto La ingorda mischia. Come all'evocante Figliuolo di Läerte usciano incontro Pallide vagolando e taciturne Dall'Erebo le magne ombre de' Duci ; E presso all'ara e alla sanguigna fossa Batteano sospirose il volo incerto; Non altrimenti al genial conflitto Movon taciti, pallidi, pensosi I combattenti. R già sono alle prese. Mesce fortuna il gioco, e volti e sguardi

Pinge a colori disusati e strani.

Chi spera o teme, chi bestemmia e ride,
Chi palpita, chi s'ange. O spigolistri,
Che vivete di crusca e di risparmie,
Recovi l'oro che si spande a rivi;
Che bene il merto d'un palagio, e bene
D'una campagna il prezzo anco si pone
Al capriccio d'un fante o d'un cavallo.

Ma che diss' io? Fu guerra un tempo, e guerra
Funesta il gioco; or è trastullo e pace.

D'altro lato focosi e romorosi S'accolgono a magnanime battaglie Isventatelli Alunni , a far venuti Di scienza procaccio e di follia. Traggono a frotte, a nugoli. Su verde Equabil campo, con le lance in pugno, Fanno la giostra dell'eburnee palle-Ve', come urtate, e ripercosse in giro Corron l'arringo, e là precipitose Rovesciano di candidi obelischi Triplice fila in mezzo stante: e qua Scendono lente nella buca oscura. Che sonando le inghiotte. A queste prove Tendono l'arco del vivace ingegno I prodi Alunni, e la splendente sala Tutta ferve di plausi e di gazzurro. Che mi parli di leggi o d'aforismi, Di calcoli o di chiose? Eppur dallato Portano stratti e scartabelli, e a quando Leggicchiano tra sè, notano a quando, E ripetono i versi e le postille. Questo è vegghiar sui libri, e sulle carte Attento impallidir! A giorno chiaro Producono la giostra, e il borsellino S'emunge intanto. Sonnacchiosi e tardi Passano quindi alla febèa palestra. Ma che? dentro all'orecchie, e innanzi agli occhi Sonano ancor di quella pugna i colpi.

Sudate lieti, o genitor. L'alloro
Cresce già sulle chiome ai vostri nati.
Gettato è il seme, e voi côrrete il fratto
Così, per molto d'atti e di costumi
Cotidiano avvicendar, tu vedi
Ristrette in un Caffè le varie scene
Di quel gran Dramma, a cui teatro è il mondo.

---

# SERMONE XII.

#### H. CIARDING.

Qual cura tienti alla campagna? Hai selve. Laghi, capanne, romitaggi e ponti. E cascatelle e montagnette, e quanto L'anglica de' giardini arte c'insegna? Chiedeami sposa novelloccia e bella, Cui moda è legge alta, solenne. Io metto Dissi, tutt'arte in por vigne sul colle: E mi traveglio in far posticci e nesti : Perchè di frutta mi risponda il campo Rallegrato di fior bianchi e vermigli. Misera cura! A' tuoi vecchi barbogi . Che pur di bulimica fanno merce. Lascia tal vanto. Or chi vuol peri e meli, E prugni ed albicocchi? Anche le Ninfe Montanine, se'l credi, e boscaiuo!e. A più nobile culto addottrinate, Sdegnano d'abitar quelle cortecce. E tu parli di frutta e di vignazzi,

Rancide cose? Platani, catalpe. Acacie . tulipiferi ; son queste Le belle spoglie di natura. Senti Grazia di nomi peregrina? E tanto Bastimi . che a gran prezzo un di ricerche . Vennero d'oltremonti e d'oltremare. R tu villane piante e fior nostrali. Tu ch' ami gentilezza, anco riponi, Che sterpar si dovriano? Io colle dita Cacciai dagli occhi maraviglia e sonno. Tali udendo novelle. O gran scienza Daddovero apprendesti, inclita donna! Dunque a foco il verzier, che fu degli avi Lunga delizia, e le seconde mense Ne colma di dolcezza: e via que' fiori Ch' ornan di maggio i colli . e che sull'ale De' giubilosi zefiri conforto Recano ai sensi. Olà bipenui e scuri; Su via cataste; e facciasi baldoria. Ma che? Non ami, o bella, il zuccheroso Mele de fichi, e non dell'auree pèsche Il nettare beato? E non ai cari Pargoli, che t'uscian del molle fianco. Non vuoi lasciar la primaticcia gioja Delle vaghe ciliegie? O sventurata Pomona! Ah! tu se' fatta una baldracca: Vanne di lungi: e Flora, ella medesma Pigli nove ghirlande, o si diparta. Celibi piante ama la sposa. Invero, Tu mi se' fatto rozzo, ella risponde, Con queste fole d'aja e di mercato. Poco danar m' empie di fichi e pesche Largo canestro, e ciò mi basta. A Zanni, A Chimenti sia quella opra e fatica: Bassa merce non degna un cor gentile. Pur è doice dal ramo e dalla fronda Coglier quel pomo, che tu stessa un giorno Fidavi al terren molle. E cui non piace Appor frutti non compri a parca mensa?

Oh! tu mi sai di gretto e di taccagno. Che mi vorresti della Nencia al paro. Fruttajuola callosa. Orsù di questo Si taccia, e t'abbi pur giacinti e gigli. Amaranti e rosai, viete bellezze De infiorar cimiteri e sagrestie. Coraggio. Bradamante: lo taccio, ed odo Tuoi solenni dettati. Ebben m'ascolta, Rustico vate, ed a far senno impara. Poco è d'americane ombre far lièto Il nostro suolo; ma dispor con arte, Che tutto faccia, e nulla si discopra, Laghi, monti, ruscei, boschetti e valli, Ombre, colori, e gruppi e varchi, in guisa, Che tutti di natura i vaghi aspetti Mostrino accolti e rabbelliti insieme: Duesta del novo stile è la virtude. Che ti porta nell'isole felici All'Indo. al Gange; che ti reca in atto D'Eva il giardino, il Monte della Maga E un egloga, pon caso, od un poema. Già le forme simmetriche del vizzo Le Nôtre endaro în disusanza; e busti Di marmo, e avviluppati labirinti. Ed altre vane soperchianze, al vulgo Restano indotto e ambizioso, Umai Tutto in bella discordia esce concorde; Nell' uno è il vario, il simile s'annoda Col diverso così, che ne risorge Incanto di pittorica beltade. Magnifiche dettrine . eccelsa donna . Tu mi riveli : ma che pro ? Non hommi Tal uopo io no; chè mi verdeggia un colle Florido innanzi, e fannomi corona Vaghi poggi e boscaglie e campi e ville, Torri, templi, capanne, e in ogni parte Un raro culto, una dolcezza, un' aura Che melce i sensi, e l'anima ravviva. Dovunque il passo io volga, e il guardo io giri, Vol. 1V.

Hommi a diletto praticelli aprichi Rade ombre, e fitti nascondigli e calli, Avvallamenti, addossamenti, e conto. Se m' impetri (avor la tua favella. Cento vezzi di suolo e cento amori. Che bramo io più? Bale sen queste, amico. Baie canore. lo pur vidi e trascorsi Poggi, campagne e valli. O fracidume Di scorretta natura! Ella disperde Oua suoi doni e colà : restia, cortese, Non ha scelta, se ben guardi, nè modo. Ti rendi a lei? Foreste orride, ed aspri Ti crescerenno ingombramenti addosso. Negri limacci e insetti ed angui. Adunque Correggerla fa duopo, e i folli errori Rmendarne con arte e con scienza. Questa è cima d'ingeguo. E te beato Tre volte e quattro, se ti puei raccolto Fra le mura domestiche, nel mezzo Della vasta cittade, errare all'ombra Di selvette amorose, e dentro averci. Grotte, capanne, remitori e ponti, E cascatelle e montagnette, e quanto L'anglica de' giardini arte c'insegna. Mezza staiuola di terreno a queste Care delizie emmi d'avanzo. E quando Più fiede il mezzodi, quando l'occaso Dolce resseggia, o della luna il bianco Raggio m' invita : de le stanze aurate, Sciolta la zona, tra que' verdi asili Porto solinga il piede, ascendo il poggio, Nella grotta m'ascondo, odo i sospiri De' zefiretti, l'usignuol che piagne. Il rio che ai lamenta, e il cor mi pasco Di segrete ineffabili dolcezze. Così tì giovi Amore. Ed io pur vidi (Se antica la novella, è pur gentile) Fanciulletti vivaci alzar talora Di neve o sabbia castellucci e torri,

Magnanim'opre, e disegnar intorno Rserciti di fanti e di cavalli. Ma che? di polli sopravviene in questa Garoso stormo, e via razzola, e spazza Le sudate fatiche, e il vano ingegno. Miseri abbozzi ! Che palagi e templi Opprimono dall'alto, e piazzo e strade Serrano attorno, e il calpestare assorda Di fumanti destrieri, e nugoloso lagombra polverio della contrada. O te meschina! In pochi passi attorno Ti ravvolgi a te stessa, e in que frastagli Ricerchi il vario e l'uniforme incontri (1). Ami tu la campagna? Ami l'aspetto Della diva natura? Esci all'aperto, Corri alla villa. Sul mattin rosato. Nelle placide sere, inebria i sensi D'erbe, di fiori, di rugiade; e tutto Apri a quelle delizie il cor bramoso. Orna di belle piante, ed accarezza Il materno poder. Questo è giardino Vario, vago, piacevole. Di questo Avrai dolcezza e utilità concorde. Rinascenti diletti. E se, benigno T'arrise il ciel, d'un laco e d'una selva, B di monti e di valli in ampio suolo, Ivi porta lo ingegno, e com' ti piace, L'anglica de' giardini arte v'adopra. Natura è immensa : per immensi campi Al cielo in vista, immenso ben si gode (2).

. 5

# NOTE

- (1) Giusta punizione alla smania di tanti e tanti, che vorrehbero strignere la Natura in quattro pertiche di terreno. Rousseau nella Giulia derise le così fatte meschinità. « Ces petits bosquets à la mode, si ridiculement contournés, qu'on n'y marche qu'en zigzag, et q'à chaque pas il faut faire une pirouette. « Anche il Delille nel suo vago Poemetto dei Giardini scriveva:
  - Bt dans un sol égal, un humble monticule
     Veul être pittoresque, et n'est que ridicule,

Vedi su questo proposito le giudiziose Osservazioni del nostro Amico L. Mabil, nel suo elegantissimo Saggio: Sopra l'indole de Giardini mederni.

(3) E ciò sia detto contro a' meschini sforzi di que' pigmei, che verrebbero farla da giganti. Nel resto, come la prova sia fatta in grande, e, che moltissimo vale, in sito acconcio, può riuscire, chè sen v' ha dubbio, ad effetto maraviglioso. E noi appunto ne abbiame un esempio a poche miglia da Padova in un Giardino a questi sani creato; grazie alla congiunta opera di due nostri carissimi

Amici; vo' dire il pindarico ingegno del valoroso Architetto Giuseppe Iappelli, e la signorile splendidezza del coltissimo e gentilissimo cavaliere Antonio Vigodarzere. Sorge questo giardino nella piccola ed umile Villa di Savonara, che già diventa per esso e diverrà in seguito più famosa. L'opera è degnissima d'essere ammirata, siccome quella che offre un tutto pittoresco e poetico insieme, da portare negli animi la più grata illusione. Ma questo non è argomento da doversi restringere fra i brevi termini d'una nota, e merita in vero più lunghe ed accurate parole.

# SERMONE XIII.

#### LA FIERA.

Padova siede in grembo alla pianura, Che dagli Euganei poggi al mar si stende, La bagna lento e fosco il Bacchiglione, E la Brenta vi corre impetüosa. Verdeggiano campagne intorno intorno Di selchi avventurosi e di peculi; E suddite castella e ville amene Alla magna città fanno corona. Ella sorge di mura in doppio giro. Altissime ne' templi e nelle torri. Vasta, cupa, romita; antico nido All' arti belle e all' utili scienze. Nè però ti si mostra avara o scarsa D' eleganti piacer; ch' ella festeggia Teatri e circhi, e ad emendar la lunga Verpale austerità, nel biondo giugno Apre fiera solenne a merci, a giochi;

Celebrità di popoli frequente. Di questa io parlo, e tu benigno ascolta. Un loco è, dove la città s'allegra D' aperto cielo e di superbe moli, E fa grembo di sè. Giardino è questo, Piazza famosa e grande, Isola bella. Dove ramose piante, acque correnti, Effigiati marmi, e guglie e ponti Invitano la gente a bel diporto. E qui la fiera ha suo teatro. lo stesso La vidi (e che non vede ascrèa pupilla?) In abito di Cerere, su carro Assisa trionfal. Pomona e Bacco Le sorgevano a' fianchi, e per la via Carolavano Satiri, Silvani, Fauni, Vertunni e Ninfe d'ogni guisa, Montanine, silvestri e pratajuole: B Nettuno e Trittolemo di retro Seguivano il cortèo. Due bianchi tori Traevano la pompa, e precedea Banderajo Mercurio e trombettiere. Ed ecco al comparir della gran festa S'agitar d'ogni parte, e mescolarsi Il fervido mercato. Asini e buoi, Agni e destrier mutan padrone: e ragli, E nitriti e belati e mugghiamenti. E rimprocci e bestemmie assordan l'aria. Momo corre per via. Onantunque avvisa. Baratterie, spergiari o gherminelle. (Come fa della preda il cacciatore) Novera e insacca, per mostrarne a' divi La iniqua soma, e far le fiche a Giove. Ma lo scontra Follia, per man lo prende. E vanno alla taverna; ove briachi Di vin, di fumo e d'ogni leppo gravi, Perdono il valigiotto e obbliano Giove. Questa è la fiera del mattino: e tanta È l'onda, la marea del popolame, Tanta la polve, il solo, e da per tutto

Lo scorrazzar de' muli e de cavelli, E il dar traverso di bighe e di carri, Che gran mercè ti fia, se dalla turba Puoi sano e salvo ricovrare in porto.

La fiera signoresca a tardo il vespro Esce in grandore. Allu materna conca Du passeri tirata e da colombe. Venere bella in grembo giace. A destra Il capriccio distinto a color vari; E la mode con piume di pavone Le siede a manca. Un nugolo di vispi Amorini pennuti e faretrati Volano intorno. Con le guance accese Di rutilo rubia guida la tresca L'invocato piacere, e vien seguace La comica licenza, e la petulca De' fescennini giochi confrediglia. La diva. ecco la diva. Il ciel s' inaura Sfavillante di luce, e tetti e vie Si spargono di fiori e di ghirlande. La diva, ecco la diva. Un plauso, un grido Scoppia solenne: e come al provocato Lampeggiar dell' elettrica scintilla Passa di braccio in braccio a' circostanti, Di petto in petto la sottif percossa; Non altrimenti quella voce a tutte Passa di core in cor, le donne belle. O magico poter! Quale nel volto Imbianca o arrossa; qual si crucia o gode; Qual teme o spera. E chi sarà di tante L' Elena, la Briseide? Olà, mariti, Fuggitevi di casa, o v' aspettate La grandine sul capo. E voi, fantesche, Recate in diligenza e nastri e veli, E mollissimi unquenti, e tutto infine Il mistico tesor dell' adornezza. Scemi l'arca perciò; l'ombre degli avi Gemano sospirose. E che? Beltate Non ha prezzo quaggià, che le risponda.

Il cavalier tacito aspetti; e guai Se di lungo aspettar neia dimostri! Altri si stanno alla vedetta; e in pronto Se farnetichi un poco, è chi sottentra.

S' aprono intanto i polverosi arringlii-De' fanti e de' cavalli, onde sì chiara Degli olimpici agon venta la fama: Gioia volgare a' nostri. E la minuta Popolaglia si beva ad occhi tesi Le insane gare, infin ch' altri cadendo Insanguini la faccia, o guasti il collo. Ma già de' cocchi la superba giostra Omai s'avanza in lungo ordine e lento, Duplice fila, che alla verde intorno Isoletta gentil fa lieto incontro A sè medesma, raddoppiando il calle In atto di chi move e di chi torna. Ona corridor, che a regio portamento Educavan le stalle appoveresi: Oua di Parigi e di Milan venute Agili, brillantissime quadriglie; Oua sazie d'oro e di tessuto argento Le assise agli scudier, le frangie ai cocchi, Le pettiere e le briglie ai corridori. Passan le belle. O qual trionfo! E appena Lascian cader sulla vil plebe un guardo. Tali forse moveano alla gran corte Del supremo Tonante i Dei d'Olimpo, Ouando per l'alta via, che a ciel sereno Mirasi biancicar d'etereo lume. Träcan da tutto parti : e li chiamava La gran lite di Troia a parlamento. Ma non tutto che luce è buon metallo. E già su questa e quella Deitade Il tradito artigian freme di sdegno; E gode l'usurier, che in suo pensiero Novera i censi e le campagne inghiotte. Già l'ora imbruna. Nei caffè s'accoglie

Il bel mondo elegante e nei tvatri.

Così densa è la calca, e pertinace Il priemere de' gombiti, che appena Ti è dato rifiatar. Ma che non vince Gentile amor di social famiglia? Eccoti a mano a man sedute in cerchio Giovani spose e fracide matrone Olezzanti di muschio e di zibetto; Che a bel piacere ogn' uom si rinnovella. Beato sociar! Tutti, se fede Vuoi tenere a' sembianti, all' iterato Abbracciarsi e scoccar d'uvidi baci. Vanno in succhio fraterno i cittadini. Brillano intanto delle caste Ninfe Brillano gemme e sguardi. Amor governa Atti, accenti, sospiri e inviti e sdegni; Al ventaglio la mano, all'urto il piede, E i sensi tutti a voluttà conduce. O gioie! O dilettanze! O qual contrasto Fra quel vivere a' campi inglorioso. B il festivo gioir delle cittadi! Poveri campagnuoi! Che pur vi resta, Salvo la terra, il cielo e le stagioni, Salute, pace, libertà? Noi danza, Noi teatro, caffè, musica, gioco, E far notte a di chiaro. Eppure in tanta Di piaceri frequenza e gentilezza, Livido spettro con le mani in mano E lo shadiglio sulle labbra in arco Appar la Noia; che seduta s'alza. E alzata siede, e come va, ritorna: La Noia, che d'un alito nebbioso Annugola i doppieri, e sulle corde Spegne fin anco i suoni; e delle Ninfe Scolora in sul bel volto e gigli e rose.

Usciam di quinci; ed al riposo omai Ripariam censigliati. O vuoi tu forse Che dell'orgie notturne io ti riveli Gli ineffabili riti? A me, qual vide Sulle rocche di Troia il pio guerriero

L'ombre de' Numi irati, e le vedea Tra il fumo balenar della cadente Patria: tal forse a me venne veduta Fra le maligne tenebre spassarsi Lei che Volupia nominar le genti. Discinta il molle fianco, e scollacciata Si componea con mano in sulla fronte Vizze ghirlande, e si traca compagne Rumenidi, Baccanti; e in quella mischia « Ruffian, Baratti, e simile lordura. » A' canti delle vie, lungo le piazze, A' ridotti ponea traffico infame Di gioventude, e letto anco del suolo. Ma che? Non io di tali orgie i misteri A disvelar son atto. Bcci Macrino, Vate de' Lupanari. A lui ti volgi. Che tutta de' bordei conosce a fondo L'altissima scienza, e si compiace Nelle sozzure di Mercato Vecchio Avvoltolare il grifo e la persona.

### SERMONE XIV.

#### IL TEATRO

### A CARLOTTA MARCHIONNI (1).

Che gara è questa? E donde mai ci venne Tanto furor di giechi e di teatri, Che cittadi non pur, donne di regni, Ma suddite castella opran tutt'arte Di salirne a gran fama? E tanto adongue Crebbe de Vati il gentil coro, e tanto Crebbe le stuoi de' Resci, onde per tutte S'aprono omai le italiche contrade Nove arringhe d'onore a quelle Dive. Che ne traggou sugli occhi il riso e il pianto? Eppur chi 'l crederia? L'Italo pelco Regnano soli ancor Vittorio e Carlo. Pochi nel genial comico ludo Surgono ad alta meta insigni attori; R Tu ferse nel tragico lamento Unica sei che l'anime distempri

D'ineffabil dolcezza; e ben Tu fosti, A miracol mostrar, di ciel venuta. Sőavissima Venere del pianto. O rara Donna! A questo erami dunque La tua maravigliosa arte serbata. Ouesto voleva il mio destin, che tutto L'amaro e il delce, in cui passai la vita, «Quand'era in parte altr'uom da quel ch' i' sono:» Tutto m'avesse a ribollir nel petto. E traboccarmi in lacrime dagli occhi: E me da me diviso, e in te pendente Confonderini con teco? Illustra donna. Chi non t'ammira? Di vivaci plausi Ferve al tuo comparir l'Itala scena: Che dove a te simile altra sorgesse, Di Melpomene alunna o di Talia. Men sonerebbe glorioso il vanto. Che le galliche prove a noi rinfaccia.

E nulla dunque il tuo specchiato esempio Nulla, o donna, varrà? Molti vegg'io Nella di Roscio malagevol arte. Sconosciuti alle grazie, a Febo in ira. Calzar audaci il socco ed il coturno. B, ch'è peggio, trattar cetera e carmi. A che dunque stupir, s'altri l'accento Inforsa e guasta, e la parola inghiotte, O incide i nervi alla sentenza? S'altri, Di memoria sfidato, o di ragione L'Eco ti sembra, che ripete a stento Del sottoposto imboccator le voci? Se a far mostra di bello e di saputo Dà in nota di sermone o di stampita? Se ponendo in non cale abito e loco Procace ammicca, e fa moine e vezzi A tal che siede ne'palchetti appresso Lusinghiera beltà? Se padre, o figlio, Sventurato, felice, amante, amato, Contraddice bugiardo alla persona? Così la diva, che solea pur dianzi

Di pietà, di terror movere i petti Li purgando a virtà, si spoglia il manto. E inchinata alle comiche licenze Fassi oggimai fantesca, anzi gumedra: E l'arguta festevole Talia. Cui sortiro le Grazie il gioco e il riso. Piglia ferri, veleni, e forsennata Ulula furiando per le scene. Sozza mistura! un Ippogrifo adunque Un Centauro mi pingi, una befana? Forse così quel Greco a trar del marmo. Le celesti di Venere fattezze, Tra d'uccelli, di pesci, e di giumenti Componeva un incognito indistinto? Orsù: getta il tuo dado. O Creme parli, Panfilo, Bauci, Gliceretta; o parfi Atreo, Tieste, Clitennestra e Dido. Ma ben ci sta. Chè la vulgare arena. Come bosco da venti combattuto, Mormora, freme; di cavalli, e fanti Solo bramosa e di romanzi. Alcina Vuolsi ed Ismeno, armi fatate e selve D'incanti piene. E qua romiti chiostri. Là scoperchiati avelli, ed evocate Dalla cintola in su, fantasme orrende. Terror di giovanetti e di donzelle. Mescer profano e sacro, e far d'ogni erba Riciso fascio, ecco la somma. O Flacco. Leva la sferza, e metti morso in bocca A questa belva, ch'ha più teste in collo. Chi va, chi vien, chi russa e chi shadigha, Chi novella, chi tresca. Oh pochi hann'occhio. Più radi mente! E allora sol prorompe Scoppio di laudi, e suon di man con elle Onando l'attor più si dimena, e braccia Farnetico solleva, o, qual frullone, Rotola per la strozza i detti estremi. E sia questo imitar voci ed affetti. Interprete fedele ? Amor, pietade,

Ira e vendetta, gelosia? Diversi
Pose Natura, e attemperò conformi
Nel core i moti, nella fronte i segni,
E i sospiri sul labbro e le parole;
Perchè sagace osservator negli altri
Legga sè stesso, e in se degli altri esprima,
Quasi suggello, i meditati esempi.

Ma, che giova dettar leggi al costume, Se a dichino precipita, qual onda -Che vien da sommo ruinando ad imo? Vano è grider. Nonchè la bassa arena. Minutagha e pezzame al buio in fondo; Ma i dorsti palchetti e le sublimi Schiatte de'Semidei, fan delle scene Ludibrio e gioco. Vuoi seder a parte. E tacito ascoltar? Escine . o folie: Va solitario per campagne, e attendi, R recita tu stesso all'erbe, ai sassi, Che dunque? Non avrà corso e ricorso D'eleganti garzoni amoroselli. Gemma de'suoi. la nova sposa? O forse Per udirne tuoi casi. Broe sognato. Dovran cacciarsi i miserelli in gozzo Le proposte del ballo, o della cena. Le gazzette e la cronaca d'amore? Ben sai di rezzo e di milenso. Altrove Si cambia, o merca, e si fan patti e scritte. Banco a'negozi. D'altro lato austeri Seggon politicanti a le ragioni Librar de'Prenci, e guerre e paci e leggi . Discorrono tra sè. Che val , se Mirra Nelle profonde viscere si caccia Disperata l'acciaro? O se Filippo. Tiranne al figlio e alla consorte iniguo. Brutta di sangue l'atterrita reggia? Ben altre a lor sull'accigliata fronte Ronzano cure mondiali! E questo Fosse pur tutte! Siamo danque in bisca? Siamo in taverna? Ecco valletti in giro,

Fuman le cene : spumano le tazze ; Suonan le carte ai tavolier percosse. Odi trambusto e sghignazzar protervo Di leccorni e beoni. Oh Italia! O madre Dell'arti belle! Fu la scena un tempo Di virtù cittadine inclita scola ; Or è piazza è ridotto , anzi è mercato.

Su via, teneri babbi e dolci mamme, Guidate al novo teatrale incanto I vostri nati. E tu , Socrate , e voi Predicanti del retto e dell'onesto. Fatevi delle man velo alla fronte. Svergognati! Allo stitico precetto Chi vuol por mente? Ai sensi parla esempio Facile, aperto. Questo è scola. E a guesta Tutte d'amore apprenderai le tresche. Nobil donzella, e apprenderai la fante Garrir severa in faccia, e in tuo segreto Farlati amica ad ingannar la madre, A por frodi alla stanza, alla fenestra, E gustare anzi tempo infamia e lutto. Ma dove ira mi tragge? O delle muse Verace figlia, e delle grazie alunna, A te mi volgo, in te conforto e speme Giovami por, che tu Roscia de' palchi, Tu del bello imitar casta, decente, Affettüosa, amabile, maestra Farai le scene di lor meglio accorte: E sarai vivo specchio, in che guardando Attori e spettator, prendano forma D' ognor sincera teatral virtude. Opra è questa da te. Natura ed arte Ti componeano al bello ed all'onesto. Sirena del dolore, io ti saluto.

## NOTA

(1) G. G. Rousseau nella celebre lettera al D'Alembert, ove dice tutto il male del Teatro e degli uomini teatrali, aggiugne però: les grand Acteurs portent avec eux leur excuse; ce sont les manurais, qu'il faut mépriser. Testimonianza insigne, che ho voluto racco-gliere per l'amore della verità e della giustizia.

# SERMONE XV.

#### LA MUSICA

### A LUISA JAPPELLI.

Omai, s'io veggo ben, teatri e templi, Non che le piazze, i campi e le taverne, Solo terrà signore, anzi tiranno Dell'armonia Rubinio, E cielo e terra Quelle sue di liuti e di timballi, Di pifferi, di trombe e di tamburi Fragorose tempeste assorderanno. Ed è questo l'Orfeo, cui diè le poppe Monna Calliope? Dell' Italia questo La delizia, l'incanto? E questo, oh! Numi, Lacerator di ben costrutti orecchi, Questo nuovo Achillin, questo di tutte Musiche leggi infrangitor, quest' uno Briareo delle orchestre, avrà, qual onta! Plausi, ghirlande e zecchin ruspi a josa? O tempi! O costumanze! O de' mortali

mti n maghero

core

sente.

\_racciglio con atti مر trar d'impaccio. . un disfrenato, un pazzo, uella melodic' arte

gridar quel tuo Rossini; indotto .nastro, che arrogasi protervo acchetta di maestro. E già, sua colpa, Ne incalza d' ogni parte e ne sta sopra

La fiumana del torbido Secento. E tu vai dietro alla corrente? Or bene Di ciò m'avveggo, che tu stesso a' carmi Lenti la briglia, e dai traverso, in guisa Di cavallo che adombra; e a dir, che penso, Ohimè! Tu ștesso rossineggi in versi.

La vespa mi ferì. Sento alle nari La senapa montarmi. Onde a rincontro, Vattene, dissi, o sacciutel. Che parli, Dell' Achillin, del Seicento? Ah! queste-Son trappole da sciocchi, e non c'incoglie Chi dramma ha d'intelletto. Ah! no, non giunge Il tuo biasmo villan là sulle cime Dell'eterno Parnaso, ove tra i mirti. E lungo le sonanti acque s'aggira Del mio Rossini la melodic' aura. Musica e Pöesia dive e sorelle Predica il mondo, e lor n'ha grado. Entrambe

(1) G. tatto il les gr av i/ gli

Di numeri fan pri Ma quella più s'a Sale più dentro 1 Parlan favella e Perchè suone e vorio ed esf e distin music

e si nova,
eliezza,
in diletto,
in Nume, un Nume
rade;
rivolte

ite, che

ricolma del piacei .

che dunque mi val tutta scie...

Ove il diletto mi fallisca? Intanto
Ch'ultima legge a teatral concento
È posta in dilettar sensi ed affetti?
E se varia de tempi e de costumi
(Che natura alternando si mantiene)
L'indole avverti, e perchè togli all'arte
Crear diletto al mio sentir cenforme?
Perchè dinieghi a peregrino ingegno
Vestir abito proprio, e far novella
Prova di modi armoniosi? E donde
Tanto divieto a noi recar ti lice?
Oh! se' pur finitivo in tua sentenza!

Ma che? Non vedi come tutta insieme. Non pur Italia, ma d'Europa quante Vivon di là del mar, di là dell'alpe Genti di lingua stranie e di costumi, Organate a sentir vario e diverso, E l'Indo stesso e il Messicano, e forse L'Ottentotto medesmo ed il Gelono, Tutti van presi a quel sublime incanto De' rossiniani numeri? Che nova Potenza è questa? E donde mai sl raro Ne' petti de' mortai discese accordo? E tu vorresti, cervellino, a tante Nazioni far fronte e al mende intero? Musica pegli orecchi al cor discende

Di meliche dolcezze apportatrice; E dove a mille a mille in pien teatro Vien sentita così quella dolcezza. Ch' ogni labbro si fa nunzio del vero: Se tu dai contro al giudicar comune. Dirò che guasto il timpano e il martello, O rotto il nervo acustico ti stia: Chà il giudizio de' modi armoniosi Vien dall'orecchio persuaso al core. Non desta ciuchi suon di lira. E questo Ti ricanta dettato il greco Apollo. Or mentre tutti al mattutino raggio Levano gli occhi e benedicon l'astro Consolator delle sciagure umane, Tu sol dirai che siam di notte e al buio? Su, mendicanti: al tapinel di botto Pugnete la cefalica, e il purgate Con generoso elleboro. Ma dinne, Perchè mai quel tuo Lino e quell'Eumolpo, Gravi che son d'armortica scienza. Perchà lasciano omai vôto il teatro. E fallita l'impresa a mezzo il corso? E se costui che tu dileggi, tocca Il cembalo maestro, allora tutte Corron le genti in bulima, si stiva La fôlta, e grida il portinaio a gola: Chi non ha palchi, a sua posta sen torni. R non vedesti come tutti a gara Taciti, attenti, desiosi al canto Danno gli orecchi, e ne fan pasco all'alma? Che quel potente di melodic' arti, Non pure imita il carezzar dell'aure, Il piagnere dell'onde, il mugghiar sordo Della procella, o l'improvviso schiante Della vibrata folgore; nè solo Rustiche gioie imita, o bollicose Pompe; ma d'ogni senso e d'ogni affetto Gli atti, i sembienti, le parele esprime; Testimoni alla prova orecelfi e cori.

E tanta di que numeri e sì nova. E risplende sì varia la bellezza. Che l'alma di diletto entra in diletto. Ebbra sì, ma non sazia. Un Nume, un Nume L'agita certo e fantasia gli accende: Chè gli accordi, i contrasti e le rivolte Di quel musico stile hanno potenza Simile all'altra, che del sole i rai Spiegane bella e varia e nova sempre, Storiando a colori e cielo e terra. Come poi la beata aura del canto Vien via crescendo, e quasi fonte in fiume, E di fiume in torrente si trabocca. Qual è che vinto non si renda? lo stesso A que' subiti voli, a quel celeste Impeto d'armonia, le genti io vidi Trascolorar di maraviglia: Il core Batteva in ogni petto, e in ogni sguardo Bra dipinta l'estasi dell'alme. Oh! altri pur dalla battuta incude Argomenu le note, e da Matesi Gli arcani a quidditar numeri apprenda: A costui delle spere i bei concenti Musico Genio nella mente infuse: Perch'ei ne leva fuor dei sensi, intanto Che di rara dolcezza i sensi lega.

Mi so ben, che talor aquila audace
Fra le nubi si asconde; e al par dell'altro
Che sull'ale mettea del ditirambo
Le olimpiche quadrighe e la vittoria,
Fuor del cammino andar si lascia, e nave
Sembra, che in alto mar perda viaggio.
Ma chi tanta, rispondi, e così rara
Di musici diletti a noi condusse
Ricchezza? E quando mai tanto si udia
Tanto di cavi legni e ordite fila,
Vivo, brioso, armonial conserto?
E tal d'inaspettati movimenti
Delizioso fremito s'intese?

O forse non è bello, anzi è stupendo Veder lui, che perduto ad egni vista Quasi affogar parea, vederlo, io dissi, Col vento in poppa, e la sua stella in fronte Volger la prora incoronata al porto? . Troppo talor, la romorosa orchestra Leva rombazzo, e degli eunuchi troppo Copre la voce, che dovria pur sempre Di vergogna coprirsi; ed altro aggiugni. S'altro ti pare, in che folleggi e abborra Ouesto dell'armonia mirabil mostro. Che puoi dirne perciò? Le lunghe orecchie Porgimi un tratto paziente. Ad opra Oual che siasi febèa di man, d'ingegno, Non vizio no, ma di virtù difetto Viver contrasta. Umana tempra, umane Sostien fralezze, e d'ogni labe intatta Splende lassù perfezion tra' Numi. B quindi avvien, che a tutte arti del Bello Virtù mezzana è morte; alta virtude. Tocca sebben da qualche macchia, è vita.

Or va, mio Sere, e co' vecchi di Troia Medita canto pari alle cicale. Noi darem plausi e serti e carmi eterni Al Pindaro dell'Itala armonia.

### SERMONE XVI.

#### I RACRE D'ARANG

### A MIRINA.

Vedi, Mirina? Questo colle un tempo Sorgea deserto. Capannucce intorno Rade, ed abbietti casolari. Appena, Me giovinetto, pochi e grami all'onda Traean salubre in sul venir di Luglio; Pallide larve, che moveano a sera Lungo i fetidi lachi e gli arsi campi; E di fame periano i medicanti. Omai cangiaro i tempi. E siane vanto All'amor cittadin, che le memorie D'Abano antique richiamando a vita, E nov' arti, aggiungendo, illustre al Mondo Tornò la fama dell' Euganee terme, E solenne il favor di questa Igès. Ecco novi edifizi, ecco giardini,

Delizie ed agi, e vie rotate e piazze, E alberghi ed officine. Ecco le fonti O corrivate in doccia, o in ampio letto Raccolte: e qua boglienti e gorgoglianti, Là tepide, tranquille; e d'ogni lato Argomenti di chiaviche e di canne, A ministrar la sacra onda votiva. Ma che sto noverando? Ammira, e nota, Chè il puoi tu stessa; e le vedute cose Entro al volume della mente accogli. Ed io ti narrerò, sinchè la via Ne guida lentamente ai prossimani Colli di Luvigliano e di Torreglia. I riti e gli usi, e il bel viver giocondo Di lor, che sulla state a queste fonti Movono d'ogni loco e strani e nostri.

Come quando Orion, diluviosa Stella, sui nostri monti a rovinio Scroscia nembi di pioggia, in ogni parte Vedi le accelerate acque cascanti Per cento rivi traboccar al piano, B furïose dilagar la valle: Tal, se lice por segno ad alta imago. Tal diresti la calca e la meschianza Del popolo diverso. Te' frastuono Di vetturai, di coechi e di destrieri: E con quelli una pressa, una faccenda Di garzoni e di fanti, un der di piglio A te che scendi, alle tue robe, a tutto Che t'accompagna, e nell'ostel cacciarti, Come d'un fuggitivo altri farebbe. Vuoi pranzo, o cena? E di chirurgo hai duopo? O medico ti giova? Appene il fiato Ti si consente ripigliar. Tu guardi Onde tanta mercè, tanta vaghezza Di farti grado e grasia. Ognon t'apposta Di bella mancia, e ti fa serra interno Spiandoti alle man, se pur di tasca Traggi una volta il borsellin sonente.

Ma ve'sta in guardia, o novelloccio. Un detto, Un saluto ti costa oro ed argento.

Altri per moda, come gente a fiera, Vennero ad accattar baie e novelle, A logorar danari e gioventude. Bramosi forse di piacer solenni Anzi far mostra, che diletto averne. Fate largo a' beati. B menan seco Arredi signoreschi, e un fastidiume Di procaci, valletti e di fantesche, Che ti rompono i passi e le parole. Tutta è qui la città. Ricchezze, ingombri, Negozi e brighe, ed amorazzi e tresche. Oh! ben dicesti Venosino saggio, Che muta ciel, non animo, chi porta, Come che varchi il mar, guasto l'affetto. E tu fra questi, o Liso? Anch' io tra questi A solenne vacanza feriato. Mogliema intanto e i figli, a cui do vista Di tramutarmi per faccende altrove. Badano in casa a' loro studi. Troppo Fôra lo spendio a trarli meco, e troppo N' are' d'impaccio; chè marito e padre, M'arebbon occhio di censori addosso. Oui meno vita a bel mio: grado, e poste M'ho qui d'amici all'uopo, e di denzelle Perchè mi do tempone. Al fin del gioco Torno a' miei lari: alla consorte e a' figli Lamento i casi avversi, e lor fo legge Di contenenza, e vivere a riserbo; Con che le piaghe del borsello aperte, E talor conguinenti io curo e saldo. Questo è saver di mondo. E Fasceline A che me vien così solingo? E come Può lasciar il teatro, e i geniali Ritrovi, e la Glicera ? Oh la epergiura Dià la volta sottana all'amor suo. Gittossi in braccio al vanturier Licisco, Tripudia seco, ond ei cruciato e rotto

Oui trasse a ber l'oblio della nimica. Non vedi? Smemorato or quinci or quindi S'aggira, e cessa, e torna, e balocconi Siede al caffè. Ma Canulejo è seco; Ed ei perchè? Bruciato di pecunia-Nel vortice che qui turbina e mesce Nostrali e strani, ei vien pescando. Apposta Nomi, casati, morbi, e medicine. Con che grattar l'orecchie a curiosi : Visita mattutino e vespertino Gli ospiti nuovi, e lor si proferisce Gratuito messo e liberal compagno: Onde si busca desinari, e cene, B non di rado pur qualche rabbuffo. Ben altro è quel che bazzica lì presso. Vuoi tu saperne? Fino a che de'bagni Si volve la stagion, di qua non parte. Ozioso tel credi, e non pertanto Tira sempre l'ajuolo, e sua mercede, V'è tal banco in città, che tutto ha cento Di te, degli altri, e dei pensier fin anco, Ch'uom reputa fidati alla tua stanza. Bh! no; parlano i muri e delle travi Parlano le commettiture. Intendi? lo chino il capo, e meco mi ristringo. Ma di costor sia detto. Or mano agli altri.

Scendono questi ad impetrar salute
Qual zoppo o scianco, e quale incurvo o attratto,
Sia per notturno guazzo, o per notturna
Venere guerreggiata. Ahimè! che facce!
Che visi allampanati! E quai lucerne,
Che in vece d'occhi mostrano le occhiaie!
Fantasmi osceni e macidi, che a stento
Si trascinano il fianco, onde ti sembra
Per tetro uno spedal muovere i passi
Ve'sia stata poc'anzi la morla.
Dove traete, o miseri? Salubre,
Prego, vi terni l'enda; e Gerione
Propizio anch'esso. Ma che val? Nè calma

Qui non si compra, nè riposo; e invano T'aspetti l'ombra, e la quiete invochi. Già rotta è al sonno ogni ragion. Ascolti Siccome ruota di mulin terragno. Un scendere, un salir, tripudi e cene, E scaricar di bolge, e stramazzone Andar letti e sedili, e da per tutto Un sobbuglio confuso, ende risuona La sorda stanza, e lungi Eco rimbomba. Guai se la febbre ti conficca a letto. Se t'ange la cefalica! Meschino! Puoi gridar accorruomo, o bestemmiando Rompere il scilinguagnolo dell' ira. Nessun risponde. Ahimè! qual sete! E quanto Cocior di membra! E mi saria conforto Cangiar di sponda, o rinfrescar le labbra. Chi mi soccorre? Desoluto e solo la si gran turba giacerai. Ma queste Sono al tutto bazzecole. Chi puote Aver tregua o mercè, quando festive Si raccolgon le danze, e d'ogni parte Sbucano venturieri a far procaccio Di fortune, di casi e di romanzi? Qual è il giro e il pestio delle animose Nettutine cavalle, allor che tratte Soll'erto clivo delle argentee spiche Si rotano appaiate in doppio ballo, B volteggiando a prova, il bianco seme Fanno schizzar dalle percosse ariste; Che l'anelito, il suon, l'impeto, il corso Vertiginoso allonta e cresce: a questa Imagine s'accende, e si produce Il notturno piacer della gran danza. E v'aggiungono lena, anzi furore I concitati numeri, le faci Ardenti, e il ripercoter de' cristalli: Senza che, metton fiamma in ogni petto I navigati calici spumanti, Gli atti protervi, e il säettar de' sguardi.

O Igiene veneranda! O senta
De' morbi fugatrice! È questo adunque
Il culto che ti giova! E t'hai compagne
Gola, licenza, voluttade! Ah! certo
Così ti giova; se fra tante io veggo
Dilicatuccia sposa, ed anco inferma
Di recarsi alle poppe il caro infante,
Seguitar pertinace alla gran danza
Ore non poche; e qual baccante in volta
Stancare il piè, non saziar la voglia.
Ma che? L'onda fumante e vizii e morbi
Caccia, e lava del paro animo e corpo.

Mentre s'agita il ballo, altri più destri (Che impiccatei, fa stima, e tagliaborse Corrono desios: a queste pompe) Si cacciano di mezzo, e raffi e uncini Fan delle dita. Olà traete al ladro. Sorge una voce. E tu. Glicera, intanto Povera Gliceretta, ah! tu nel buio-D'uno stanzino a tetto, inosservata Ti nascondi con Panfilo vezzoso. Ma salendo i famigli alla ricerca Del furbo ladroncel, rompono a mezzo Le vostre insanie: onde vergogna ed ira Vi rimeschiano l'anima fremente. O sventurati! Eppur sedea tranquillo Al gioco, o al ballo il facile marito; E non s'ardia nemmen raggio di luna Per li spiragli entrar delle finestre.

Seguon altri diletti. Unir festoso Crocchio d'amici, e convitare alterno Innamorate donne, e uscire al fresco Di mezzanotte a salutar le stelle, Ed a turbare i placidi riposi De' campagnuoli; ad aspettar l'aurora Bisticciando o russando in sulle panche Del fracido casse; diletti arcani, Che tu non sai, ne di sapere agogzi, Tu che le Muse e la virtude onori.

Ma chi tutto può dir? Taccio del gioco, Idra Lernèa, taccio avvisaglie e gare Di cozzoni, di cuochi e maniscalchi, R impronti mediconzi, e venditori Di balsami e chincaglie; e poetastri Che vengono affamati, e novellanti A rastrellar quattrini e denaiuoli.

Questa è la vita dilettosa e maga Che qui si vive; e cui non piace. a torto (1) Se l'abbia, e col malanno si diparta. O folli cupidigie! O stemperata Brama di saziar ogni diletto! Cerca l'infermo risanare, il sano Fa tutte prove d'infermare; i sensi Guastano l'alma, e della indocil alma Pagano i sensi la mal compre voglie; E da sezzo al piacer vien la rancura. Pur le campagne intorno, e i verdi colli, B il dolce aer tranquillo, e il ciel benigno, Ne dovrian ispirar dolcezza e calma; E d'altra parte i morbi e le funeste Angosce dei dolenti esserne scôla. Che moderanza è farmaco di vita. Ma ve' dappresso le colline ombrose Di Luvigliano e di Torreglia. Omai Tocchiam la cara meta. Ed oh! qual meta: Poichè tu stessa le dai merto e pregio. Rara donna gentil, che mi facesti Dopo tant'anni di funereo lutto, Bella ed amioz rifiorir la vita.

<sup>(1)</sup> Cioè, si viveva. Ora altri tempi, altri costumi. La cosa è patente.

## SERMONE XVII.

#### PROADA

Che veggo? E donde a questa ultima parte Dell'Italo paese, onde pur tanta Di pellegrini e d'ospiti frequenza? Chè non di Berga solo, o dalle rive Dell'Adige, del Brenta, o dal regale Adriatico margine; ma quei Che del Mella, del Serio e dell'Olona, B dell'Arno e del Po bevono l'onda; B transalpine e trasmarine genti Traggono estive a questa erma contrada. Bella de' monti al fermo è la verdezza. Morvida, bruna: cento rivi intorno Bagnano il suolo: e mormorando, all'Agno Recano di perenni acque tributo. E l'Agno in ampio letto si devolve Limpido, puro, e docile si reca

A' servigi dell'uom; ma guai se'l turba Ira di cielo, rovinlo di nembi! Gonfia torrente il corno, in sua rapina Svelle fianchi di rupe, e si trabocca Disdegnoso del ponte e della ripa. Orride, nude. t. rreggianti balze Chiudono la suggetta ombrosa chiostra, Cui fan teatro e prati e boschi, e tale Un degradare e un crescere di poggi, E d'agreste e di culto una indistinta Varietà, che all'occhio è dolce incanto.

Ma donde qui tanto ricorso? A mezza La costa di quel monte, ecco una polla Scaturisce di fresca acqua, che pregna Di calibe e magnesia, e d'altrettali Attuose sustanze, a' morbi molti È farmaco salubre. Or via n'attingi. E senti per le fibre una virtude Correre inusitata: ond'altri al frale Stomacuzzo impotente, all'appilato Fegato, ed altri a quel mirabil vaso Che l'afrodisia stilla in uom converte. Dier nuovi spirti, e le ragion vitali Rimisero in istato, anzi e migliore. Tornar le rose ai volti delle belle. Tornaro i nervi alle ginocchia, arrise Feconditade ai talami: Igiea Di votive ghirlande ebbe gli altari Coronati. -- La via sale e discende Rotatile per l'erta, e a sè medesma Per sinuoso ritornevol calle Fa lieto incontro: l'umile villetta. Povera dianzi, e di capanne oscura, Di cittadini alberghi si riveste. E in mezzo al verde biancheggiar s'ammira. Sul primo far del dì che scinta e scalza Desta il carbon la vecchierella, a turbe

Salgono villanzuoi, Chimenti e Beche, A quella vena di salute. E loro

Propizia torni, se d'argento e d'auro. E d'altri beni onde la vita abbella. Stanno a digiun. Vedi, fan calca e pressa All' entrare, all' uscir del doppio claustro. Che protegge la fonte! E già la sbarra Levasi un tratto. A simiglianza d'agne. Se ammonticchiate sbucano dal chiuso. Anzi com' onda incalza onda di grosso Giù per vallèa torrente accelerato: Que' rubesti così passano, e vanno. Oh! mal tra lor ti mesci e ti confondi Gracile personcina dilicata! Vano è lottar. I gombiti ed i fianchi Recan di quercia, e uliscono di capro, S'altro vento non è che il loro appesti. Meglio è dunque cessar. Capaci tazze Tracannano d'un sorso. Oh! che visaggi. Che scorci, che ribrezzi, allor che il freddo Latice per la strozza gorgogliando. Nell' imo ventre si discarca e piomba! Pur s'aintano a bere. Intento ferve Ne' visceri la linfa: un borbottlo Rotola cupo, un brisciamento corre Per quelle vie segrete; ed urta e caccia L'oscena merce. Chi ripara a un antro. Chi s'addoppa a una siepe, altri si sbraca. Chè nuoce ogni ristata, a cielo aperto. B solve l'epa. Un sogghignar maligno Ouinci e quindi prorompe; e quella falda Di novi fior s'adorna in primavera.

Vedesti allor che negli estivi giorni
La bianca a depredar aia, fan calle
Gremito e bruno le formiche, e tutto
Il polveroso pian brulica e ferve?
Non altrimenti ai villanzon s' atterga
Lunga una fila di chercute genti,
E lunga sì, che di quell' alpi tutta
Vi diresti satir la chieresia.
Qual della faccia manso, e la persona

Maghero tristanzuolo: qual rubizzo, E d'umor vegetal tutto scoppiante: I più con giubbe all'anticaccia, e larghi Calzari a piè, dove tignuola e topo Mettean l'acuto dente. Invan mi chiedi Se tonso il mento, e se discriminata La chioma. Ah, tu se' pure un lezioso, Che vorresti di lor tali adornezze! Solinga tra que' boschi, e que' dirupi Menan la vita; una prebenda scarsa, Un breve tetto, un magro cavalluccio, Noie d'avanzo e cure: oh! bene han d'onde Polirsi ed azzimarsi alla civile! Che se vorrai d' un Sere atti ed usanze. Recarti a schifo, ipocrita maligno Dirà, che pungi il sacerdozio. Tanto Si fa di cose mucchio e di persone. E Domitilla, che pur dianzi tutta In arti vane di femmineo culto. Vaporato cervel, si logorava; Or venuta santocchia, e correttrice Del viver nostró, a sborbottarmi è prima, Se, per onor del grado, il sudiciume lo mordo, e il tanfo di un cotal bizocco. Che disonesta l'abito e la chierca. Presume invan riscotere d'altrui. Chi diniega rispetto a sè medesmo. Ma no. Qual più di lezzo e d'ignoranza È nominato, a lei torna più degno Di riverenza. Guai se 'l tocchi. È sacra Ogni schifezza in lui. T' inchina, e taci. Il sole è a terza. La cortina s'alza, Rimutasi la scena. B tu lo sguardo Aguzza, e sta badato in sulla canna: La città, la città varca ulla fonte. E voi, dive canore d' Elicona, Ajutate il mio dir, sorgete alquanto,-

Che vostro io sono, e mercè vostra io tempro

Arguta lira. In alto cocchio assise

Pingui matrone, all'asinello in groppa, Col villanzuol che lo punzecchia e attizza. Nuove Pentesilee, nuove Camille, Scudieri e cavalier, donzelli e paggi. E qualche vizza monachella, e qualche Porporeto calonaco, e con barba Prolissa e nera, e la rudente ai lombi Due be' cappucinegli, ed altri ed altri A moda oriental, segnan la via. Che dall' umil villetta è scala al fonte. Spettacolo gentil! Come talvolta Nel buio d'una stanza, in chiare campo. La magica lanterna a' fanciulletti Divigne forme, ed atti e movimenti, D' uomini, d'animali e di paesi, Perchè l'occhio voglioso ed inesperto A quell'ire e redir de'simulacri Di grata maraviglia si conforta: Così montano quei su per la costa. Bel veder nelle svolte ora mostrarsi. Or le brigate disparir al guardo, Al guardo che pur or segula bramoso Piume sul capo ventilanti, e gonne Di serica mollezza svolazzanti. E schermo al sole variopinti ombrelli, E tutte fogge peregrine e nostre. Di che meglio s' adorna il culto mondo. Suonan le rive, echeggiano le valli Di liete grida ripetute. In questa Sotto all' incarco della bella Nice Il bardato asinel, nefando caso! Inciampica, dà giù: la valorosa Stramazza: il vento a' bianchi lini insulta Protervo, e svela le segrete cose. Quei move riso, e quei pietade. Accorre L' un l'altro, e la gentil ninfa si leva Fra timida e confusa. Oimè! lo specchio Dov' è? dov' è l' ancella? I nastri, i veli Studia comporsi, chè la fonte è presso.

Etruschi vasi e calici dorati Ministrano la sacra onda alle belle. Gliceretta, perchè si breve il sorso, ' Perchè? Molle di troppo ed esquisità Emmi la fibra: mi sortia natura Sensibil troppo ad ogni tocco. Ahi! troppo. Un fisicazzo che le siede appresso, E l'omero cadente le sorregge. Troppo, ripiglia: così nobil alma Ha sottil velo: se la fiede in fronte Mattinal brezzolina, o se le porta Odor, quantunque di soavi essenze, Tremanle i nervi, un vaporoso fumo Al cerebro le sale, ed ahi! sviene La cattivella. In questo dir Glicera Abbassa il capo, e di soppiatto il guarda.

Non è così di Monna Botta. Colma L'ingorda tazza, e n'empie la vetraia, Immane sì, che un pelago díresti Entro nuotarvi; somigliante a madre Di montano lattonzolo, che all'erba Meriggia. Ella pur siede, e vuol corona; E corona le fan, come lor giova Parato eocchio, e lauta cena ad ufo, Parassiti garzoni e infermi vecchi, Di bel mondo quisquilie e spazzature.

Chi è costei che tutta gemme ed oro, Trine, cincischi, fiorellin, profumi, Inalbera la testa, e si fa piazza, Divisto alla fonte? Qual destriero Surto di collo, alto di capo, ardente Gli occhi, e gonfio le nari, e scalpitante, Ch'esca di zuffa, e pur tenga negli atti La bizzarria del corso? Ella poc'anzi Uscl di mendicume: ad alte nozze Richiesta, inorgogliò. L'abbietta culla Stima obbliar col fasto, e coll'altero Cipiglio; ma la insegue un fremer cupo De' circostanti, un susurrar palese.

E qualche fischio le risuona a tergo.

O Lidia, o fior di giovinezza, e speglio Di contenenza, dove alberghi? Io meno Lo sguardo attorno, e ti ricerco invano. Pur qual è Cinzia fra le stelle in cielo. Tal era il tuo passar fra queste vaghe, Che per te si struggean d'invida cura. Che dissi? Un polizzin del caro drudo, Interprete dell'ora, e messaggero Di vietate delcezze, ella smarria Per que'dintorni: svergognata mano Lo si raccolse, e la novella sparse Di che suona la Cronaca galante. Arse di sdegno, pianse; il crin si svelse La casta, e aggiunto il cocchio, i corridori Sferzò veloce e ad altro ciel si trasse.

Doralice che fa? Ospite nuova D'oltremonti yenia. Per lungo morbo La pelle ha rancia, come di Badessa, Cui fe' serbata castitade oltraggio. Brudita di lettere gentili Sarla de' crocchi la delizia, il vanto; Ma di tale un malore è combattuta. Ch'onda non vince per quantunque pregna Di calibe e magnesia, od altri spirti Più virtuosi. Oimè! spasima il cuoco L'auriga, il fante, il sarto di Lione, Quel bigio Sol, quella shiadata Luna, Quell' idioma molle e sdilinguito. Checchè di là non scende a lei non gusta. Tutto le sa di fracido o d'agresto. Non è dunque a stupir se a Doralice De' ricercati onor l'ara vien meno. Di bell'affetto è cortesia ministra, Nè grato è altrui chi altrui gradir non cura.

Che bisbiglio! che murmure! S'accosta Venturiera, non sai di qual contrada; Se mima, se cantrice. Ella degli atti Legggiadra e cianciosella, a chi dispensa Uno sguardo, un saluto, a cui la mano, Cui proferisce un vezzo. A lei d'intorno Il fior de' vagheggini si raccoglie. E plaude e fa gazzurro. A poco, a poco Riman deserto ogni altro campo, e tace. Dispetto, ira, furor dell'altre belle Gonfia i precordi; guatansi a vicenda, Quai congiurate alla vendetta; e come Lor venga il destro, Amazzoni tremende, Spulezzano vie via. Senti romore Di seggiole rovescie; i lesti paggi Accorrono e i più tardi cavalieri Toccan rabbuffi dalle irate donne. Così qualor dal monte alla pianura Discende il nembo, per la selva fitte Odi stormir le frondi: a quella buffa Piegansi i rami; il mandrian col gregge Scampa attraverso; la campagna è muta. Ma pochi di la bella venturiera Di sè sa lieti i vaghi suoi. Già parte; E di loro una schiera al baciamano S'aduna. Ella in partendo a' giovanotti -Consente un dito, a' vecchiottelli il labbro. Chi sta meglio dei due? La lite è in ponte.

Nè creder già, che vera o finta, io voglia Ritrar ciascuna. V'han le sagge, e v'hanno Altresi le pinzocchere. Gomposte Quelle a decoro, graziose in atti Ed in parole: queste a brun vestite Col guardo che risponde al mento e al naso, Fastidiose, difficili e scabre: Quelle d'onesti e genïali studi Contente, e queste di perdoni e croci Non sazie mai; quelle a diporto vanno Lunghesso il fiume in brigatella amica; Queste solinghe, tacite, raccolte. Ugoi abito e costume hai qui davante; E tal che non vedesti anni pur molti Qui riveder t'è dato, e striager nodi,

Come che sia, di sociale accordo. Nè di voi tacerò, mala sementa Di voraci usurai, che a questa fonto Traete ad allungar i brevi giorni, Che la Parca a recidere s'affretta. Questi è Furfin? Losco d'un ecchiq, e zoppe D'un piè, gli omeri curvo, il mento rado, Tignosa la calvizie, i denti lerci, Fiatoso ha l'alitar. Che vuoi, meschino? Scampar la vita? Ah! no: più che la vita L'arca ti giova, e far l'usure a cheto Od a bandita, pur che sia, non guardi. `T'hai Crispino a consorte. Entrambi a gara Uccellan giovinastri, a cui la bisca. O Frine o Taide, emunsero il borsello. Ma che? L'un l'altro i due, sotto mentiti Sembianti, la si accoccano. Trionfa Quel più trincato di Furfin; ma giunge Atropo giusta, e a Cerbero lo manda, Della mèdica linfa ripurgato.

Di tanto lezzo usciam. La mensa è presta, Seggono tutti al comun desco in giro. Conventual famiglia. Un epulone Divora a due palmenti. Interrogato Frantende, e per lo Sì risponde il No. A che turbarlo? Un bellimbusto in vece Strepita, grida: La vivanda è sciocca, Muffato il vino, il pan cruschello. Alfeno Disdice la querela, ei che lo scotto Paga sol per metà, compro oratore Dell'avara cucina. In mezzo a due Vivaci amanti, un poetino ha loco, Che viaggia le nubi. I due leggiadri Si favellan co' piè. Cresce la foga Del mistico linguaggio; e all'apollino Pesta, non so dei due qual più, di forza L'ugna callosa. Un grido ascolti, e piomba Quell'ispirato delle nubi: Acuto Dolore il coce. La brigata intorno

Sghignazzando di risa lo saluta.

Recono il vespro all'aura fresca e novo
Sorge trambusto di cavai, di cocchi,
Di ciuchi e muli; novi giochi e tresche,
Novi casi e romanzi; in fin che il guazzo
Motturno li richiama a' chiusi alberghi,
B chi più fortunato, ai gabinetti
Dell'emole d'Aspasia e di Corinna.

### SERMONE XVIII.

#### I PROVERNI.

Dunque tu vuoi ch'io lanci il palo? Vuoi Ch' io tessa di Proverbi una leggenda, A pugner Tizio e Caio, anzi pur tutte A flagellar de' vizi le brutture? Spalle non hommi a tanto carco: yedi, Se tu conosci all'alito la gente, Ch'io son fatto alla buona e positivo. Chi non sa scorticar, la pelle intacca. E poi, che giova trar lepri dal bosco Ed appiccar sonagli a quelle code? Di metafora usciam: che giova, amico, Salir bigoncia e sermonar? Il mosto Ne va del par con l'aquerello, intanto Che il lupo cangia il pel, ma non il vezzo. O stracco pedantuzzo, ov hai la nuca, Mi diranno gli accorti, che pretendi

Mettere in queste cose il becco in molle?

Sta ne' tuoi panni: e se t' hai mele in bocca,

Perchè rechi alla cintola il rasoio?

O vuoi portar frasconi a Vallombrosa?

Tutto il mondo è paese. Altri diranno,

Che s' io tocco la pece, mi v'imbratto;

E forse narreran la favoletta

Del paiuol che gridava alla padella:

Fatti lunge di qua, che tu mi tinga.

Piano dunque a ma' passi: oh! pian, barbiere,

Che il ranno è caldo. Se tu vuoi, disfoga,

Ch'opra è da te, Maestro mio, la bile;

E chi sente scottarsi, i piè raccolga.

Io taccio: un bel tacer non fu mai scritto.

Accoltellato è Tizio di dolore. Perchè diè fondo a' suoi averi, e stassi Di danari abbruciato. Ebben, ritorni, T'odo sciamare, al pentolino; e apprenda Che durarla non può chi non ha modo: Nè vale un quattrinel chi non lo pregie. Pollastraccio cresciuto innanzi al senno Visse nell'oro a gola. Sfolgorante Facea le spese, e dell'età novella Godea sbracatamente. Brangli attorno Amici da bonaccia, i quai ben tosto N' andarono in dileguo. A nave rotta Ogni vento è contrario. Impari adunque Che del ben si vuo' far sempre a miccino. Chi ben siede, mal pensa. Or sì, vedremlo Far senno, io spero, e metter mano ad opra; Chè il bisognino fa trottar la vecchia.

Il treppo è troppo. E per cessar Cariddi L'accecato mortal trabocca in Scilla. Morso è Caio dal granchio, è un cacastecchi, Mangia sottil, di limatura vive; Si strutto, ch' e' tien l'anima co' denti, E se ne va pel buco dell'acquaio. Fa l'usura a bandita, ed a ritaglio Si pon d'ogni guadagno. Eppur, se l'edi,

Ti si sbraccia magnifico in proferte. Pigliò l'ingosso il Sere. A un cristianello Già suo compar, chiesastico, bizocco, Diede a gran costo suoi danari, e tiene Di riaverli a novero tra l'anno Cresciuti di un bel terzo. Il capestruolo, Gittando il companatico all' ortiche, Via se ne fugge col tesor, che l'altro Per anni ed anni, tra miserie e stenti. Raggruzzelava. Disperato e pazzo Dà calci all' aria, e tu gli canti addietro: Folle! perchè tidar la tua farina A can che lecca cenere? Ma veggo, Che speranza di lucro trasmodato Carrucola si fece al petto iniquo. Avaronaccio! viso di morìa! Chi non s'appaga nel guadagno onesto, Perde, che dritto è ben, manico e cesto.

Ne' laccinoli d'amore incapestrato Carica l'orza Fattibello. A guisa D' un ragazzo scolar, d' un cavezzuola-Scorrea la cavallina. Entra una sera A Taide, e imbietolisce. O mis, le grida, Caciata, melata e dolciata! Già sono a ferri; ed ei ne va trafitto D' atro morbo crudel. Malvagia alena, Ulceri, antraci e pien di tabe il sangue. Da' medici súdato, 'e omei pentito, Acconciarsi dell'anima risolve. O Fattibello! Non sapevi dunque Che amor di meretrice, e vin di fiesco, Se la mattina è buon, la sera è guasto? Con le sue carezzine anima e core M'involava colei : telor facea La cacherosa, e davami martello: Ma quel viso angelesco e i molli accenti, Che uscian di quella gola morganata, E quegli occhietti, fontanier d'amore, Vinsero, ahi! tosto, ogni dubbiezza. Io presi Di lei gran gioia, ed or pago lo scotto. Falimbelluzzo! Non sapevi adunque Che di fuor la castagna è liscia, è bella, Ma che celata dentro ha la magagna è Nella coda, babbeo, stassi il veleno.

Che domine è costui, ch' ha si gran fava? Odi, spaccone. Che burbanza! E guai S'altri gli tecca il naso. Ei dà nel broncio. B d'ogni campo si fa strada. Eppure Sorgea di feccia chi gli è padre. A un tratto Venne straricco, e alzò la cresta. Intendi Maestro mio? Qual punta di Sermone Vibri a costui? La corda è in sulla noce. E più dardi a scoccar io m'apparecchio. Povertà fa viltà. Ma l'arca sola Nè cresce ingegno, nè fa bello il core. La scheggia, vedi ben, ritrae dal ceppo, E razzola chi nato è di gallina; Però conosci ogni erba per lo seme. E se riguardi al permutar de' beni Che fa di questo in quello arte e fortuna, Sappi, che il mondo è in più scales diviso: Un sale, un scende. Ma chi vien dal censo. Reca sempre fetor. Chiara, o Maestro. Procede taa ragion . che m'è lucerna . Fra lo intelletto e il ver. Però se il bravo Dammi fiancate, ch'alla sbricca ei move. Degg? io cansarmi, o lui mostrare il dente? Le leggi son: Giustizia ha le bilance. Chi pecora si fa . la mangia il lupo.

Giroldo è un ser faccenda, un beccaliti, Un torciteggi. Con libelli e carte Sale a palazzo, e di cavar s'adopra Coll'altrui mano il granchio della buca. Movi la lite, acconcio non ti falla: Così ripete a' poveri clienti. Ma che? Ci son più trappole che topi; E s' un leva la lepre, altri la piglia. Però non bada; i suoi ferruzzi appunta, E l'assottiglia sì, che alfin la spezza.
Gli movi addosso co' rabbuffi ? A torto
Mi rampogni, balordo. Chi fa, falla;
E chi ne ferra (a che stupir ?) ne inchioda.
Giascun sa dar quando la palla è al balzo.
Tal ei si scusa; e cui ne duol, si dolga.
È vero ben che a rimenar la pasta
S'affina il pane, e più e più s' imbianca;
Ma il duoa mio risponde a' querulosi:
Meglio è piccione in man, che tordo in frasca;
E rammenta del bracco la ventura
Che per l'ombra acceffar, perdeo la carne.

Sta sulle cigne corpacciuto Arnoldo, Atticciato, mazzanghero. Null' altro Stima diletto che mangiare a oltraggio, E a rotta guerra tracannar. Tel vedi. Come avviluppa e caccia giù? Lo scalco Non faccia no de' cibi la credenza: Fa tutto Arnoldo, e piglia la bertuccia; Perch' e' trabulla, e sonnacchion si sdraia. Ha ributti di stomaco frequenti. Vampe alla testa calorese, i denti Fracidi, cariosi: e l'epa croia Suona d'un cupo borbottio. Che farne Di cotesto animal? Chi più trangugia. Meno si pasce. O mio maestro! Invano Pacciam co' versi di ritrar dal braco Le abbiette voglie de' mortali. Ah! certo Il manico gettiam dietro alla scure. Dal detto al fatto ecci gran tratto. E i detti Non han potenza, dove guasto è il core. Qui giace Nocco. Ogni altre colpo è a vôto.

## SERMONE XIX.

#### E. CONCEDO.

Muse, vi lascio; e statevi con Dio,
Sante Camene. Già di versi e rime
Ha lo stomaco sazio e abbominoso.
Che giova pöetar? Se Bindo e Dindo.
Cervellini gelati, hanno pur voce
Di poetico ingegno? E non è forse
Dono del Cielo, eterea fiamma, in petto
Scesa mortal, quest'arte, onde si chiaro
Uscia de' Vati il nome? E puote ad altri,
Cui freddo stagna ne' precordi il sangue,
Venir compro a bell'agio un tanto onore?
Muse vi lascio. Ah! vi par poco alfine,
Che a tante brighe in onta, io m'abbia pieno
Di satírici carmi un bel volume?

Ch' impeto fu di mala mente, io temo, Questo romper di vena impetüosa, Onde mi crebbe di poemi un laco. Ah! se m'incolga più questo malvezzo Di pizzicar la cetera . vi giuro. Santi Numi dal ciel, che ne dirompo Le corde e l'arco e ne la sperdo al vento. Ahimè: che frutto io colsi, e qual di tante Mi coglierò fatiche, onde le notti Passai vegghiando, e senza posa i giorni? Chè quando l'ispirato estro mi prende, Già mi son attro ch'io non soglio. Addio, Placidi sonni, e liete cene, addio. Tacito, fosco, solitario i passi Movo a dilungo per campagne e selve; R se pur tra le genti io mi ravvolgo. Smemorato così, che Dio vel dica, N' ho rabbuffi e malpigli, e dietro udirmi: Vedi umorin, che fuor del mondo alberga! Nè tacerò lo stropicciar degli occhi, R il rodere dell'ugne e il pervicace Scalfir del capo, e il lacerer de' fogli; Quando all'idea, che mi sfavilla in mente. Meno acconcia risponde la parola. Scegli aduaque infra due: pensiere o vote. Ma che ? Se vivo e bello, e nuovo forse Ti sorgeva il pensier nell'intelletto: Per voce che non trovi in sul quaderno. Lo darai spento in culla, od abortivo? O ti sarà men grave usar tuo dritto In crimenlese della Crusca Madre? E allora, chimè! ti grideran la croce Gramaticuzzi straochi e pedantelli; E già del rombo che mi fenno addosso, N' ho sordi ancora i mal difesi orecchi. Che se levi lo 'ngegno e le parole Ad alto imaginare, olà, que' grami Cercatori di ciance e spazzature,

Olà. ne grideran : Tu dai nel follè : Così t'uscir di mente i vecchi esempi lcaro, e l'altro che di Febo il carro Traca per l'aure, e di Ginnon la nube!? Nè a torto grideran; chè mal sostiene Pupilla inferma i lampi della luce. Così mi struggo, e pallida si face La guancia, i nervi risentiti, e sdegna Lo stomaco affannoso i cibi usati. Che dirò del mio colle, ove pur tanto Posi d'opra, d'affetto e di borsiglio? Viene il castaldo, e polizze mi reca. R narra i lavorii: ma canta al sordo. R mena il can per l'aia. lo mi contorco Fantasticando, chè mi van per mente Imagini, colori e suoni e accordi. O per mia fè, vita gioconda! E intanto Passano i giorni, e quella gloria forse. A che miri bramoso, oltre si parte. Ma peggio fu, che a sermonar mi trasse Onel poetico demone bizzarro, A che nulla virtù resister nuote. Che non fei? Che non dissi? E qual de' Numi Lascigi di supplicar? Ma tutto invano. Mi getto nei caffè, corro a' teatri, E qual destrier che punto e dall'assillo, Vo in fuga di me stesso. Ah! tutto è nulla: Che la febbre poetica m'assale. Anzi m'è dentro, e le ossa e le midolle Mi va pascendo. Or che farò? La mente Sgravisi adunque del suo feto, e n'esca Il novellino infante. Oh! bell'imbusto, A cui monna Talla porga le poppe! Misero me! Per qual mio fato ai carmi Rivolgea ne' prim' anni il vivo ingegno? Rd or che fia? Se mal mio grade ai sali Del mordace Sermon le labbra io porsi, A ritrarne censura e pentimento?

Se nato a dolci e geniali affetti, D'ira le carte, ancorchè melli, io spargo? Vostra fu colpa certo, e di voi, Muse, Richismarmi a difesa, io mi son fermo. Tal sia di voi, che sì vi piacque. Io torno Al mio colle solingo, a' miei diletti, E canterò di Ninfe e di Pastori.

# IACOPO TOZZELLI

L'Abate Iacopo Tozzelli fu per oltre trent'anni professore d'umane lettere nel Liceo Forteguerri di Pistoia, ov'ebbe a colleghi lo Stefani, il Mazzoni ed il Contrucci. Egli era veramente quello che oggi dicesi uomo di spirito: un ingegno pronto e festivo che sapeva porgere sottilmente il lato ridicolo negli uomini e nelle cose, e trarne soggetto di piacevole riso e di opportuno ammaestramento. Era veramente filosofo al modo de' Greci; sapeva compatire i difetti nel tempo che intendeva a correggerli. I suoi epigrammi aveano la puntura dell'ape ed il miele: facevan sorridere del sorriso dolcissimo delle grazie, non di quello di Tersite e di Momo. Fra gli antichi somigliò più che altri ad Orazio: fra i moderni al Pananti ed al Giusti. Posto fra l'età d'amendue

parve che ne ritraesse le qualità dell'ingegno acuto e festivo; chè del Pananti ebbe la punta dell'epigramma ed i sali; del Giusti lo stile schiettamente toscano. l'occhio sicuro per colpire infallibilmente nel segno. I pochi scritti si in prosa che in poesia del Tozzelli mancato a'vivi a' 2 febbraio 4853 raccolse il Prof. Ab. Giuseppe Arcangeli Accademico Presidente della Crusca: premessivi alcuni cenni sulla vita dell'Autore, e sulla sua tomba dettava l'epigrafe l'ottimo amico Prof. Pietro Contrucci che confortò d'amorosa assistenza i suoi estremi momenti. Nutrivamo speranza, che tra le carte del defunto o presso gli amici che egli ebbe più intimi. sarebbersi trovati almeno i capitoli, che alla pubblica e privata lettura aveano ottenuto maggiore plauso; quali furonò quelli che portavano il titolo: Gli Oscurantisti - i Sognatori — i Turcofili e i Filelleni — il modo odierno di far fortuna — il capitolo a Nicolò Puccini. Ma le indagini fattesi non sortirono felice successo. Di alcune terzine inviate per il capo d'anno a un amico ricordiamo i versi che riputiamo bene allegare.

Dio ti guardi dei tegoli de' tetti,

Dell' ira delle donne e dei poeti,

E dall' iniquo vento dei soffietti;

Dagli amici che svelano i segreti

In segreto svesciandeli ai clarioni

Che ciarlano, pregnado altri a star cheti.

Sebbene il Tozzelli avesse genio, cultura e gusto squisitisnimo, non ebbe mai ambizione, o vaghezza di pubblico scrittore; ei scriveva come il cuore gli dettava e trasvanlo le vicende dei tempi, e le correnti opinioni, conservando la propria. Appagato quel sentimento, soddisfatto quel bisogno, niuna cura più si dava de' parti suoi.

A siffatta noncuranza e singolare abbandono è da ascrivere lo sunarrimento di quasi tutti i suoi scritti poetici che gli avrebbero procacciato grido e meritato il titolo di maestro di una scuola, caratteristica per lo scopo, per le idee, per l'atticismo, e per lo stile.

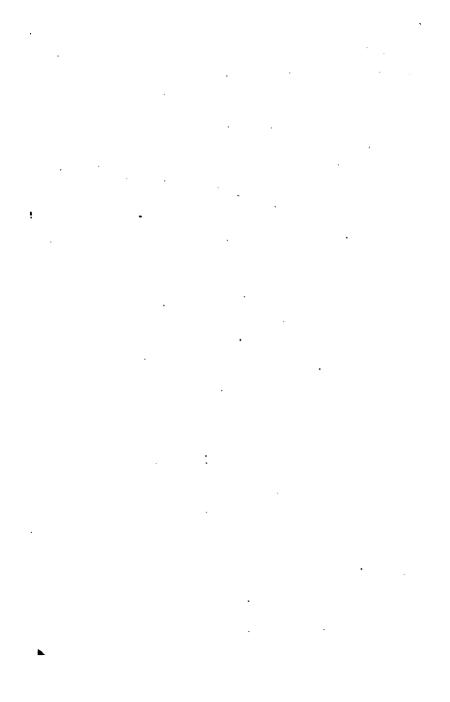

## SATIRA PRIMA

Contro i vantatori superbi ed oziosi della gleria degli avi.

Stemmate quid faciunt?

Luv., Set. VIII.

A che vi state neghittosi e lenti
Colle sterili man setto le ascelle,
O voi per sangue e per oro potenti?
B ancor di Febo le vigili ancelle
Vagolar vi vedran da mane a sera
Presso la porta delle vostre belle,
O intesi a far che di lucente cera
Il calzare vi splenda, e sia forbita
Da sommo ad imo la persona intera?
Sorgete dal letargo in che sopita
Langue forse virth, che avvivar puote
In voi la face della gloria avita:
Che non il vante dell' età rimote,
Noa gli stemmi di rancida cornice
Oggi fanno illustrissimo il nipote.

Sol da bell' opra gentilezza elice; Cambiò stagione, e di Sofia l'acume Scuopre il tarlo anche sotto alla vernice; Vestono indarno peregrine piume Le cornacchie a' di nostri, ognor crescente Si diffonde di luce immenso fiume. Quei che tentan far siepe alla corrente Già sudano, e s'affannano avviliti Tra le fischiate della dotta gente: Lor società si pare agli atti, ai riti; Portan lo spengitoio per insegna, Hanno visaggi intolleranti, immiti; Di finto zelo che feroce sdegna Rendere il bacio al peccator converso, B di crassa ignoranza han l'alma pregna; All' Arabo dan lode, al Trace, al Perso, K lamentan che rida amico ai dotti Il ciel d' Etruria luminoso e terso. Atei privati, e pubblici bigotti Fan sull'altroi fallanze occhio porcino, R a lussuria lercissima son rotti. Il secol va diritto in suo cammino. Nè 'l garrir cura d' una gente sciocca Che vuol trarlo a ritrorso coll'uncino. Ma più che ad altri a voi di regger tocca Il suo bel volo, a voi che avete lena Colla man, coll' esempio e colla hocca. Qual tra pesci minuti la balena Primeggia un ricco, e se agli studi intende. Seco mill'alme generose mena. Come all'esca del vizio incauta prende . Turba di stolti, un signorazzo inetto Che il tempo e l'oro gavazzando spende: Che aspetta l'alba de' tafani in letto: Tra la mensa e 'l caffè consuma il giorno. B la notte tra bazzica e picchetto: Che del patricio fasto ad onta e scorno Pende talor d'una fantesca al cenno.

E qual micco le va fiutando attorno:

Che vince di rozzezza il Dio di Lenno. Nè mai d'un libro il frontespizio vide Tranne il Guerin-meschino e Cacasenno: Che s'altri lo dileggia, ei se la ride, Che paventa d'un brando la gualna E suda al balenar d'armi omicide: Non sa dirti se maschio è Catilina. Crede avere il Germano, e'l Gallo i vanni, E che sia la Mosella una sgualdrina; Gravido il petto d'amorosi affanni Vorria pur colla penna altrui svelarse, Ma il corto ingegno non risponde agli anni; Vuote di senso e di parole scarse Tra le man della Checca e della Nuta Van l'epistole sue diffuse e sparse; Ma bene al senso, alle parole aiuta Fidissimo donzello galeotto, Ch' ave al signorso l'opra sua venduta. Ne' mestieri d' amore esperto, e dotto Ve' che il responso della druda adduce, Stende al premio la mano e non fa motto. Nè mi lagno di lui: chi fila e cuce Vuol ragion che si vesta, ed è ben degno Di largo guiderdon tal mastro e duce-Con te che spendi e col destin mi sdegno, Che onde spender ti diede, e l'acre bile Trabocca sì che più non vuol ritegno. Come veder senz' ira ad nopo vile Volto l'uso dell'oro, e l'uom dabbene Provvedimento aver nullo o sottile? Ovegli il soperchio delle lunghe cene Ruttar passando, e per le vie far vento Con vesti d'ozio e di lascivia piene; Questi a bell' opre, a bei pensieri intento, Camicie aver quanti occhi han le Gorgoni, B parere il ritratto dello stento? Aprirsi ovunque a' mimi ed a buffoni, E a quei che studia in erudire i piedi Cortesia d'accoglienze e di rusponi;

R negletto restar nell' ime sedi. Tal che soffoito da man generosa, Viver potria ne' più lontani eredi? Deh! scuotetevi, o grandi, alla bramosa Voglia che ferve del saper, la speme Di mille ingegni e mille in voi riposa. Vive in ignobil suolo occulto seme. Che se fia desto ha di fruttar possanza Gloria al terreno ed al cultore insieme. Per voi fia desto, e la cortese usanza De' Mecenati in voi si rinnovelle. Che han degli alunni al lato alta onoranza. All'arti che seguian Fidia ed Apelle Date incremento, e'l gentil cor s'accenda Nel bel sorriso delle ascree sorelle: In voi lo sguardo ammiratore accenda La gioventù magnanima, e da voi D' operosa virtù l' esempio apprenda. Vigilate sui libri, e pon v'annoi La fatica presente, alma e vivace È la letizia che ne vien dappoi: · Ma qui dinanzi agli occhi miei si face Per molt adipe grave, e acceso in volto Dell'ozio il genio, è in sua mollezza audace. Ma quasi incauto precettore e stolto Rampogna in prima, e con faccia ridente Al collegio de' ricchi indi rivolto: « Seguite, ei dice, avventurosa gente « Al ciel diletta, il bel vostro lavoro, Cioè contintiate a non far niente. Steril cosa rimansi argento ed ore Ove tolto ne venga il nume mio. Ch' è del mondo e degli uomini ristore. L'arte al lieto destino invan s'anlo Per rendervi beati, e usciron vane

Le cure in che s'avvolse il padre e 'l zio. Se date ascolto alle fallaci e strane Figlie d' invido cuor meste dottrine D' un vate astretto a civansarsi il pane: Dite ch' ei se le rechi alle meschine
Genti minute, e per le vie s'aggiri
Come i ciechi a cantar le sue terzine:
D' amica gioventu ne' bei deliri
Voi festanti gioite, ed ei tapino
A suo talento col destin s' adiri:

Tale affamato rabido mastino
Volge alla luna i suoi latrati, ed ella
Segue lieta splendendo il suo cammino.

Ki che ha vuoto il granaio, e la scarsella Tra la polve de libri e delle scuole Tenti sorte incontrar men cruda e fella.

S' incruschi in ricercar frasi e parole,
S' affanni a ritrovar nel quadro il tondo,
O nuove macchie a discoprir nel sole;

Ei della Grecia il gran saper profondo Frughi, e del Lazio, ma turbar non tenti La bella scena del galante mondo:

Nè per mania d'addottorar le genti Osi sgombrare i tavolier del giuoco, Tôrre alle belle i cavalier serventi,

Far delle sale un solitario loco,
Alle Stinche ridur le virtüose;
Spegner ne' petti di Ciprigna il fuoco.

Mirar calcate le vermiglie rose, Rd elette le spine, e avute in prezzo Le morte più che le viventi cose.

Ahi! che mi prende altissimo ribrezzo,

R se questi, o Sofia, son tuoi precetti.

E se questi, o Sofia, son tuoi precetti, A ben equa ragion io ti disprezzo.

Prose, poemi, articoli, sonetti, Penne, pennelli, colorate tele Son di riso per me degni subbietti.

Del hisogno turpissimo crudele È figlia la fatica, io nacqui al fianco Di lui che generò l'antico Abele.

Mancan pace e riposo ovunque io manco; lo consolo gli spirti, ella gli affanna; Resa i capelli, ed io le carni imbianco; Me non lusinga ambizion, tiranna Dell'uman cuore; io del presente ho cura, lo non miro più lunge di una spanna. Se orgoglio il varco alla ragion non tura, Vedrete esser follia logorar questa Per aver vita nell' età futura. R se non fosse che la grave testa Vuol che omai di riposo io la conforte, Altro direi, chè molto a dir mi resta. Direi che arride a' figli miei la sorte.... (E qui d'uno sbadiglio fece punto) Poi seguia colle labbra in arco torte: Meco talora un qualcheduno è giunto.... (E forse volea dire in dignitate) Ma tanto il sonno lo vinse in quel punto, Che cadde come porco morto cade.

## SATIRA SECONDA

Contro i ricchi che non aiutano gl'ingegni nati in bassa fortuna.

> Haud facile emergunt, quorum virtutibus obstat Res angusta domi. —— lovements, Sat. 3.

Che all' uom cui grava di miseria il pondo
Sull'ali dell' ingegno agevol sia
Levarsi a volo e farsi chiaro al mondo,
No, che non cape nella mente mia:
Del non equo destin l'ente e gli sdegni
Fanno siepe alla gloria in sulla via.

E ver che spesso pellegrini ingegni
Han tra gente minuta il mascimento
Che d'averlo tra re forano degni;
E ver che in pastorale alloggiamento
Puossi il nido compor cigno gentile,
Ma il nido e'l canto suo disperde il vento.

Tale un fior che saria l'onor d'aprile Ignoto muorsi, o la greggia il calpesta Se avvien che in loco spunti oscuro e vile. Nè solo entro l'oblio della foresta. Sovente ancor tra cittadine mura Un' alma generosa ignobil resta. Se non risponde si doni di natura Cortese la fortuna, e di sua mano Non la tragge dal fango e l'assecura. Ouei che non ha denari, e non ha grano Per far denari, tal col senno brilla Quale torreggia per altezza un nano. L' estro abbia pur della Cumea Sibilla. D' Eschilo il foco, l'impeto d' Alfieri, Languida appena emetterà scintilla. Come nodrir concetti alti e severi Tapina mente a sostener astretta Incessante contrasto a' suoi voleri? Ozio beato e libertà perfetta Aman le Muse, e di serena pace . Fruiscon d' Blicona in sulla vetta: Mentre il turpe bisogno che non tace, Sul tranquillo de' cor piomba, e funesta La sacra che risplende amica face. Altro che poesia volgesi in testa Chi dee pensar ne' giorni di lavoro Al pan che mangierà ne' dì di festa. Duolsi che steril pianta è il casto alloro, Che non vi ha Camarlingo, nè cartuccia Per quei che canta nel Pierio coro. Che altri il fico si mangia, egli lo buccia, Che il letterato co' sudori suoi Per altrui divertir fa da bertuccia: Che de cigni canori han gli avoltoi Sorter miglior, che il Pegasèo destriero Langue per fame, ed han l'ambrosia i buoi. R così delirando il falso e'l vero Stranamente avviluppa, e disdegnoso Abbandona di gloria il bel sentiero.

Tale anco v' ha che ardente, e vigoroso Opporre a' colpi di fortuna il petto Bene oseria per divenir famoso: Ma non ha libri se non vende il letto. Nè può studiar che a' raggi della luna Che da pertugi scendegli del tetto: Dovria sol passeggiare all'aria bruna Onde non incontrar nel suo cammino De' creditori la turba importuna: Ma se fuor non si trae di buon mattino K guando l'ora a lavorar l'appella Finisce i giorni suoi come Ugolino. Or tronca il volo a quell'anima bella Il torbido pensier della pigione. Ora il messo che reca una cartalla: Or la serva che chiamalo nadrone E lo pungola intanto, e lo pillotta Per quel benedettissime boccone. E millanta bisogni adduce in frotta: Or manca la grattugia, or un tegame, Or non v'è sale, or ha la sporta rotta. Onde preso dell' ira e dalla fame Vanne, le dice il povero poeta, Vanne, e compra una crazia di salame. Così la mente per breve ora acqueta, Ma sovraggiunge il sarto, e gli rammenta One' botton, quegli occhielli e quella seta : Poi segue il ciabattino, e lo tormenta: Il fornaro lo assedia e lo minaccia Che se non paga mangerà polenta. La penna ei getta infuriato, e scaccia. Ouella di creditori orda plebea Che ancor non sa com'ella altrui dispaccia,

B come turbi il seren dell'idea. Tal che al suo comparire urta e si frange Il concetto che limpido scorrea.

Non puote un cor, se la mestizia l'ange, Scuotersi lieto a' palpiti soavi; Stolto è colui che ride insieme, e piange. Forse di carmi amaramente gravi Potria formar poetico flagello B percuoter cantando i vizii pravi. Ma s' ei morde ne' vizii o questo, o quello, Chi fa scudo alle povere sue spalle, Chi lo ripara in generoso ostello? Ampio ma duro è de satiri il calle: E se alcuno per esso ardito corse Inimici incontrò quanto Anniballe: Ora l'invidia, ora il poter lo morse: Gridò, ma fu più misero che prima, Nullo al suo lamentar pietoso occorse. R vide come invan si rode e lima Chi cerca in versi della copia il corno L'ira del fato non si placa in rima: Tal negletta sul frassino, o sull'orno Strepita la cicala, e si dibatte Finchè muorsi per fame il quarto giorno. Anch' io lo so che d'anime ben fatte -Levossi alcuna in umiltà di stato. E diè suo nome alle future schiatte: Ma so che fuvvi un tempo ed è passato. Ouando quei che aves senno e non denari. Da quel che avea denari era aiutato. Assisi i vati de' possenti a' lari Fra nappi colmi di non compri vini Del patrio tetto si viveano ignari: Per bella usura d'elogi divini I Mecenati ti nodriano al canto Come nodriscono ora i canarini. Che se al gran cigno onde s'onora Manto Pietoso Augusto non rendea le piume Quando i campi gli cesse iti all'incanto. Sepolta forse dell'oblio sel fiusne Saria d'Enca l'alta pietà, ne fora Virgilio de' poeti onore e lume. E'l mio Nason, mentre ciascun l'onora, Canta lieto sul Tebro i dolci amori. Poi con trista elegia sospira e plora,

Tra principi Torquato e tra signori Manda all'eternità del pio Buglione Le armi pietose e i venerandi allori. Ma quando Alfonso suo gli fa musone, Cede all'Infarinato, addivien matto. E volge il bel poema in zibaldone. Narran che fu de' poveri il ritratto Ouel grande che cantò l'ire d'Achille E i viaggi che Ulisse avea fatto: Dicon che errasse per le greche ville Cantando storie, e mendicando pane Siccome un venditor d'aghi e di spille: Ma come creder ponno menti sane Che scenda in fantasia d'uomo affamato La battaglia dei topi e delle rane? Ah! se il poeta ha soldi, o se è spiantato. Se il cor gli ride, o se ha la muffa al naso. Ben è pe' carmi suoi significato. Voi che aveste propizii e gli avi, e il case Dall'arbor gentilizio all'ombra amena Vacar potete al genial Parnaso: Quell'arbore vi dà coraggio e lena, B ne' vostri palagi allegra scende Se l'invocate la gentil Camena. So che meglio fra l'auro il genio splende, R so che eterno fassi un uom che ha testa Se a lei col senno e col peculio attende. So che al vostro lunario è sempre festa, B di riposo amante a noi si toglie Che abbiamo tutto l'anno feria sesta. Onde è portento delle umane voglie Se da povera penna esce devoto Un sonettin quando prendete moglie, O quando altri non prenderla fa vote.

٠,

# LUIGI PEZZOLI

Nacque il 18 dicembre del 1772 in Venezia e vi morì il 18 marzo 1834. Ecco come L. Carrer che fu suo amico, e suo biografo discorre del merito di Pezzoli quale scrittor di satire e sermoni.

« Le satire del Pezzoli procedono per sentiero più vasto, e contendono a meta assai più elevata. Non intendo parlare di alcuni sermoncelli da lui stampati nel Mercurio, e nella Raecolta d'opuscoli Pinelliana, e che possono non più che bozze chiamarsi di quelli che posteriormente compose. In que'primi la imitazione del Gozzi è troppo patente, e i soggetti intorno a'quali si aggirano, non altro che i soliti lagni sugli abusi introdotti da'moderni nello studiare e nel comporre. Parlo di quelle satire che, seconde di tempo, sono prime di merito, e le quali non tutte e sempre pubblicate alla spicciolata, e in pochi esemplari, aspettano chi porga in esse all'I-

talia un'opera di poesia non punto delle comuni. In queste moltiplici gli argomenti, lo stile quando magnifico, quando veemente, secondo i casi, evidenza d'immagini, varietà e sceltezza di modi, i caratteri, pitture, sentenze per la più parte nuove e importanti. È questo il luogo, o Signori, ove più mi si fa sentire pesante l'obbligo che mi sono imposto di nulla citare, a non crescere smisuratamente la mole del mio discorso, cui potrei senza dubbio di siffatte citazioni abbondevolmente abbellire. Ma già taluna di quelle satire fu per voi udita da questo medesimo luogo, e di tutte la più bella. quella diretta a Paolo Zannini, che tutta abbraccia la mostruosa generazione de'vizii, e con gravi parole deplora le calamità preparate a chi vuole soprastante al ventre l'ingegno. Ma di questa, dacchè hanno le stampe una relazione molto viva e compiuta, non mi indugierò nel ritessere le lodi, e accennerò invece le altre, che, non arrivandola in bellezza, non le sono tuttavia nè manco indegne sorelle. Se il Gozzi ed il Mascheroni non avessero precorso al Pezzoli, la satira, o pistola, com'egli piacevasi d'intitolarla, che diresse all'Abate Meneghelli intorno ai Sacri oratori si dovrebbe tenere in conto di rarissima cosa; ma se l'inventiva non è singolare, affatto rimota da ogni volgarità è la trattazione. Alcune allusioni, che il tempo togliendo di mezzo i prototipi cui riferivansi ha mortificate alcun poco, dovevano potentemente colpire gli animi di coloro che quei prototipi avevano sotto gli occhi. Le Donne, Il Mondo e I Ricchi, che con troppo facile scambio, fu poi stampata sotto il titolo degli Avari, gareggiano con altre tuttavia inedite, per forza di concetti, finezza di osservazioni, e studio grande di lingua, di stile e di ritmo. Può dirsi in generale dei Sermoni del Pezzoli che sentano la scuola

giovenalesca. Molti estratti delle satire di quell'antico, trovati fra le sue carte, con la traduzione in prosa di alcuna, che vedevasi fatta per solo esercizio, e per alimento al proprio mal umore, raffermano una tale opinione. Maggior candore e finezza di stile hanno certamente i sermoni del Gozzi; il Zanoia ne'suoi pochi ed eletti ha più evidentemente ritratti i costumi particolari al suo tempo; pure non pochi sono i vizii lasciati intatti dai satirici anteriori al Pezzoli, e ch'egli coraggiosamente seppe svelare e trafiggere. Parrà forse a taluno che molte volte ' le studio degli ornamenti poetici scemi evidenza alla pittura, o la spogli almeno delle tinte particolari al tempe ed alla nazione; io so per altro di qualche richiamo fatto al poeta per la troppa libertà e precisione onde erasi studiato di colpire alcune azioni e alcune persone. Ma non sarebbe nuovo il caso che la critica letteraria per un lato, e l'amor proprio dall'altro, assottigliando ambidue in causa propria le osservazioni, accagionassero lo stesso autore e l'opera stessa di colpe affatto opposte. Questo io posso protestare per semplice amore di verità, che dalla lunga consuetudine avuta col Pezzoli, e usando egli comunicarmi fino a'più intimi dei suoi pensieri, non mai mi fu dato cagione a presumere che ne'suoi sermoni avesse mirato a ritrarre piuttosto altra che altra persona, bene che, com'è proprio di ogni scrittore che intenda comporre secondo natura, ricavasse dall'osservazione continua i materiali alle sue descrizioni.

E così veniva finalmente il Pezzoli in nobili e acclamati lavori svolgendo il germe degli studii fatti, e versando la bile concetta nell'animo insofferente. Fu circa a questo tempo ch'io lo conobbi, e il disgusto in lui radicato, oltrechè della vita, dell'esercizio medesimo di quelle

arti che la consolane, mi fu subito palese in un sonetto che lo trovai intento a comporre una mattina in cui recato erami a visitarlo. Ecco il principio:

> Finchè t'arridon la salute e gli anni Dàtti bel tempo e ilsciati ta pelle, Luigi, credi a me, che sgualdrinelle Sono le muse, e Apollo un barbagianni.

E chi mirava alla fisonomia onde pronunziava quei versi, e li raffrontava a tutto il resto ch'egli compose, accorgevasi bene esser essi qualche cosa di più che non sogliono le usate semplicità de'poeti, i quali, simili agl'innamorati, quanto più ne sono presi, e tanto più parlano leggermente delle loro belle, e presumono che il mondo dia loro retta e credenza ».

La nostra edizione infine fu fatta su quella che comparve per cura di Carrer a Venezia nel 1835 coi tipi di L. Plet.

### SERMONE I

#### A PAGE ZARONE

BOTTORE.

La Satira.

Zannini, io posso scioperata cosa
Vivermi al mondo, e vegetabil tronco;
Posso le labbra a mal sofferto e dure
Dannar silenzio e mordermi la lingua,
Prima che voce articolata mandi
Dalla chiosa dei denti: opra fia questa
Difficil sl, non impossibil credo.
Ma, se al canto m' inviti e versi vuoi,
Non isperar che un canzoncia di mele
Ordisca il tuo Pezzeli, o che glocoso
Poema intrecci, eccitator di risa
E di hei motti. Alle bernesche buffe
Manca, e sil' ameno poëtar il genio
Della Medicea Roma, e i sacri alle arti

Giardini di Fiorenza. Estense pianta Non surge qui, che de' suoi rami copra I buon Torquati ed i divini Ariosti. Amico, o tinte di colore oscuro Sono le cose che m'attornian tutte. O itterica è mia vista, ed in quell' atro Umor, che impregna la pupilla, io bagno La penna, e scrivo. E che di peggio a' nostri Usi agglunger potrà l'elà più tarda? O Giovenal, l'età che il peggio reca Quella è ch'io vivo. Eran peccati in Roma Lo spulzellar donzelle, e in cinque autunni Cangiar otto mariti, e trar salute E libertà dai maritali lacci Cogli artifizi delle Lamie impure. B delle ree Locuste. In Roma ancora Alla vista di Pluto ivano a sghembo D'Astrea le lancie, e vestimento e seggio Era tega e curule a un vil Narciso. Pur delitti eran quei, nè fu chi ardisse Mutar al vizio nome, e delinquente Tutta Roma non era. Una età vide Covar Domizia su cesaree piume Prole di mimi, e su pudiche corde Cantar d'Imen la fede e i casti affetti Sulpizia, onor delle latine nuore. Metti in trono Neron, nè far inciampo Alla penna di Persio. Oh tempi egregi-Da pensar ciò che vuoi, dir ciò che pensi! Fu tal vanto di noi. Suggello e lode In sulla bocca ti darà guadagno D'uomo prudente e che s'acconcia ai tempi. Parla il vero. Bestemmi. Ecco sentenza Dei nostrali Pilati. E'l vero a noi Si contrasta e si vieta. Error sarebbe Pinto mostrar Annibale in profilo Per disetto dell'occhio e far pittura D' Annibal guercio. Oggi n'avria mercede

Chi pupille lincèe piantasse in fronte Al terror del Tarpeo. Sebben che il vero Tanto orribil non è. Visto ho taluno (E questo stato è morte) a brano a brano Lasciar la carne sotto i fieri morsi Di medica cesoje, e la forbita Tempra mirar e l'artificio egregio Dello stromento che i suoi membri trincia. Lasciamo i tropi. Qualcheduno, infetto Più di duel vizio che co' versi miei Tento mettere in fondo, alle toscane -Paroline por mente e a que' ch' io forse Pianto in italo suol fiori latini, Ne badar oltre: se non fosse ancora Che boriando il bambolon godesse Di farsi specchio in così bel cristallo. Io tutto ciò non leggo: altri maligno. Non mel susurra. Con le orecchie mie Sento, e veggo cogli occhi. O di Anticira Cefalica erba, a sanar vien cotanti Dementati cervei: savio à tra noi Quello che impazza e imbizzarrisce meno. Parlo di noi puro divino impasto Di dottrina e di luce, in cui peggiore Fa il vizio guasto per miglior sustanza. Chè nol cred' io, nè il creda altri, che in bando Dalla terra virtà gisse alle stelle Con l'antico Saturno. Essa non prima Vide che, dighe e palizzate rotte, Sgorgava un flume di lascivia umana, Cangiò stanza e vestito, ed or soggiorna Ospite santa sotto il basso tetto Del contegno artigiano, e benedice L'umile foco e'l non colpabil letto. Aguzza l'occhio, amico, onde fra tanti Raggi di luce che ti fan barbaglio La verace tu scerna. È accorto senno Salmoneo che lampeggia, e del Tonaute

L'inimitabil folgore imitando. Ottien d' Blide i voti e i divi incensi. Mancò l' Abramo: or chi farà puntelle Alla casa che crolla e terrà in vita La vedova e i pupilli? Oh non è morta Pietà degli infelici, ed ha infiniti Mezzi il ciel. se ne manca uno. Prodigi. Prodigi, sclama l'augurioso volgo. Quello stranier, che il vedovile albergo Di fresco accolse, è l'angelo che annunzia Fecondità alle case e va nutrendo Di doppio cibo i virginali ventri Dell' orfane fancipile. In Mambre ancora Tal fessi annunzio, ma alle vecchie Sare. Pur non è che virtù sempre riluca Di falsato splendor. Virtù ne' grandi È minuir grandezza e far con l'opre Opre diverse che non fè Natura. Contempla avanzo di senato antiquo. Rancia midolla degli Orseoli e Ipati. Come per via benigno insegna ai baldi Del nuovo cielo Semidei, dimessa A tener fronte e cortesia di modi. Conoscerai l'origine divina B'i sostenuto imperio, al piè cui vela Serica maglia, e argentea fibbia assetta; Di sua veste al gheron che va preteso A far onda al garetto, al sempre ritto Cocuzzo, che di cipria onda s'imbianca, E a quel da ferro tosator, dai nuovi Riti, e da iniquo popolar cachinno Serbato illeso, ed in guaina stretto Onorato codrizzo, unico resto Di patrizia fortuna; appunto come Vetusta insegna in man forte d'alliere Che vien de campo abaragliato e vinto. Oh bontà non più vista! Ei non cammina Sopra sè grave ed incordato i acrvi.

Nè sbircia se in passando te gl'inchini. Come farebbe uom che testè deterse La plebea lepra, col novel battesmo Di barone o di conte. In umil atto Sogghigna al basso mondo, e s'accomuna Col biscazziere, il lavaceci, il vile Citarista buffone. Alma il diresti Ne' fatti avversi da Boezio instrutta. Falli io ti dico, falli, Orgoglio è quello Che va a ribocco, o l'umiltà, se vuoi, Di lui che voltolava entro alla botte. Che? tu lo ignori? Ben l'intende il birba Accattapane che per via s' accoscia, Se per pochi quattrini al suo Signore Empie l'orecchio dell'antico omaggio. So che offendo se parlo: or ben l'ho detto. Posso tacer, non so lodar. È vero Che soccorri all' amico, e 'l fai nell' ora Ch' altri non vede, e non richiesto il fai. Nè premio chiedi o speri. Oh la rinvenni Quella rara fenice, a cui consacro Carmi, carmi di lode. Eh! le ghirlande Ti hai composto in quel dì, che il gran segreto Festi palese alla vezzosa amica, Tromba di tua pietà. Vuoi tu che ammiri Il picchiapetto che da mane a sera Le pezienti immagini fatica Vaporando preghiere; e sè la gemma Stima del guasto mondo, anzi del mondo L'interprete e del cielo? A lui ricorri Se morte attrista i lari tuoi, se il foco Alla casa s'apprende. Odi conforto. Questa è valle di pianto, e la sventura È cote alla virtà. Ritorci il detto Al consiglier che piagne. O Giobbe, Giobbe... Ei non t'ascolta, e'l femminil vasello Impreca che il concepe, e'l dì che nacque. O fede senta, di tua scuola a noi

· Giunse diverso grido, e so che i primi Caldi del nome tuo, la veste e 'i sangue Dier pei fratelli, ed alle altrui vergogne Fer velo della mane e del pensiero. Qual apostolo mai dal terzo giro Calò a far chiaro a queste genti ignoti Sin ora dommi, o in qual appreser elle Notturna vision viver si bello? È spettacolo nuovo, ancor non visto, Che Cristo sieda alle gioconde cene Coronato di rose, e, vagheggino Fatto di donna, odor spanda per via D'unguenti e di lascivie. Ed io son domo, Sclamo a tal vista, nè l'esempio ancora Femmi del nome vergognar. Chi mondo È tra di voi scagli la pietra il primo. Tu che vedi tai cose, amico, e spiri L' aria ch' io spiro, a mitigar m' insegna L' arte, se puoi, che da Lucilio appresi, Di säettar le colpe. E non ho pinto Che la virtù del mondo, e non mostrai Che amabili apparenze e visi belli. Vuoi sestanze reali e corpi scevri Da prestigio o magia? Qui non fa d' uopo Dello scudo d' Ubaido, o dell'anello Della fata Melissa; e questo sia Vantaggio uno dei tempi. Il buon Esopo Vien con l'umile favola insegnando In quante forme ipocrisia gli aspetti Fingesse di virtà. Troppo era rischio Menar vanto d'error, quando la terra Ingoiava la vergine di Vesta Rea dell' estinto foco, o di sfiorita Pudicizia, e su collo empio pendea La compra invan sacerdotal bipenne; Quando la dea del tragico coturno Pingea le furie e i disperati eccessi Del cieco Edipo e dell'incesta Mirra.

Grazie alle nuove scuole, ai buon nepoti, Dato è mostrarse senza velo od ombra. Vedi Calpurnia che la poppa nuda Del scenico palchetto in fuor sospigne. Mentre l'Atide suo, che allato tiene. Bea di occulti diletti e lo conforta Con la giurata fede. A cui lo sguardo D' umido guizzo tremolante io chiedo? A Paride che balla e in così dolce Maniera i membri del bel corpo atteggia Da sconciar femminili uteri, a scosse Di convulso diletto. Io chiedo ancora: Ovante e quai lotte in sì contrari affetti. Ouanta di messi e di messaggi occulta Opra e servor! Odo ohi mi risponde: Che sì, che tu se' visso allor che l'ampio Andrienne, e'il guardinfante e il ferreo imbusto Seppellia sotto ricca merce e immensa Di drappi, lini, stringhe, aghetti e merli Donnesche membra, e'l sughero puntello Era al tallone, e di spille infinito Popolo fea del crin torre alla fronte; B'il crin per arte tal qual saria oltraggio Averlo da natura? Era allor uopo Di fida ancella e di secreto foglio. O della bruna gondola notturna. Allor la scala s'appendeva ai muri, E al drudo in braccio discendea la sposa Di sospicioni e di paure involta. Barbari tempi! dove amor non v'era Se non geloso, nè gelosa cura Disgiunta mai da sanguinose risse, Nè mai rissa privata. Ire fur queste Redate da que' dì, che un regno intero Moveasi a vendicar l'onta di donna Rapita al suo consorte, onde sì reo Destin già volse al vecchio Priamo e a Troia. Questa età saggia, oh! questa a miglior uso

Serba la spada, ad aggrandir imperio. A debellar superbi. K qui le belle Sono d'innocue gare e dolci pugne Dilettosa cagion. E non le incita A vergognosa fuga il temer lungo Della lor fè, nè i dei conversi in prezzo Van pei spiragli e forellini a stento Dall' ence torri sgocciolando. Ognuna Può ciò che vuole, e ciò che vuol palesa Senza ritegno: anzi il palesa il velo Che non vela, ma vola, e. sì de' membri S' informa, che notar posso ogni menda Della merce che compre. la simil atto. Tolte che fur le mense e le vivande. Comparve Aleina al successor di Astolfo. Ma il mercato è sul fior. Somieri e some Van squadronando sotto l'ampie tende · De' miei patri casse: segnò l'accorto Mandriano la torma, e di fettuccie R rosei nastri incoronò le corna Della bùessa che destina a prezzo. Bastan cambi ed acquisti. Ognuna trotta Paga del suo. Paga del suo? Natura Dia parco istinto alla giovenca e al toro, All' uom sia fren la irrefrenabil voglia. Ma cotidiano cibo è nausea al fine, Nè fu stoltizia la mutata manna Nè la squilla d' Beitto. O tu che vivi In fra il leccume dei tegami e spiedi, Unto famiglio del più dotto mastro Di squisiti sapor, la dea del loco Vuol trastulli novelti. Ella ebbe a schifu Le delicate essenze e'l pingue pardo. Di che la chioma ricciutella intride Aci amor delle adriache galatee; B all'inamabil brancicar di tue Callose dita, lo specchiato ventre Snuda, e le mamme ai lembimenti avvezze

Di pomiciata pelma. In te le piace ll grave-olente dell'untume effinzio Che dal tuo capo esala e l'indigesto Della bocca villana rutto e il forte Cozzo, che appreso hai dal lannto armento Del tuo patrio Friuli. Altra fe' cenno Al buon Cleanto, che di stinchi e braccia Fa prova, immobil sulla mobil poppa. Che, posto il remo, a men duro esercizio B' si disponga, e'l finestrello accieca. Oueste le aurate cone e 'l sangue è questo Divinissimo, puro, onde fur visti Uscir molti di que', che a vil mercato Dier l'Adria nostra, e del mio dolce nido Covil di fere immansuete han fatto. Ma i torti abbian vendetta, e la matrona Che ceò preporre alla più monda argilla : ll più vil fango, insolentir sovr' essa Vegga ignobil fantesca, o un laido avanzo Di meretricia scuola. R chi vendetta Direbbe questa, o torto? È tra noi patto Che la discreta moglie a' non suoi figli Porga anche il petto, ove il richieda il caso: E'l buon marito al gentilizio tronco Giunga rampolli di bastardo seme. Non percotete or più d'Imen le porte, Cattivelle fanciulle. È vano ogn' uso Di filtri e di amuleti. Il secol nostro Non-porge ai lacci volontario il collo, Sien pur di rose. Esso trovò alfin l'arte-Che il buen Parini non descrisse in rima, Di debellar quel prepotente Iddio Di nostra bella libertà tiranno. Ch' eran spente le faci, e fredde l' are E inonorato il culto, ei mi cantava, R le vittime impure. Era da noi Compire il gran trionfo, e sgominato Mostrar l'altare, e'l simulacro infranto.

Che non apprese la besta Italia Dall' ospite stranjer? Roma men destra Fessi alla scuola achea; sebben che tutto Ringorgasse nel Tebro il sirio Oronte, Tardi Roma imparò, che in città guasta Virtute è un ben, che frutta infamia e bando. Ma noi per tempo. Oh ben accorti in questo Più degli avi i pepoti! Io dui non veggio Di raminghi filosofi paviglio Che dai liti d' Esperia alla fredd' orsa Porti chi osò recar face importuna Ad inferma pupilla. È indifferente Il meriggio o la notte a cui le occhiaie Rimaser sole, e brancolon cammina. Viva il saggio tra noi; beva la dolce Aura di guesto clima, e vegga come E' s'ingannò, quando credea che acetera Vita e cervello lambiccato e fuso · Dall'arte lunga, qual da imbato o storta Chimico estratto, e d'onor spirti ardenti Fusser guida a mercede. Bi d'apotegmi, E con pan di cruschello il suo satolli Filosofico ventre, e la brinata Lo incolga nudo in sulle stoiche carni. Mentre men dotta turba o più felice Vien, con altra dottrina, a imbandir mense Da romani prefetti, e a far su questa ... Steril maremma, ov' io piango e non scrivo, Di novella Colorno opre e lavori. Onesta è la stirpe che dal fango tolta Da colei che pur sola a me par des. Poggia all'alte eminenze e tutto agogna. E tutto ottien, nè di benigna serte Speme ti lascia, o di onorata impresa. Molto dissi, ma senti. Avrebbon scarso Costor trionfo, se Minerva e Apollo Proteggessero i suoi, nè l'impia fame Traesse i sacri ingegni (osceno a dirsi!)

A mendicar la vita a frusto a frusto,
Vili mancipii di cotal genia.
Così il fato si compie, e nullo resta
Onor di noi, che allo stranier rinfreschi
L' invidia antica, se non fosse il nome.
Di questa lenta febbre i giorni nostri
Van consunti, o Zannini; e tu che tante
Ne' begli orti di Cirra arti apprendesti
Dal mio buon Febo di sanar le vite,
Arte non hai conveniente all' uopo.

### SERMONE II.

### ALL' ABATE

#### ANTONIO MENECHELLI

PROFESSORE.

#### I Predicatori.

- « Ve' (dirà il mondo) tracotante ingegno?
- « Cotesti che dal ciel citarizzando
- « Calò tra noi poeta, e, di poeta
- « In fuor, grido più bello ancor non mosse,
- « Or teologo parla, e orator' sacri,
- Sacri sermoni cincischiando, nota
- « Rigido notomista. Aguzzi l'occhio
- « Nella nebbia dommatica Tommaso,
- « O lo Scoto sottile, e chiose sparga
- « Su sacre carte illustrator Molina;
- « Tu madrigali e sonettucci crea,
- « Cervel di vento, e farfallin d'estate. »

Cosl, chi l'arte non intende mia, Me, sacro vate, di profano accusa, E orator' voi profani, ascolta e onora. Oda o non oda, latri pur, non latri, Che monta? io scrivo. Penitenza chiama Oggi a predica ognun; tra noi per altro. Nobile razza, e di saver pasciuta. Plebe infausta non entri. Anco Vinegia Ha i suoi sobborgbi e pulpiti vulgari. U' la santa parola a miglior prezzo Si vende, e scossa da polmon robusto Va rintronando alle atterrite orecchie Forte così, come fra tuoni e lampi Mosè la udi sul fragoroso Sina. Noi, miglior parte, abbiam pergami e templi D' uso e di sito insigni, onde facondia R nominauza all' orator diriva. Come il pallio d' Klia fee profetante La bocca d' Eliseo. Però non dubbia Legge io darotti per portar sentenza . Sul merto altrui più degna. Ove stipate In foga genti, e d'ogni sesso, e d'ogni Grado vedrai, una su l'altra agli usci Far ingombro del tempio, e lungo poscia Farsi aspettar, e fremer sordo, come In sotterraneo calle acque diverse; Ove di penne starnazzar s'intende. B nidata che pigoli, più eletto Grano ivi casca, da mondiglia scevro. Beate noie e ben patiti stenti! L'onorata tribuna alfin mi mostra Il Demostene sacro. Oh'l doppio pasco D'orecchie e d'occhi! É in lui tutto eloquente. Graziose movenze, e di bei passi Arte senz' arte, industriosa mano Che col suo gesteggiar Longino adegua. Alla mimica sua latino o greco Non io oso d'oppor: peccato è grave Ch' egli a que' dì visso non sia, che un mimo

Un Nerone valea. Se non è desso Orator, chi saràl Vien dal Pireo La sua sentenza, e la ripete Arpino. Ouest' è scuola d' Iseo. Voci e concetti Son arco e strali, sillogistic' arco Che punte acute all'intelletto invia. Abbian dei cuor men glorioso vanto Pruriginosi Isocrati, di lene Arte maestri: a lui bersaglio fia La mente alta dell' uomo. O Meneghelli. Io scrivo e rido. Non diverso credi É il frappator, che in popolosa piazza Pianta suo banco, e fra vaselli e ampolle D' unguenti e polvi, al tisicuzzo, al monco Vende salute. A chimico tormento Metti balsamo e loica, il buon svapora. Resta tedio, menzogna, errore e vento. Mutiam di scena. Vuoi delfini in bosco, In mar cignali, e a colombe innocenti Immiti fere giunte? Osserva. Tutto Qui v'è per tutti. Bizzarria di nomi Chiede età nostra? Pulcinella dunque Sia banditor di titoli giocosi, E'l pio uditorio a gargagliate inciti. Vuoi star sul grave, e stuzzicar la turba Con enimmi, oscurezze e ambigui detti? Sfinge consulta, e alla Cumea ricorri. Aquile eccelse, a voi poggiar è dato Sublimemente, e piantar nido in parti Occulte al nostro sol. L'età vetusta Osò sperar di statüir ritegni Al bello, al grande. E già Segneri stava, Stava Valsecchi per l'Italia mia, Quale al ligure ardir Abila e Calpe. O smaccate speranze! Una riposta Cameretta, a cui fur codici e scritte Raffaelli e Coreggi, arazzi e specchi, Una muta lucerna, amica sola Di prolisse vigilie, e ventre impasto,

E logri in molto studio occhi e cervello. A noi che partori? pochi sermoni, Pretta lingua de' Padri e pretta Bibbia. Di muffate dottrine antiqui temi. Se dalle secolari arche la testa Sporgesser fuori que' rigidi ingegni, In veder quanta messe oggi si miete Con sì scarsa semente (alto si parli E chiaro), come concorrenza chiami E spettacolo e plauso un ghigno, un motio: Semplici noi, che il faticar sì lungo (Direbbon essi) non fruttò mai tanto. Spesso agli ignudi scanni, alle deserte Panche ridutti a sermonare! E pure Ciò che in un' ora si dicea, di molti Anni era studio. Ma tu bada, amico. Bada che la fiumana andò a dilungo Sul bibulo terren, fe' lago e pozza; Or che l'acque ritira, entra ne' guadi, Pesca, fruga, raccogli. Oro? T' inganni. Mitologo potrai d' Indo e Pattolo Bionda rena raccor; di qui non altro Che ghiaia lotolenta. Escir finora Preziosa materia altra non vidi Di tale alchimia. Se la fama il falso Sempre non suona, di verace merto Avrem miniera altrove. Ascolta. È questi Pro' di mente e d'incegno: a noi la Stoa Lo manda e 'l Peripato. O cari nomi Per età filosofica! Poc'anzi Il Ceramico il vide, or, tutto caldo D'apostolico zelo, il vizio impreca, B dal pulpito tuona. Olà, vasaio, Modellar profumiera era tua mente: Corse la rota in giro; onde tra mani Un pital ti sorti? Di quest' eletta Divina Psiche, per cui vivo, i pregi Bi narrar mi voleva, e'l primo lume Donde volò: che importa a me che stanza

Le dia la pinëal glandula: ovvero L'epicranide e i nomi anco m'insegni Di Cartesio e Erasistrato? Divota La Giannetta e Mattea stava pendendo Dal cattolico labbro, e come il vario La percotea vocabolo or di monade, Or d'atomi, or di cause occasionali, E d'armonia prestabilita, un santo Giel le scorreva tra la carne e l'ossa, Che tutta fea la pertugiata cute Irrigidir di prominenti cossi, Ouasi a suon di esorcismo o di blasfema. Il peccator, poichè non altro teme Più che foco o rasoio ai membri infermi, Bacia la man che le sue piaghe palpa, E plaude all' arti nuove. Ecco natura. Pur che strazio e martoro or non si soffra. Sia labe e cancro nel domane. Retta Da febea mano la solar quadriga, Scalda, indora, feconda, avviva e bea. Tien Fetonte le briglie? Incendio e morte Sobbises l'inniverso. Onde si fatto Tracollamento? Non curò il superbo L' orma segnata ed il paterno impero. Lo crederò (chè lo mi va dicendo La vecchierella mia): stagion già volse Che su queste bigonce un fraticello. Sparuto in volto, e d'insoavi modi, Dicea schiette parole, e vangel schietto. Ma sublimi pensieri empiean le menti. R santi affetti i cuori. Rra pudica. E, in suo decoro matronal, negletta Ouesta figlia di Dio, ne da convelsi Contorcimenti, o da canore baie Traca suo vezzo, ma disnore e danne. Pura, siccome escì del labbro allora Di quell' inculto fraticello, spira Ancor per me l'aura amorosa, e bevo Al suo dolce aleggiar balsamo e vita,

E paradiso. Io quel divin volume
Che la raccoglie con tremante mano
Vo' talor rivolgendo, e ben conosco
Perchè de' suoi respiri uom non v' avea
Che beato non fusse. In simil guisa
Il ventolin che da ponente move
In giorno estivo, allor che maggior cala
L' ombra dal monte, de' predati aromi
L' olezzo spande, e imparadisa altrui.
Putla quest' aura ai novellini Ortensii
Di Cristo santo. A che stupir, se bocca
Apron di morbo e di veleno infetta?

-

### SERMONE III.

### A LUIGI CARRER

Le lettere.

Poichè sarebbe intempestivo e vano
L'arretrarsi ad un uom che ha già fornito
La metà del suo corso, a te mi volgo,
Carrer, che appena il terzo passo hai posto
Sul difficil cammin, che dal sudore
D'illustri fronti fecondato, ingrata
Rende sempre di spine ispida messe.
Che fai? che tenti? e che ottener ti speri
Dal lungo studio, e dal voltar assiduo
Delle latine e delle greche carte,
Ansio così, che non consenti ai lumi
L'imperioso sonno, o al corpo stanco
Cibo ristorator; ma disciplina
Tal fai di te, che se alle tenui cose

Raffrontar 'grandi esempi è pur concesso, Crudo signore in oppugnata rôcca Sembri, che nulla al sonno, al cibo poco Bada, sol che si pugni, e pugna è sempre Dentro e di fuori. Un grand' acquisto certo Ti si promette per fatiche tante, O di Lidia dovizie, o invidiati Attalici poderi. A cotal patto Penar fia dolce. Ad altro intendi? Amici. Pietà del pazzerello, a lui si rechi-Elleboro e catena. Uno se' dunque Di que' tu pur che per la gloria e 'l nome Martiriano la vita? E se pur uno Di que' che sanno, che sì bei germogli Si van mietendo con quel ferro stesso Onde la vita nostra? Ad ogni Nume Che in greco stava o su romano altare Stender poteasi il dito: il simulacro Unico della Gloria, in alto colle Vedrai locato, nè persona viva Lo raggiunse finor. Stan mille mostri In guardia al basso, e, superati quelli; Morte s' incontra, che la falce arrota Sdegnosamente. Vuoi parlar più schietto, Se non più vero? Ascolta. Allor che a nullo Darai tu briga, e'l popoloso verme Abiterà le vote celle, e i nidi Degli erranti pensier, che del tuo capo Maravigliosi usciro, alle sue trombe Darà fiato la Fama, e che tu fosti, Perchè non sei, diressi, e cento vati Del vate estinto eterneranno il nome. Misero Orfeo! quando per l' Bbro sparte Andran sue membra, udrò le sante muse Solo allor pregar Giove che ponga In fra gli astri più bei la tracia lira. Maligna lode, e chi vorrebbe udizla? S' anco piacesse, è tarda dopo morte Lode qualunque, e non compensa i danni

Del tempo che si visse. Alta nel petto Dura la piaga delle ingiurie antiche, Nè al fabuloso Lete oblio si beve Delle terrene cose. Ancora in mente Volge le fiorentine ire. Torquato. E'i negato a sue tempie etrusco alloro: Questo rimembra, nè cortese alcuno Diègli notizia che pegli avi ingrati Si pentiro i nepoti, e lavar l'onta Con tutte l'acque del bel fiume tosco. Ma più vicino esempio a mie parole Acquisti maggior fede; e fede intera Le parole d'altrui. Di quest'arena Ove discendi or tu, partì poc'anzi Gozzi, e la corse assai, perchè la corse Quanto che visse. Di sue lunghe pugne Se chiedi il premio, e' ti dirà: che vile O maligna l'età, non lo conobbe Quando che l'ebbe; e lasso, a frusto a frusto Traca la vita, al par di vecchierella Che schiomando la rocca, in se rianda Le domestiche strette, e ad una ad una Le sconta in fantesia; ma poi che cade La speranza col dì, piange le dita Logore, e i succhi che alle secche fauci Tolse, e vendè al signor del torto lino. Non cercar dove quel leggiadre ingegno Pianga i suoi casi, chè per tutto è il dove, Sol che si legga; e benedir lo senti Vuote teste plebee, martelli e pialle, Utili arnesi d'artigian satolli, E di vita stromenti. A ignobil arte Chi ti vorria inchinar, spirto gentile? lo no, chè del tuo onor cura mi prende Troppa, e d'Italia che bambino in culla Ti vezzeggiava, ed or matura al pari Cogli anni tuoi le sue speranze e i voti. Ma la conosci questa donna, e sai Che da te la si voglia? O 'l malaccerto

Se delle carte che sia Italia impari! Chiusa tutta nell'armi, e dalle luci Lampi schizzando più vivi dell' armi E terribili più, dall' ardua cima Del Campidoglio alle universe genti Leggi dettava, e a dritto sì, che leggi Prima impose a sè stessa. Or quando i lauri Tutti di Marte, dall' egizia palma Per lei fur côlti, all'umile ginestra, Del bel sapere si creò reina, E surse madre gloriosa e grande D'arti e d'ingegni. Avrai tu quindi inteso Come bella volgesse a queste piagge Stagione un tempo, e che da freddo clima Venner qui genti dal disio guidate Men del tiepido ciel, che della lingua Che in Italia si parla, ed arti ed usi Di gentil vita, e belle opre leggiadre Appresero da noi. Su queste rive Febo sedea, non come Grecia il vide Dal cielo in bando, e tra pastori errante. Ma re di Pindo, e delle belle suore Più bellissimo Iddio. Angolo intanto Del mondo alcun non trovi ov' ella giunta Una volta col ferro, indi col raggio Non sia delle dottrine, e fere genti Mansuefece, erudi, già fere, e poi « Irriverenti a tanta ed a tal madre. Or chindi il libro, e dimmi: ove ravvisi D' Italia le sembianze? Il peregrino Che per le vie della città latina Inoltra il piede, ad or ad or incontra Un qualche avanzo di grandezza antica, Per cui dice tra sè: Certo qui prode Gente abitava, e valor vero e saldo Avenui nido. R in sì benti luoghi Per me si vive, e da gran tempo intorno, Ospite e figlio, vo girando l'occhio Onde trovar, no di colonne e d'archi.

Ma di patria virtute avanzi illustri. Perchè mi mostri di Traian la mole, O di Scipio la tomba? Ingrata vista B che m'offende. Opre che quelle imitino Da voi domando, o dalle vostre almeno Opre diverse. Onesto prego è il mio In questa terra, e l'esaudirlo è leve Per voi che sangue derivate, e nome Dall'alta Troia, e ne' vetusti stemmi Florida ancor la ruminal ficaia Mostrate sculta, o l'aquila che romba A Lucumon sul capo, alto presagio A Tanaquilla di regel fortuna. Carrer, se di virtù fosse argomento Il gentil sangue e le ingemmate dita, B i titoli pomposi, io t'aprirei Sì gran teatro che nè Sparta o Roma Egual non vide. E se parole ascolti, Gente qui annida di guerriero seme, E i generosi Marsi, e i forti Etrusci, B i Liguri dell' arme avvezzi al pondo B alle fatiche, e i rigidi Sabini. Commedie, amico. Ai boriosi detti Sussegue il vile oprar, chè vili faro I vantator mai sempre. O quante sirti Fan crudo il mar cui tu commetter osi La fragil navicella! B non t'aspetta Strepitoso naufragio, ond'abbien tutti Del cavernoso fianco a uscir i venti Per far tempesta, e alla ruina tua Rolo e Nettuno congiurati insieme. Sia de' legni maggior tanto superba Speranza; a te sarà periglio e morte Un venticello che contrario spiri Alle tue vele, nè dal serdo lido De' tuoi laceri avanzi alcun dorrassi. Rompiam i veli, ed il sermon palesi Nuda la fronte. Ospite nuovo in Pindo Nunziano i fogli. Udiam. Carrer, dell' Adria

Inclito figlio, redivivo Ovidio. Cui non ancora il giovin mento adombra La molle piuma, di tracedie e d'alti Lagori in rima ... Zitto. Ai chiari ingegni D' Italia... Zitto: la risata intorno E'l berteggiar trabocca. A tale annunzio Tal si convien risposta. Escan del torchio Le impresse carte, e non l'avrai diversa: Zufoli e risa. È questo il venticello Che soffia di traverso alla tua barca. R ti periglia e affonda. Età sì verde Di più non merta. Acre censura acuta Abbia in vecchio battesmo opra infantile. Dura cosa lo so, ma eln pretende Sorte migliore? Or datti pace, e aspetta Di costoro il giudizio. Essi che solo Premiano il merto, in egua lance ancora Librar lo denno. O sacre di Dodona Parlanti quercie, il vostro dir fa bassi I superbi intelletti, e da voi parte Dottrina tal, che non s'acquista a prezzo Di stentamenti e di vegliate notti. Perchè, Oraceli santi, io non v'intesi Quando col fischio di staffil maestro Mi percotea quel dei latini gerghi? R come somarel che per la via Va, dalla voce e dal baston cacciato, lo pur iva trottando, e sentia il grido Che m'incalzava a tergo, a scuola, a scuola, Lacrimoso e scorato, e non s'avea Pietà di man, che mal reggean la penna, Dai gelon crudi rosolate e gonfie. Tanto strazio e perchè? Gemendo allora E dolorando lo soffersi, e poi Che udii capti di Febo, e le corone Ho visto, che quel Nume a' suoi dispensa, Volonteroso al bel martiro ho posto Onesti membri innocenti, e con la voce E con l'esempio fei ch'altri con meco

Cascasse nella ragna. Astuto Orazio! Come ingaunasti Mecenate e Augusto Cantando versi, cortigiano accorto, Me, discepolo tuo, le magistrali Arti ingannaro. Chè digiuno e vegghia Imporre a me ti piacque, e caldo e gelo. Odio a Bacco, ad Amor: tue furo intento Le lucrine conchiglie, e del mostoso Minturno i vini, o quei che la petrosa Scio ti mandava, a far più vivi gli occhi Della Glicerio tua dolce-ridente. Nè d'aspre leggi precettor t'avea Il molle Tarentino, o la beata Villa Sabina, che da te il bel nome Di Lalage apprendea. Ma basta, amico. Di querele e d'accuse, a' mali miei Scarso sollievo. Or giovi a' casi tuoi E consiglio ed esempio. Amor di gloria È di Tantalo sete, il dissi. Or via. Rando alle nove muse. Arte non manca Onde salir in fama. Imita i pochi. Diceasi un tempo: or, segui i molti, jo dico, Ov' è tripudio e chiasso, ivi Minerva Non pregata discende, e 'l nume Apollo Dal sacrosanto tripode favella. Vuoi responsi ed auguri? O giovanetto. Tu corri all'antro, e allarghi le narici Al profetico fumo. Aurate invece Stanze io ti schiudo, e in più tranquilli riti D' erudirti mi piace. Acqua castalia Ippolita non bee, nè il verde alloro Masticar la vedrai. Ma ciò che monta? Ippolita parlò. Raccolse 'l detto La garrulosa Fama, e lo diffuse Per cento bocche. Apollo di poeta Ti diede il nome, Ippolita tel tolse. Ma ben ti sta, che non sapesti in prima Gratuirti la Pitia. Austera in vero Vergin, che d' uom non sosterria l'amplesso,

Non che l'alito e 'l guardo, e pur talora Da uman labbro esorata, e resa mite Al mormorar del delfico esorcismo. Così per ella diffamato e vile Va il tragico tuo carme. Ebben, dirai, Avrem fortuna in altro. Ignota forza, Vera o falsa che fosse, ebbe la lode Sempre quaggiù. Poca poesia, pagata Fu con molti sesterzi. O venturato Virgilio! esclami; o saggio! invece io dico. No, non basta lodar. Se i granellini Numeri e pesi, in tenue vaporetto Si dissolve il tributo, anzi che arrivi Alle nari del Nume, e invan diguazzi Il turibolo intanto. Incanto versi A manate l'incenso? Il succedente Fumo fa noia e puzzo. A Taide, casta Chi dir vorrebbe, o mansueto a Caio? Amaro insulto, e nomi ancor più tristi Di lasciva e iracondo. Il mio difetto, Rsalto, se il componi, odio se il nieghi. Orator di Teodorico, esalta La sua virtù, ma non mi dir, se incontri Boezio ucciso, che catarro o goccia Il trasse a morte. Tradimenti allora Immagina e congiure, il trono in rischio, E i dì regali a tramontar vicini. Che il re pietoso il volca salvo, e a lungo Pugnò con sè, fra mille alterni affetti. Che alfin giustizia trionfò. Se tanto Sperto se' tu, fra Mecenate e Augusto Siedi poeta, e la tua lode vendi A chi di lode ha uopo. Un'altra intanto Men ardua strada l'amor mio t'insegna. Un Nume è in cielo, a rallegrar le mense Eletto degli dei: dov' egli move Spira il riso e la gioia, e se talora Il gran padre de' numi in mente volve Grave pensiero, o lo rimorde il cuore

Cura amorosa, onde gli dei minori Di quel pensar cogitabondi e muti Levar non sanno le pupille in lui Se non tremando, e la superba Giuno Sorella e moglie ad or ad or sottecchi Ne lo riguarda, e dir verbo non osa, Momo, che tal si appella, entra furtivo Nell' alto concistoro, e a quelle meste Faccie ridona l'allegrezza e 'l brio. Qual de celesti contener le risa Può alle facezie, ond'ei motteggia e punge L'olimpico senato? E Giove ancora Spiana la fronte, e grilla dalla gioia: Chè lo titilla il frizzo inverecondo Di quel buffone Iddio. La nobil arte Di far rider gli dei bella gran tempo Ebbe tra noi ventura, e piace ancora. Tu giovinetto, e di tai casi ignaro. Forse ridi di me, che or ti commendo Arguzie e beffe, e di prepor non temo Di Pantolabo i motti all' alto verso Dell' Astigiano. Or via dunque s' intuoni Dorico carme, la brigata il vuole. Sarai lodato, se pregato canti. Ma si sbadiglia; il grave oggi non piace. Cangisi tuono. Lo sbadiglio cresce. Qui tutto infredda, e sei tu caldo solo. Va dal crocchio al teatro. Agamennone Trafitto dalla monlie. Oreste brutto Della strage materna. E sempre sangue, E sempre pianto. Avemo assai motivi Da lacrimar per noi. Perchè ne traggi, Delirante poeta, a dar sospiri Per la casa d' Atreo? Dunque si muti Suggetto e stile. L'amorosa moglie; O la figlia prudente. Alfin ritorni. Buon Goldoni, tra noi . . . Vuoti palchetti, Silenzio da sepolcri. O Zanni, Zanni, Fa ch' io ti senta, e poco importa poi

Se non ti veggio ricucito il panno A varie toppe, immascherate il viso, E paffintella la persona e tonda. Purchè si rida, approvo anche Prometeo Che martariato dal vorace nibbio. Alto mi parli, della rupe in cima, Lingua di Valhenieri e di Cartesio, Qual dottore in bigoncia. Avrei più molto Di quest'arte a ridir, se non che l'uso T' insegnerà ciò ch' io dall' uso appresi. Passiamo ad altro. Vuoi fortuna al mondo? Chiedila, via, se Dio t'eiuti. Nulla Chi non domanda ottion. Parla più alto. Non è sorda l'età. Raddoppia i gridi Se brami essere inteso. Alcuno ancora Non si mosse a pietà? Minaccia dunque, Brava, impreca, bestemmia. A un importuno Mandò Giove i suo' araldi, e lo fe' ricco D'insperati teeor. Giova talvolta Di ricchi panni e di leggiadri arnesi Far culta la persona. Alta è sorgente Di belle sorti uno stibiato viso, E un crin che olisce rugiadoso, e in nuove Fogge rinasce alla volubil spira Del dotto calamistro. E Giulio ancera Salì per questo ai primi gradi in Roma. Fu gloria ad altri una feconda lingua, Che non s' impiglia per astruso tema, Ed agile sorvola, ove più fitta Cresce siepe d' intoppi. Oh'l raro done! Chi non l'invidia? A me tu'l pur concedi, Spesso pregai, Minerva santa, e oscuro Pammi nel resto in tutto. Aver mi basta Scorrevole la lingua, a mentir pronta E più pronta a giurar, che il nero in bianco Converta a suo talento, e'l bianco in nero, Con sì bel garbo che ne' suoi tranelli Caggia il togato Aristide, e conceda Favor di bianca fava a nera lite.

Se questo ottengo, anch' io del guscio fuora Trarrò la testa, e mi vedrai nel mondo Al teatro, agli scotti, al giuoco, ai balli. Tutto in tutto, ai piacer rotto; e agli amori. Chè a me l' avaro bottegaio ancora Concederà ciò che negar non seppe A generoso prezzo d' impromesse E di larghe parole. Or per te basta, E troppo dissi. Quando poi, men fero Di libertà, non sdegnerai che Imene Ti porga i lacci, allora il tuo Pezzoli T' iusegnerà cose più arcane, e al vulgo Occulte ancora. Miserabit vulgo!

# SERMONE IV.

#### AD ALPONSO S. DI PORCIA

CONTR

#### I Matematici.

Al ver chi intende, Alfonsof O santa face
Che il cieco mondo allumi, e purghi il vizio
Delle tenebre sue, ti tengo in mano,
Il filosofo grida: io solo e primo
Spezzai la sacra oscurità che pela
Ai profani natura, e a me pur nuda
Ella comparve, qual la prima volta
Tra le mani di Dio. Besto lui
Che fra cotanti, a tal destin trascelse
Bontà di stelle, o sua natura, o sorte!
Io allor ripigiio: che saria del mondo,
E di me che saria, senza il tuo lume,
Occhio dell' universot or che improvviso
Non vien l'ecclissi a sconfortar le menti

Di chi combatte, o a piangere la morte Del romano signor, ora che al corso Delle vaghe comete il paziente Calculator die leggi e freno, ond esse Già terror de' tiranni, indi innocente E lieta vista, compiono la fede Del lontano presagio, ai sospirosi Figliuoli d' Eva a desiar che resta? Non par che sia d'ogni eminenza umana Tocca la cima? Se di quattro stelle Che Galileo scoperse, una sfuggiva Al destro cannocchiale, ahi quanta parte D'immortal beatitudine precisa All'alme Medicee, quanto di lume Tolto alle menti nostre! lo so che il vulgo. Che non intende, ride, e irriverente Osa d'oppor alle sublimi cose Operate da voi, l'umîle e schietta Arte del marinaio, a cui di scorta Per astruso sentier serve una stella E un ago, ignoto magistero ancora Alla marina plebe, e alle alte menti Di Cartesio e di Alley. Però non sia Chi si conturbi per vulgare insania, B'l magnanimo cor pietà vi prenda Dell'altrui debolezza. Ogni alta impresa Va congiunta a gran rischio, ed ogni setta Ebbe i martiri suoi. Portate in pace Che il mondo non vi creda, e operatori. Vi dica di magie, folletti e spirat: Ben merta il Vero che s'acquisti in ira Di Roma pontificia, e a prezzo ancora Di catene e di sangue. Il regno è in cielo Della giustizia, ma tra not alberga La versià, ché dallu terra nostra Surs' clla un giorno; oh chi m' insegna devel Piacque a Giove la prece, ed una donna Mandò quaggiù, di sortilegi ed arti Creduta medre, che alle arcane note

Che mermerava, all'estasi frequente Che la prendea, tal parve, e a quel d'ordigni Mirabile fardello, onde avea ingombre Le mani e'l grembo, cui conciò coi nomi Di Seste, di Archipensoli e Triangoli. Di Squadre e Sfere. Avvisto erasi il mondo Di lei, dal suo poter, chè freddo un ghiaccio "Irrigidì ne' cerebri mortali Le calde fantasie. Nè questo solo Oprò prodigio; ma disciolse il velo D'ogni credenza, e alla tapina fede Imprestò le sue luci. E che non disse Di maraviglie e di faccende oprate A' suoi cari la deat Che nel concilio Dell'Eterno ella fu. guando vallava I ciechi abissi, e mettea freno ai mari: Ouando col dito distendea pel vano I firmamenti, e gia di passo in passo Misurando le sfere. Era ie con lui. E li facea balli e carole intorno Quando al volubil asse il vostro mondo Egli appendea, d'ogni creata cosa lo prima. O Galileo, ce l'hai tu detto Che il libro di patura è tutto scritto. Da geometria. Or chi natura intende? E perchè dunque alla pupilla inferma Appor barbagli, e simulate nebbie Per render dubbia ogni più certa luce? E in atto tale ch' io credei che fosse Virtà di fele e di angelo dottrina: Venero nem anch' io; chè le divine Sorelle m'educar per tempo alle arti D'ogni pietà: ma non com' uom farebbe Che tutto e nulla intenda. Altro è l'omaggio-Da quel ch' io rendo, che da me si chiede. Chi sete or voi che in riverenzia v'abbia E terra e cielo, e dopo voi non sia Altro che voi? Da molto ito è in disuso Il sermon che caugiava in altra Delfo

La scuola di Stagira, e qua non veggio Cui quel vangel convenga. Onde, dirai, Cotanto amaro, e a cui del tuo discorso Volgi la punta? All'età nostra, o sia Che maligna ella insegni, o stolta impari. Chi creder può che deve più s' innalza Fumo di vino e di lascivia, e forte Stride, e fa buffi di superbia il vento. Ivi il vero si cerchi, e di null'altro Caglia più che del ver? Non è tesoro Ouesto, per chi le risse ama, e il susurro Dell' impuro sofisma. Altro vorresti Dire a colui che vien l'oro nascosto Nell' ima terra a discovrir: dissoda. Scipa e tronco che se', fruga, roviglia; A che fai piato, e adopri nel compagno La zappa e'l braccio? A te chi disse ancora Qual sarà il ferro che derà di picchio All' occulto tesor? Ai violenti Dio se stesso concesse, ma natura Segue altro stile, ed altri mezzi impiega Chi cerca di natura. Argute menti, Par ch' ella dica, non a voi fui data, Ma alle dispute vostre, e chi garrisce Plebeiamente, e s'accapiglia e smania. Ultimo sempre la mia voce intese: Che godei rivelarmi a chi secreto M' interrogava, e fea de' suoi trionfi Modesta pompa. Or dopo ciò, col libro D' Euclide in mano, e di Archimede in nome, O se vuoi men antico, e più sonoro Della scienza idraulica maestro Guglielmini, Castelli, Montanari, Michelini e Poleni, a far, se credi, Vieni esorcismi, e a scengiurar dell' acque La ritrosa creatura. Hai per tuo meglio A desiare che villana e poltra Non ti risponda: che se mai fosse altro, Te la vedresti spaventosa alzarsi

Tutta dal fondo del letto commesso. R mille porte alla sua furia aprirsi Per un sol varco chiuso. Eh che non falla L'arte d'Euclide: ritentiam le prove In quella inferocita, Archi, sostegni Rovesciati, dispersi, infrante dighe. R inverecondi della indotta plebe Atti e sogghigni. Un gran conforto intanto Ai voti scrigni, ai desolati campi Se dir si può, che la lingua d' Euclide Ad error non soggiace: e passar oltre A censurar viste e non viste mende Di un'altra lingua: chè divine menti Sanno talor ( quando la bile è colma ) Chinarsi alla men degna arte pedestre Dei Corticelli e Buommattei. O nuove Violenze d'ingegni, a cui natura Tutto concesse che ritolse a noit Viva così nei Ferracina nostri Arde la lite, e'l gran destin dei fiumi Pende sul quindi e sul unquanco, e mille Chiappole e frasche che farian vergogna All' età senza pelo. Assai dolermi Vorrei di questi, e dirti i nomi ancora. Se non che spesso troppo illustre accusa Diè fama a chi non l'ebbe. R chi vorria Imbizzarrire con Nigidio o Nevio. Comechè fortunati, e cari un tempo A Tarquinio, ad Augusto? Entra piuttosto Per terzo, e ridi; che più grave tema A svolger m'-apparecchio. All' alta sete D' ogni saper, scarse ed essuste furo Le aperte fonti, e dalle spente voglie Di nuove cose, avidità rinacque. Che non tentaro di divino allora Le umane intelligenze, e quale arcana Di destin, di natura opra s'ascose All' arduo investigar? Volse in se stesso Il filosofo il guardo, e a scoprir venne

Col lume geometrico alla mano Che un di di pinne armate in mar guizzava Non so se tonno o triglia. Altro di voi Di Zornastro e Tolomeo le cifre Consultando e i caratteri, riseppe Che con la musoliera iva tra mezzo Alla giocosa plebe, irsuta belva Ubbidiente al zufolo e alla verga, Vedi, dicea tra me, nobile gente La razza de' tuoi padri, e superbisci! Conti favole il volgo: a noi che siamo Del congresso dei numi, istoria vera Convien narrer. Creda l'ignaro mondo Che tai noi fummo un tempo, e tali or siamo, Bestie vo' dir, quando dell' ugna all' ugna Si perdoni al divario. Onnipossente Forza dell' A più B! tristo di lui Che non t'intende e vive! Eccomi spirto Che galleggia sull'acque, e a librar pronto Quanti vapori il mar d' Adria solleva In giorno estivo a fecondar il grembo Delle sterili nubi: in ciel mi tira La mia potenza e numero e battezzo. Sacerdote d'Urania, astri e pianeti Di quella via che fer bianca di latte Per le menti vulgari e all'error visse Le venerande poppe di Giunone. Nè questo sol, che più leggiadre idee Il mio intelletto apprese, e sapienza Non da parroco bebbi, e quale ai figli Dell' artigiano, e a femmina dispensa Il roman catechismo. Ho cesco il loco Dei beati con Cristo, e'l bel pianeta Che lo comprende. Chi vorrà anticorre Di Galilea la fede, e de' bizzocchi I pii racconti, al folminante vero De' miei teoremi? Ho cerco il loco, ed era Sotto a' misi piedi. Addio gloria celeste, Dorata larva che passeggi intorno

Ai letti moribondi: allor proruppi. Nè creder già che sien solo di pace L'arti che tratto. Ove convenga, ordigni Da riposte armerie traggo tremendi D'uso e di nome. Infinitesimali. Trascedentali, radicati, seni, Coseni, Cotangenti, Cosecanti, Catapulte e baliste, onde ogni muro Di salda opinion cede e ruina. Fosse il trono di Dio. Guai se le squadro Ouest'arme in chi m'ascolta! Ecco disciolto Il filosofo e' l'uom. Ruote, martelli, Funicelle e fermagli, ordigni e suste Raccolte insieme ad aspettar la mano Conducitrice. Altre non avvi. e stolto Spirto credevi e vita. Or via disserra Miglior lanterna a illuminar miei passi: Chè il vero è un solo, e di cercarlo a noi È commesso il destin. Ma basta e dimmi: Se con tai vantamenti ed importanze Traesse alcuno innanzi, e alla tua stirpe Con l'algebra insolente, ora i mitrati Capi negasse, e i purpurei colori, Ora i brandi spudati alla difesa Di regi petti, e i principeschi stemmi; Poi del tuo bei Porcia che d'argentine Acque, e di rive fresche e rugiadose Contento, estolle la merlata fronte Men dell'antica signoria superbo Che di coloi cui destinarlo piacque A se perpetuo, e a sue virtuti albergo, Ti contendesse l'esistenza e l'uso. Se coi binomi comprovar nol sai, Stizzir vorresti, Alfonso, o non piuttosto Sganasciar per le risa? lo pur rideva Che ti consiglio, o pregai pace almeno Da tal mattezza si miserelli spirti. Ma che? da un cerpo all'altro invase molti La scientifica furia, e com' più cresce

L'elleboro e la prece, i rei latrati Crescono, e l'ira dei convulsi moti. Si perdoni all'età che molle ancora Sogna veglie ed amori, e scuote i crini Lussureggianti sul libero collo Del capo nazzareno esempio in questo. A questi bimbi, al vezzo della tetta Dediti ancora, concediamo noi Franca sentenza in ogni dotta scuola, Che nome avranno, e di dottor diploma Nella palestra delle adriache Aspasie. Ma che scusa, per Dio, ch' io non conosco. Darà colui che rifrustò molt'anni Col socratico pallio Atene e Roma Per riversare in men beate genti Il tesoro dei lumi, e lo credeva L'illusa plebe, a cui maestro è sempre Chi favella dal palco? Era men fallo Dal cinico mantello aprir più buchi Alla superbia, che coprir menzogna Di verità col manto; e ascosa ancora La ci starebbe, se non era il crudo Bollir dell' ire, e'l ribollire alterno Che dal fondo del cor tutto traeva L'occulto fele a far lurido il labbro: Chè non galla la feccia entro del vase A spento foco; ma poichè dilaga La terra nostra il lotolento umore. Vieni, amico, in Parnaso, e mi vedrai . Hear prove seette in puovi mostri.

## SERMONE V.

#### A LEOPOLDO CICOGNABA

CONTE.

Gli Avari.

Se, mentre di sudor bagna la dura Gleba, che rompe trafelato ed ansio Per aver poscia, o non aver fors' anco Pan che lo sfami, ingiuriose voci Manda al cielo Timone, e sen corruccia Con quel non equo partitor de' beni Olimpio Giove, a' suoi casi infelici Pietà mi nasce; ma non è poi dico De' Numi il padre che a si dure strette Meta l'umana razza, onde quest' abbia A inalberarsi, ed a piatir con lui.
L' uomo a l'altro uomo è lupo, e nelle aperte Gole, se cali lo scandaglio, indarno

Trovar fondo ti speri. È dessa l'ampia Vorago immensa che trangugia e sorbe Ouanti tesori in sè chiude la terra Che Vespucci e Pizzaro ebbero scorta. E quell'arcigno de l'umana stirpe Odiator, dal fondo dell' Imetto Brava il Tonante? Ma Golconda forse Non dà diamanti. California perle, Auree masse il Perù? Qual arte mai Di nuova cupidigia, il ricco incarco Che per tanto gran mar d'Europa i liti Attinse al fin, tra chiavistelli e spranghe In ferrea tomba a seppellir ne viene Tra noi così, che men tenace in grembo Natura il tien ne' cavernosi abissi Del biondo Potosì ? Che se di luce Raggio mai cala in que' ciechi sepolcri È l'Avarizia che leva il coperchio Per dar al pondo pondo. lo la conosco Cotesta donna, e la scontrai sovente Per via, che avea Frode ed Usura al fianco, E pietà, che di un passo i passi suoi Va precedendo, a' cittadini smunti Vista cara e temuta. Il pan di un giorno Che costei reca, val di un anno il prandio Che costei toglie, e se patir non vuoi Che al suon di tuba il poderetto tuo Il gabellier ti venda, essa ti purga La diffalta del censo. Al dì del patto Vien con l'abbaco Usura. O tu di Samo Prede calculator, facesti mai Nascer somma di zero, e tal, che ricco Patrimonio la sconti? I' t'ho redento Da l'ugne pubblicane, e il nome tuo Tolsi al disnor di critica gazzetta. Che! ti speravi a quest'età quel bambo D'agni suo aver sperperator Poplicola. Che snudò sè per ricovrire altrui? -Gagnoli pur la maladetta arpia,

E dentro alle spolpate ossa l'estremo Sangue ricerchi, che a quell'alto colle, Leopoldo, ove tu stanzi in mezzo al coro Dell'arti belle, e ch'io più sotto guardo E col disio guadagno, i rei latrati Non giunser anco. Ivi l'alloro eterno Fiorisce alle tue tempie, e gloria alligna; Messe cotesta che dai campi avari Sbarba la man, come gramigna o cardo. Voce di Rebo non piaggia l'orecchio. Cui martellando va da mane a sera L'alto sonar del coniato argento. E a noi non solo sonatori esperti Delle tibie di Euterpe abborrimento Hanno e dispetto gli Attali ch' io canto. Ma a quanti v'ha delle gentili cose E maestri e seguaci, e a se pur anco. Se qualche raggio di solendida fame Venisse nella notte baleuando Delle lor menti. Gli vedrai tu quiadi. Questi cotali, impensieriti, in viso Portar pinto il colore, e la profenda Melanconia dell'oro, Incidi, amico, E notomizza. Nelle molli celle Memorativa di morir terrei Se altro trovi che cifre arabe e conti-Conti mille e diversi, e quel non mai Del viver corto, e dell'estinto Creso. O santo Apollo, l'oreechiuto Mida É tue lavoro, e'l disegnasti allora Per l'Adamo de' ricchi. Ora è vendetta Della vendetta tura, se i sacri ingegni Picchiano in vano agli usci non udenti, Aperti 'al mimo, alla bagascia, al sozzo Venditora di talami, al trincato Fineez di Temi, e al giuntator nefario. Peste si ria non ammorbava un tempo Gli atrii di quest'albergo, asilo e tempio Di virtu cittadine, ove le prime

Aure spirò di vita, e i lumi chiuse Il padre della patria, in mar Pompeo. In senato Catone. Ai buon' Penati Voltò faccia fortuna, e i patrii annali Diranno ancor, che di Vitruvio è quella Marmorea mole, di Palladio questa: Se di più vuoi saper, dalla fantesca Udrai, dal remigante, il nome e i fasti Dell'ospite povello. Essi dall'alte Daran principio alla preclara istoria. Come da Pelestrina, algose nido Di peschereccia torma, a la Signora Venne del mar, coll' irto feltro in testa Ed il giulecco a un omero imbracciato. Penzoloni sull'altro, e sgambucciato L'eroico padre, e che uno schifo avea Dell'avito tesor. Magico schifo! Di tartana in saettla, quindi converso In caravella e in flotta onnipossente, Che da Bisanzio o dal Tamigi a noi Giunse di merci grave, a far contante Solo all'algebra noto. — O il lungo giro Di nestoree succession! - Tanganni. Io che ti parlo, lo stupendo he visto Prodigio, e la leggiadra metamorfosi. O più di Giove, o di Titago adunque Potentissimo Iddio Mercurio, padre: De' ladri e mercatanti! È tua la scuola Della divina alchimia, e non è sola: Chè opra è da eroe lo aggrumolar dell'Asia L'oro e le pompe, ed imitar di Sparta Le vestimenta, e'i frugale banchetto. Usi salvietta e piatto il morbidetto Bocchin di dama, o'l roseo Sibarita, Poichè la carta che le acciughe involse. Basta per uom che del boccal cretoso Calice ha fatto, e del dito forchetta. Clio, di storie maestra, alla tua penna Consegno un nuovo nome, e non lo tolsi

Dal vincitor del Ponto, o da quell'altro Dei Parti domator, dal partic' oro-Domo. Il nostro campion non vesti usbergo, Ferro non strinse, e nazioni emunse Placidamente: quest'illustre ingegno Inosservato visse, ed un cantuccio Di vendereccio fondaco nascose Tanta virtù. Piacque a natura sempre Oprar molto tacendo. Ei non conobbe Le dotte scuole, e nominanza otterne. Titoli e fregi. Inganno è dunque, inganno Dir che sol da Minerva uomo s' illustra. Ovvero oro è Minerva. E gui le tele Stan di Parrasio, e di Lisippo i bronzi, E i marmi di Miron. Vuoi maggior prova Di sapienza? In ordine distinto Leggi e vedrai. Batavi ingegni e franchi, Britanne menti, e d'Italia maestra Ecco raccolto il fior. Questi volumi Godon la pace qua che nella tomba Hanno i snoi padri. E chi oseria toccarli? Il mio signor, dal dì che sul mercato Ne fe' l'acquisto, cimentonne il peso E la virtù con la stadera in mano. Altri, cui tragge curiosa brama Di visitar le pellegrine soglie B'l signor fortunato, infra i cristalli, Le seriche cortine ed i graticci Tenti spiarne il titolo e la pompa. Di te parlai sin ora, or vieni, ricco, Chè con te pario. Me creò natura, Fortuna te. Quanto poteva io darti, To', la mi disse, é di campagne e navi E di tesor vece ti tenga questa, E una penua fra i diti i' mi trovai. Vedi tesor di piuma! E pur con questa Il mio campo lavoro, ed ogni sera Mieto tal messe, che con altri spesso Ne la divido e pel doman riserbo

Campo, e no biada. Ho qualcheduno quindi Che mi prospera orando il mio terreno. Nessun che me lo invidii. Io di natura Figlio, de' doni suoi colgo quel meglio Che spontanea a me porge, e nega sempre A mercenaria mano, e in vita mia Non conobbi soperchio, ozio od invidia. Qualche volta fortuna oro in mie mani Precipitò, divenne oro in mie mani Acqua che casca in gronda e non fa pozza. Così varcai di nostra vita il mezzo. Si toccherò la fine. Illustri testa Vidi andar per la polve, ed ettinenti Troni crollar. Fortuna ire e redire. E. come sferza del paleo, del mendo Tal giuoco farsi, non perciò di cuore Viltà mi prese, o'l notturno rimorso Mi toccò mai con la man fredda il petto. Pianger del mio sangue civil, dolermi Agli altrui casi, dispettermi all'onta Della patria scaduta, ecco i miei falli, Per cui non ebbi penitenza o scorno. Tu che hai ferma la rota onde quaggiuso S' avvicendano i beni, un ben godesti, Uno di tanti alment Quel primo e dolce Che altri si goda? Tu che ne' disastri Dell' oppugnata patria, io vedea solo Solo spiegar serena fronte in mezzo Degli aggrottati cittadini volti. Quasi cometa che d'infausto lume Riflette i nembi che le fan corona. Ma delitto più grave, era (noi taccio) Il pianger tuo come rideano tutti, E disiar che la Discordia e Marte Duri alle porte, insin che abbia la fame Conversa in oro l'esecrata incetta. Abi scellerata sete, a quanto iniqua. Desianza per te questa non giunge Nostra ingordigia! Ora che Sirio incenda

La messe sitibonda, ora che il pianto Delle nimbose Pleiadi sommerga Le crescenti speranze, e che mature. Anzi che falce, grandine le incelga. E chi trattò de' miei diritti ha scritto. (Bugiarda penna!) che del tuo soverchio S'empiria l'altrui vôto, e che puntello Sarestù a mia ruina, e t'avrei visto Ne' famelici giorni andar picchiando Di porta in perta, e offrir pane non chiesto? . . . Ma pietà tu di me, se di te mai Non la sentisti, o, più di quel metallo Che adori, duro! Di fiaccarti hai preso Meglio le lacche, ed abbronzar la pelle Al sollione, anelitando a guisa Di stanco bracco, che a' cavalli tuoi Torcere un pelo, onde alla prima fiera Tali sien poi che il vetturale e'l fieno Ti rendan essi, e del servigio il prezzo. Ti prurisce la carne? Amor non nacque Sotto aurei tetti, e più dolce non torna Su' talami di rose. Il can per via Cuopre l'amata cuccia. Imita, e al buio' Di qualche trivio, o di sozza callaia La sgualdrinella che ti diede il fiore Segui, e scantona col mantello agli occhi, Ippocrate potrà guarir la piaga Dell' affetto plebeo, quella non mai Del borsellino esausto. Or vuoi compiuto Darmi il ritratto? A buon scrittore i' debbo Questa figura. Etti venuto mai Spiar que' monti che han gravido il grembo Di preziose cose? Orrido aspetto Gli rende all' occhio ingrati, all' andar scabri. Filo d'erba non spunta in sulle brulle Spalle, e inutil sarà che il viatore Di un frutto inchieda, onde recar ristauro All'arse labbia; orror mesto per tutto, Solitudin, silenzio, rena, sasso. Vol. IV.

Tal mia musa ti osserva, e tal tra noi Maggioreggi villano. Oh se le mani Mettesse unquanco il mio Leopoldo in questi Rigidi stagni di stipato argento, Com' risoluto in flumicelli e rivi Scorrer vedreilo e serpeggiar per tutto A dar vita, colore e spirto e lena Alla virtù che inaridita giace Per mancanza d'umor che la ristori, B sementi in germogli, e fiori in frutti Vedrei cangiarsi, e giardin farsi il mondo, Di foresta di sterpi aridi e bronchi. Allor le sante muse e'l divo Apollo Che non han lauro onde sedersi all' ombra. Ridesterian quell' armonia che Bembo Derivò un dì da latin plettro o greco Su queste rive all' arti belle amiche. E dov'è piallo, remo, ozio o delitto Vedremmo i lampi di quel primo padre Di nostra scuola, e de' color maestro. Di Ferracina e di Canova ingegni. lo questo dico, e'l dico a quei che sanno Com' ei cerchi, conosca e onori il bello.

## SERMONE VI.

#### A IACOPO MANTOVANI

Le Nozze.

No, Mantovani, non è catra quella Che credi cetra, di apollinei modi Armoniosa inimitabil madre.
Forse tal era un giorno, allor che amore Godea spirar nelle dorate corde L' aura della sua bocca, e trarne voce Che non era da noi. L'età fu quella Che cento sogni feano lieto un sogno, Quel della vita, e nascea il sole al mondo Dalle pupille mie. Col tempo apersi Io della mente l'occhio, anzi la cispa Levai dall'occhio aperto, e vidi il gabbo Che natura mi fè, quando sì bello Teatro e piano, in scena erma e dogliosa Repente tramutò. Volsimi allora

Per rivarcarlo all' uscio onde quaggiuso Ogni uom discende, e voce intesi a dirmi Da un aperto sepolero: Ecco la porta Donde si passa; e larve irte e ferali Mi circuir, tetre paure, e smorte Da quell'istante. Abbia la cetra adunque, lo dissi, chi temprarla ama al lamento Del prigioniero, e allo stridor de' ferri. A me l'arco, gridai, quel per eterno Infaticabil nervo, arco fatale, Terror de' mostri, e tra le mille frecce Quell' una che il più crudo angue trafisse. Da Febo Apollo altro redar non voglio. Quest' è l'arnese che mi pende al fianco Son già due lustri, e che talor mi senti Sibilar nella man quando saetto Il proteiforme vizio: immane drago Più assai di quello che premea col ventre Tanta parte di monte, e di terrore Empla Tessaglia tutta. Or pari all' uso E all' arme ch' io maneggio è il genio mio, E l'abito conforme. Amo che chiuso Loco mi copra, e che mortal pupilla Non mi venga a scoprir. Pensar m'è dolce Che l'affrettata età tutto m' imbianca Di sue pruine, onde almen l'occhio vede Se il cor non sente ancor, quel benedetto Punto, in cui siam per istanchezza queti. Sia consiglio o destino, amor intanto Non ha più strale che timor mi rechi, Od esca che m'attragga: e un nom che vive Freddo a quel foco, a stento apre le nari Al tetro odore di che fuma e pute Ozni canto d' Italia. Erra pertanto Questa ria gente che mi orede suo Perchè tra suoi mi vede. Esco all'aperto Per accertarmi dove il colpo io vibri; Scoccato, mi rinselvo. In simil guisa Buon sagittario dal cerchiato vallo

Mette fuor la persona, e osserva dove Meglio lo strale infigga, e colpo n'esca Più celebrato, indi cauto ricovra Alle difese dell' amico muro. E tu d'Amori e d'Imenei presumi Ch' io a cantar abbia, e di mia man corone Tessere a nuove spose! Oh! ben errato Se mai questo presumi; al queruloso Alcione, armonia prima tu insegna Da rossignuolo, ed al funereo atrige Sospiri da colomba, e allor potrai Sperar che al mele delle nozze mesca Io delle rime il mele. O Mantovani, A quei domanda allegri versi, e serti Di mirto amatunteo, cui la briosa Età ridente, ed un benigno Iddio Anima e sensi mollemente instiga: O balenante, e con la schiena in arco Canta d'amori, e fra Batillo e i nappi Passa le lunghe notti, e al crine rado La Teia rosa innesta. Essi disciolti D' ogni altra cura, ai talami odorosi · Scorger sapranno co' festosi carmi L' alma coppia gentil, per cui véderti Spero all' indocil fianco allegro sciame Caracollar di fervidi nepoti, Che di padre il dislo forse faranti Nascere in petto, e ambirne il dolce nome. Al coro intanto dei cantor se vuoi Far prepotente invito, uno tu tempra Sul risonante plettro, inno, di quelli Che di stupore empia tebani petti. E che alla numerosa aros di Flacco Tolti per te, su larghe itale penne Trattano i campi dell'ausonio cielo. Dimmi rigido tronco, e sasso alpestre O qual più altro vuoi nome odioso, S' io non ti sieguo; poichè tronchi ancora E sassi visti furo ir dietro all' orme

D' alto cantor, se il ver fama ne conta. Forse che l'arte nostra opra di ragna Non tesse, e vana non ritorni all' uopo Di novellini sposi. A lor fatato Non diè Minerva e'l padre Giove il cuore. E di muscoli, e d'ossa, e polpe, e sangue Trassero impasto, e di stagion contraria Senton le offese; nè che sien storielle Da dire a vegghia, in la malvagia bruma, Crederan, le maligne arti d'Amore, E lo spergiuro Imene, e la gelosa Erinni che di tosco empie e di bava Il letto, che di pace esser dee nido. Auguriosa cornacchia io non predico Nembi e tempeste in questo di sereno. Prudenza insegno: i rischi noto: e grido Ond' altri non inciampi. O virtù santa, S'è ver che un di del tuo piede divino Hai tocco questo fango, i rai mi mostra Da tue vestigia impressi. Allor mi parve Che tu fussi tra noi, quando sedea L'antico padre di una quercia all'ombra, E convitava alla frondosa mensa Ospiti ignoti: mentre il fido servo A rosolar metteva a vivo fuoco Agnel divelto dalla poppa allora, E offria la buona moglie il grato cibo Dell'azzima focaccia. A que' bei tempi. La sterile consorte, il geniale Letto cedeva a garrula fantesca Promettitrice di non tarda prole; E per sett' anni si serviva, e sette A succero infedel, perchè cisposa Non venisse fanciulla a far contraste Alla più bella, del Diarbech onore. Se a noi di questo non facesser fede Le carte antiche, crederesti, amico, Che tal secolo fosse, è di tal pasta Uomini un giorno? Bada ai tempi, ai tempi,

Scrittor di cose, qualchedun mi dice, Zufolando all' orecchio. Era pur bello Perder tre lustri in servitù penosa Per vaga moglie, se poi cento lustri Durava il letto, l'Imenco, la prole, B le carezze e i baci. Or va, consiglia Questi, non stirpe d'uom, ma di maschile Sostanza embrioni, e zerbinetti esangui -A così lunga prova, ed in silenzio A servir, a sperar, finchè poi giunga Della mercede il giorno. Essi diranti Che la vita è un sospir, l'amore un lampo, La gioventute un flor: ch' esser si dee Tutto in un giorno, o nulla: e figlio e padre Ed avo insieme, e che gli amplessi e i baci Di tre secoli e più, lasciano ai vati Panegiristi delle viete usanze. Ma rideranno le prudenti madri A cui s' addice custodire il giglio Delle vergini figlie; esse, che i rischi Conoscon tutti, e dei passati scontri Serbano ancora la memoria e i segni, Traggon saper da sperienza ed arte. Or chi oseria portar acqua a quel mare? È lor mercè se immacolate all'ara Andar veggiamo le novelle spose. Come conchiglia che disserra il guscio-Allora allora, e lascia tôr la perla. Nè crederò che sentinelle accorte E d'acciar doppio torre, abbian difesa La pudica beltà: chè femminella Tra noi non è, che non conosca l'arti Vane d' Acrisio, e la divina pioggia, B d' Argo il fin, con cento lumi in fronte Intenebrati da una notte sola. Nacque ardir da fortuna, in simil guisa Che fortuna da ardir nascer si vede: E su miglior consiglio escir del buio In campo aperto. Avea già Sparta mostro

Vergini nude in marzial palestra Sol dell' usbergo d' innocenza armate. Giovi pertanto a mantenerle caste Le nostre figlie, ora veder d'Adone Sulla mimica scena atti e lascivie. Ora addestrar le tenerelle membra Al ballo di Saturno, od alla danza Del capripede nume. Utile ancora Trottar sarebbe, ed il guizzante e pieno D' intelletto, volume ampio dell'anca Piacevolmente dondolar, laddove Eletto stuol di coturnati eroi In due file si parte, in aria io credo Di chi pensa a conquisti, e guerra indice. Donna, o dea qual si sia, che passa quinci, Passar non speri inosservata, e senza Paura, che ciascun di quanti fermi In ordinanza stan, guerriero è prode, E per imprese gloriose altero. Come ridir, se a me da qualche Nume Non venisse favor, le varie e tante Arti ed ingegni, onde va istrutta e bella Questa schiera immortal? Qui l'inventiva Degli artisti diè ben di valor prove, E'l giorno che precesse il di festivo Fu per gran moti memorando. Sallo Il buon servo, che ben tante fiate Taccagnando, s' è visto addoppiar sproni Al pigro sarto, che non sa qual costi Ineffabile affanno il suo ritardo. Ecco l'arme alla mostra. Uno sciorina Dall' oriuol pendente aurea catena, A mortal occhio ammassamento enorme Di bazzecole vili, e rara invece Virtù di talismani, e di amuleti Che alti affetti ridesta, e incendi crea; E all' agitar dell' energica gamba Fa musica di ciondoli e fermagli, Che occhio e disio di curiosa donna

A quella parte attira. Ugual è fama Fusse poter nel cinto della diva. Altri la canna nocchierosa, e pronta Al gioco della man squassa, fendendo L' aer, che fischia alla percossa e code. B col superbo portamento, e 'l crollo Forte del capo, il fero atto accompagna. Forse guerriero meno, e men tremendo La fatal asta palleggiava Achille In sulle rive del divin Scamandro. Ma v'è chi natrie costumanze e visi Sdegna comuni, e sè puro non stima Se nell'acque del Senna e del Tamigi L'italo fango non depose in prima. Oh quai moti convulsi, e qual di nervi Tremito infansto osservo! Aer brittanno Se' tu bella cagion di effetti tali. Chi non conosce al tralunar degli occhi, Al fronte che s' abbuia, idea che nasce Filosofica allora e franger tenta I cancelli del capo ond'è rinchiusa? Ingegno creator somiglia a donna Che partorisce, Addolorato Giove Diè Minerva alla luce. Or te destino Segno alle lodi mie, sangue d'eroi, Garzon gentil, che se agli dei superni Soverchia non parea d' Adria la gloria. Regger dovei col senno e con la mano La più bella d'Italia e nobil parte, B sparger ampli d'eloquenza fiumi Nel veneto senato. A te per altro Dolor non sia, che di noi selì è il danno. Alme pari alla tua, per mille vie Fanno acquisto d'onor. Cesare ancora Tremendo in campo, ed ai mariti io leggo. Beato te che da natura avesti Tanto fregio di grazie, e tanta puoi Trarre dall' arte alta! Umano corpo Di giunture e di articoli contesto

Va dilombato e floscio, e par muraglia Che ad ogni stante sgretoli e ruini. Ma corpo come il tuo, simiglia a salda E ben costrutta torre. Opra stupenda Di meccanica nuova, un pezzo intero Di membri molti, o membroline molte Giunte in un corpo con empiastro o chiovi Cui non ismoverla tanaglia o fune. Poco sarebbe che sconfitto il collo Stesse, se al collo non facesse guscio La doppia spalla che con nuovo garbo Sospingi insuso, a sostener io penso L'alto edificio del pensante capo. Augusta mole! cui nè sol nè gelo Offenda mai, se a custodirla eterno Resti il buon feltro, che la man d' Aglaia Venne a compor su l'unguentato ciuffo. Che se talora d'importun saluto Altri ti noia, e sberrettate e inchini Tributa al Nume tuo, tu fa, se puoi, Di non vederlo, o un pocolin chinando L'estremo dorso, e rimovendo il braccio Passa, ma presto al primo tu ritorna. Così veggiamo allo scoccar dell'ore Su l'alta loggia che da Marco è detta, Passar davanti taciturni e lenti Alla gran donna i regi d' Oriente, A stento incurvi, e con la man che accenna Atti d'ossequio che compir non osa. Per queste insegne passerà, da rischio, E da timor sicura, oggi fanciulla, Mentre che forse captoniera donna Ne schiferà l'incontro. Onesto è vero Disio, la semplicetta or quà conduce Onde veder di nuovi abbigliamenti Novelle fogge e peregrine usanze. Era onesto disio che persuase. Di Giacobbe alla figlia escir soletta Della paterna tenda, a mirar come

Di Sichem contigiate ivan le donne. Chi detto avria che di sparvier nell'ugne Cadesse la colomba? Orrendi easi. E non pensati eventi! Or chi vorrebbe. Dir peccato perciò l'andar e'l guardo, E metter freni e palizzate ovunque Movi passo o pensier? Le leggi incolpa Cagion di colpa: chè il delitto al mondo Venne dal di che Temide depose Quaggiù il suo libro, e rivolò alle stelle. Così va. amico: ti consente il mondo. Anzi ti loda, se di acute spine Assiepi il campo, e da notturno ladro Vigil mastin te lo difende, o mastro · Di vulcani lavor novelli inventa Ordigni, a custodir l'arche ferrate. Che se l'impasto villanello, o'l servo Che vendè vita e libertà per poche Vili monete, e la monetà aspetta, Osa spezzar lo scrigno, o dal podere Schianta cavolo o agresto, il braccio tema Che al dritto delle genti è scudo e spada. Gelosa furia ti persegue il letto Dì e notte, e strane comparirti innanzi Vedi di figli effigie? Abbiti in pace Il torto di fortuna, e nelle fata Non dar di cozzo. Nell' umana razza Molti son falli ch' emendar si denno. E sarà questa dell'età sagace Opra cortese. Che se chiami ingiusta La legge, che a perir dannava i figli Sciancati o monchi, perchè sprezzi poi Leggiadra usanza che sortir talora Fa da senile od infecondo amplesso Di Marte alunno muscoloso e forte? Facciasi dritto al vero. È vecchio inganno Della sedotta plebe, il dir che amore Porta la benda agli occhi, ed a tentoni Metta suoi dardi in cuore. Il secol nostro

Scoperse alfin che il travveggente è Imene; Esso che impari coppie a un giogo annoda Che osa dir santo, e sol per morte rotto: Ah! se il Dio delle nozze ir su d' un carro Avesse in uso, passeri e colombe Non gli darei, ma d' indole diversa Quattro animali, simiglianti a quelli Che Ezecchiello vedea mordere il freno Sotto l'impero del superno anriga. Felice emblema di concordie! Amico, Riprenda il dir chi può mentire al detto.

# GIOVANNI ANTONIO DE-LUCA

Nacque in Venezia il 21 luglio del 1737 e vi morì nel 1767. I suoi Sermoni lo fanno poeta spiritoso e leggiadro poco meno del Gozzi. Tra questi ve ne hanno alcuni che ritraggono il carattere di vera satira; e a questi abbiamo creduto di dar posto in questa nostra Raccolta.

L'edizione da noi segulta è quella del Picottiani di Venezia (1818).

, 

## SERMONE I.

AL SIGNOR

#### GIOVANNI MARSILI

P. P. DI BOTANICA NELLO STUDIO DI PADOVA.

Sul pregindizio de' letterati e degli scienziati; del far poco caso gli uni degli altri.

Traguarda fuor pel vetro, ch' ha sul naso, Spettator mal veggente, ed erra spesso, S'ei non ha senno. Quante volte al primo Approssimarsi d'un cristallo azzurro Gridano e'acimuniti: azzurro è tutto, Azzurre le pareti, azzurri i campi; E si discorri. Ah! v'ingannate, o sciocchi, E non vedete che il variato raggio Che alle occhiaie di voi mandano i corpi Si rifrange pel vetro; ed esso assorbe,

O ributta i color, salvo l'azzurro? Dunque vo' errato? Sì. Pur t'assolv' io. Sordido è più l'error de saggi emai. Che pensan come lor reca l'aspetto Di tal scienza, qual color per vetro; Ne veggon altro, o non vedere il vonno. Fuor di figura. Oggidì non si sente Che i dotti in sciarra, e l'un contr'altri in campo, Come il popol roman discorde e caldo. O gran Marsili, che per mari e terre Di saper alta merce, e di soavi Studi tesor mandasti all'intelletto. Giudice al dubbio piato or t'appell'io. Chi lettre vuol. chi ama scienze. e nulla Ode in fuor d'esse. Va, t'assidi un tratto Su i pancon ricchi, dove inerte turba Mesce a neri pensier umor più nero. Vienvi un scienziato. Fatti a lui dappresso, Digli: io mi sono or or tolto dal fianco Di Guasparri de' Gozzi: eccelsa mente. Dritto intelletto! qual profondo fiume D'eloquenza non versa dal suo petto! Dolce, acro, maturo, e savio, e solo, Se detta, o parla! E quale mai de denti Dalla sbarra t' uscì folle sentenza? Ecco odo dir: falso piacer che inganna, Studi da bimbi, e fanciullesche pruove. Serpon gli ingegni a terra, e dietro a fiori. A bollicelle che son aria, e vento. Qve sei, Lazzarin? ove tu, Velpi? Benche chi appello io mai? Un morto, ed uno, Che vi tien dietro. A che persone morte Recar in mezzo a tracotante spirto? Allor tutto m'infuoco. e bava e spuma Manda a' labbri il livor. Pur tra me dico: Mesci a senno pazzia. Muto consiglio, E freddo gli rispondo: adunque sono Una lendine appetto a quattro cifre D'algebra, e a un angol di geometria

Ciò che Omero cantò, Pindaro, e Dante? Nemmen io gli conosco. Ahi gettat'ore. In ch' io fanciullo per le man me gli ebbi! O pedagogo reo, che a verso a verso Me gli festi apparar, inutil opra, Ruffianesimo a' sensi, oppio alla mente! lo più non gli conosco. E tu non meno Vil frate incappucciato; a che corruppe Vecchia filosofia tue fauci serve. E Aristotel ti pose il mal capestro? Immondissimo gregge! l'vidi appena Di Neutono inghilese i primi raggi. Ch' ivi fitto fisai, a lui m' attenni. R della filosofica bevanda Fei che il calice in bocca ei mi versasse. Conobbi anch' io, soggiungo, Isacco il grande, Che al cupo meditar, ai lunghi, e gravi Studi allegrò natura, e i ceppi trasse A fisica squarciata, e il furor spense Della peripatetica Megera. Pur lingua di rasoio io mai non vibro A gentil alma delle lettre amante. Bgli è tutt'uno. Il baccalar vuol vinta La tenzone; e mi sfoggia i gran vantaggi Di sperienza e di filosofia. Mari varcati, e macchine da pesi, Virtà de' corpi, stelle, e vacui immensi. Ragion di nembi, del fragor, del tuono, Moto del mar, de' fiumi origin, terre Del ciel, co' telescopi a noi scoperte. Ta danque hai vinto? Odi or che disse il primo Padre e motor delle celesti spere, Quando di creta t' impastò, vil uomo. Creato ho il mondo. Va, mortal, discorri, Ghiribizza che vuoi: fia mio trastullo Veder che nulla indovinar t'è dato. Onal motto mai mett'ale da tua bocca? lo il ver mi dico; nè più udirti io curo. Esco. Ma che? m'è incontro; e, il ben venuto; Vol. 1V. 19

Soffermati per poco, Elpran mi dice. Fui a romor. Cotesti Tolomei. Filosofi a spazzar cessami e fogne. Mi faren scristianir. Bestie da soma. Carcami d'ossa, ingegni asciutti ed arsi, Befane, e bambarottoli di stracci: Che se un picchio tu dai, sfasciansi, e vanuo. Frena, dich' io, frena il mordace tosco Che t'appanna il veder, parla diritto. Tienti di mezzo, e te n'andrai sicuro. Odimi, e non l'incresca. Anima nata Col mel sui labbri cui disserra Apollo I poggetti, e le valli d'Aracinto, Fia gentile, e ad amor facile e pronta; Farà bello suo stil, e all'uopo ancora Vorrà tuonar sul vizio, e sia che tuoni. Alma inzeppata entro lo scabro tronco, Tardo sangue, arse vene, e pigri polsi, Fuggirà le persone. In tane e in greppi Vincerà forse sua durezza al lungo Macchinar della mente. Ansimar sempre Fia un di sua gloria. Orecchio or porgi. Chi va tra' primi, non s'accigli al vanto De' secondi; e costor svestan pur anche Lor impostura, e diano lode a' primi. Siavi specchio Platon, Socrate antico, B Trifon di Venezia, oracol novo. Voi trasognate, e non vedete come Vil gentame vi vince. Ecco artigiano. Che ferrame lavora: al davanzale Della bottega va d'un pentaiuolo: Oh bell'arte è la tua! formar di creta Piatti, e tegami, poi lisciarli a ruota, Indi a color vergarli. Anche il rovente Ferro tra man come tu vuoi s' informa, Dirà quell'altro, e nella tua fucina Grate, chiavelli, macine, e ferruzzi Piglian da te vaghezza. Il fabbro ride. B dice al pentolaio: ogn' arte e buona.

Appara tu dal volgo, o immerso in fondo Alle scienze. Appara tu che dato Da' giovin anni sei a' dolci studi. Parmi aver detto. O tu, che non sei sordo, Odi, e bilancia drittamente il senso; Poi fa che vuoi, ch' io non m' oppongo. Addio.

## SERMONE II.

### A SUA ECCELLENZA IL SIGNOR

#### DANIELE FARSETTI

Sulla frega di dare libri a stampa, e di porvi in fronte de' titoli ampollosi.

Minor frega di voi, cred'io, che s'abbia
Un ciuco, un ciacco, od un gattomammone
A far ciò cui natura gli sospinge,
O rei sconcacator di torchi e fogli.
Oggidì non è sciocco e saccentello,
Che non faccia il piattone all'anguinaia
D'un mercatante indotto da volumi:
N'avrai esito buono; e infilza, e accozza
Filastroccole tante, e te lo piega.
Sciagurato! che vede in su' pilastri
Gl'imbratti ammonticchiati in ira a'culi
Delle savie zanzare, e de' moscioni.
Maladetti sudor! pover denaio!
Il libraio si morde, e rode l'ugne;

Ma che prò? Ben gli stà. Vada egli adunque A far lo sgozzapolli, e a impoverire Pria che la tasca si sparecchii. e assorba. O Daniele, conforto a' primi studi, Alta colonna e mecenate a' tnoi Buon Granelleschi, e sommo pregio e amore Delle donzelle del toscan Permesso, Da che pensi mai tu nasca tali morbo? Ignoranza, e desio d'ali e di piume Spinge di cotestor l'alme ventraie A docciar la materia. Rattien' ora Le risa, o dolce. Vien pascinto e pinzo Uno, che a stento allo fischiar di sferza Apparò l'abbicì dal pedagogo. Ad ingaggiar litigi, a sperto farsi Di lettere e scienze. Odi sopruso. Co' polmon d'arroganza enfiati, a grida Vuol sopraffar, non a diritto senso. Lascial che abbai. Che ne vien indi? Bi s'erge, Rizza le creste, sen fa beffe, e sempre Alza cestelli in aria. lo darò a stampa; Vivrà il mio nome eterno. All'opra, all'opra. Sgorbia pezzuoli, e rattoppa frasaccie, Svarion, granciporri e fa garbugli Da recere il polmone a chi è digiuno. Guarti penna ed inchiostro e calamaio, Guarti carta; e' t' abbrancan le mal' ugne! Non sì s' affretta a buscacchiar vil prezzo Un ingordo scrivan, che appena ha intinta La penna, è al foglio, e a dietro lascia nere Linaccie di caratteri scorretti: E non sì pittoraccio imbratta a Pasqua De' pizzicagnol gli unti tavolati Con spazzole di paglia e terra cotta; Come senz' ordin, zeppi di marroni Sciorinan tomi e quadernacci in foglio, Alti d'un palmo e in numero infiniti, R procacciansi fama a libbre e a spanne: E all' invidia col zero dan la pinta.

Incauti, che mel san, ch'uom saggio ha detto: Gran volume, gran morbo! Or fiuta e godi. Venghiamo a noi. Ciurma malnata affolia L'ingordo stampator, e lui si rompe Il centuno, che ei stampa e acquista rogna. Su facciamci al volume. Odi 61 dritto. Ti narreran di Padoa? Andranno a Livio. Da Livio al campidoglio, a' sette colli, A Romolo ed a Remo, a Troia e a Giove. Diran d'un che fu morso da una botta? La storia il Valisnier, la notomia Lor presterà il Morgagni. Oh dotti, oh savi! Oh nomi, oh libri! Fuor di nicchia e vani. Fatti un po' dalla mole ai frontespizio. Siamci. Opra d'or: util fatica a ogn'uno. Del cotale dottor sozio di Londra. Da addottrinar quantunque uom dotte al mondo! Metti mano alla fronte. Oh stupor sommo? . E' si vorrebbe dir: voci e poi voci. R intemerate d'orbi a chi è sordastro. Volgi il foglio. Ecco vien pomposa in capo Dedicatoria, e ti commenda e sopra T' alza a Vergilio e Ciceron que' tomi. ly'entro troversi preghiere, applausi, Ristampe, onori, adulazioni. O vili Chi mercansi tai lodi, e col sveglione Pinzo di vento vanle buccinando! Conobbi, e vidi (e vo' tacer) tal pazzo Rodomonte de' vati! Aggrotta il ciglio. Diegli il lauro un bargello all'osteria. Pel gheron sei tirato: odi vocina. L'Accademia real mi fè l'impronto: Ecco il rovescio, che il mio genio piage. Oual Accademia? Eh! gaglioffsccio, un paolo A un pittor scioperato, otto baiecchi A peggiore incisor, t'han lordo il grife. Odi bombarda. L'oceàno in bosco, Di Gerico le trombé, i colpi all'aria. Oh! il secento è smarrito. le non fe motto;

B lessi, e vidi panacêa per tutti. Tien le mascelle, e non sparar, se puoi. Odi costui, che per dar polso al libro Nome cangia e cognome. Oh anagrammi! Oricrito, Diodoro, Ati, Mirtillo! E a che non dir Schicchera, Storpia, e Lorda? O ignoranti secoli trascorsi! Scriveasi a forza di pensieri, a forza Di dritto ragionar, di parlar puro. Gretta viltà. O Cicerone, ingegno Sublime poco a por in fronte a' scritti Dell'orator, dell'invenzione, o nulla; O dappochi cervelli; or duì apparate A stillarvegli ad once. Ati vi toglie Dieci palmi d'onor, v'avanza e ride. Ruguma notte e dì, pria di comporre Vent'otto gruppi d'archimiate voci, Che sprimon nulla, e son tema alle baie De' scartabelli. Addio; ei vi si ficca; L'opra in tre dì è compiuta; e voi codardi Dettate, e poi cassate. E distornate? Orazio fra i bicchier per celia un tempo Quel motto sciorinasti: A molti sgorbi Stringa vostre scritture assenso parco. Breve e schiett' esser tento. Or a che breve? A che sgorbi? a che studio? Eh dovei prima Esser largo e disteso, e in amplo vaso Pien d'azzurr' acqua stillar su due gocce Di buon Falerno, e poi gridare: è questo Vino polputo, a dissetarvi, o genti. Son iti omai di Augusto i giorni aurati, Vuol la soia chi scrive, e pur che poco Lasci gli occhi sui libri, e sulle piume L'ozio lusinghi e la lascivia e il sonno, Tutto a pennello va, tutt'è dottrina. Daniel, franco parlai, poichè per pruova Conto m'è il senno, e l'alta tua virtute. Teco mi dolgo, che guardingo troppo I tuoi parti ne celi, e al mondo involi

Tanto saper, tant'adornezza. O ciechi
Non di veder, ma d'intelletto, o menti
Curvate a terra, non toccate il cielo
Coll'insana stoltezza che v'annigra.

E chi se' tu, che senza pro t'attizzi?
Libero io son, e se spargo di fiele,
E vergo carte, a tor vizio e menzogna,
So ch' io do colpi al veuto, e so pur anche
Che veritate è in odio; eppur vo'dirla,
Nè vo' tacer finchè ho la lingua in strozza.

## SERMONE III.

AL SIGNOR CONTE

CARLO GOZZI

Sull' adulazione de' letterati.

Chioma arruffata e spessa, e lunga barba, Rade voci, occhio a terra, tardi passi, Rappezzato mantel, era impostura A que' vecchi d'un giorno. Oh ipocrisia! Come a ciurma i stornei per l'aer vanno, Correan dietro a costor discepol mille. Chiedean tal cosa? Ecco risposta bieca, Gruppi gordiani, e dileggianti motti. Volea giovin saper? Zoppe sentenze Soffocavangli il fiato. A lungo inarca Su volumi le schiene, opra, t'affanna, Parco cibo, men sonno, e piacer nullo.

Dopo tanto, chi sa? Forse fia indarno. Colpo da Achille! le ginocchia al suolo. Oh mentir scaltro! Oh malvissuti babbi! Reco scisma di scole : ecco l'andace Stagirita a Platon volge le lacche, Di discepol maestro ostico ed acre. Pur buon senno facean: che tal che adatto Bra a marre fondar, a tosar greggi. A latte rappigliar, a far fiscelle. Giva a' monti paterni, e scarsa turba Sol rimanea, e virtù era tra pochi. O di male peggior pessima usanza! Quest'arroganza, che non vuol coperchio, Vien palpata a di nostri, e tronfia, e romba Berteggiata da' dotti. Or ch' io mi taccia? No, non fia ver. Troppo è il rovescio infame. Carlo, t'avvedi, ch' io disprezzo il brutto Modo de' saggi, che per finte forme Dan solletico a sciocchi e all'ignoranza. Tal non sei tu, lume d'Italia, e sommo Maestro di quel stil unico e donno, Con cui dai le trafitte, e aperto parli Contro al nemico stormo di virtute. Ma a noi per or. Oh come fitte stanno Nell'amico lor buio oscure menti. Cui notte sembra luce! e forse augelli Sarien stati del dì, corretti e domi Da saggio favellar. O mai traditi! Tutto è menzogna, nè s' avveggion egli, Che lor gratta gli orecchi, e che doppieggia Aascoltator noiato. Esci di casa: Un t'arreca un sonetto. Occhio severo. Censura cieca, dì 'l minuto; io bramo Non aver beffa. Orsù t'affida, il faccio. Canta in tuon magistral, anima e poleo Dà co'labbri e co'denti a miser' versi. A più miseri sensi. Intanto al dolce Canterellar sonnecchii Omai l'intero

Dimmi. Hai tu finito? Or or. È buono: Fantasia forte, voci balde, e tutto Feroce il nerbo: orsù, fui sopra a' sensi. Si ghiribizza e gongola, e si tiene Da molto il folle, e ingoiasi la natta. Bel vengiarsi co' sciocchi! Il nuovo uccello Maggioreggia sull'ale, e a mille orecchi Da ricadia, e in prò n'ha cenni e risa! Che più farem? L'inondazion non frena Argine, o palizzata. Or via trascorra; Ove opporsi non giova, è miglior opra Dar consenso di labbra. O corrett' uso! Dove è mai Lazzario, che al sacciutello Che gli sè dell'impronto, e due sonetti Soppose agli occhi suoi, a farne scelta Di qual fosse il miglior : il primo udito. Franco: l'altro dà a stampa, gli rispose. Ouei, tinte in croco le ignoranti gote, Che è, disse, mai ciò? E' vuolsi in pria Ponderar l'altro, e poi giudicar dritto. Men peggiore è quell'altro, più cattivo Del primo esser non puote. Imprimi quello, Soggiunse il Lazzarin. O schietta mente Ad adular non usa...o belio esempio! Forse, o m'inganno, se i giudizi aperti Fosser liberi a' dotti, e nella bocca Li dirivasse il cor; forse stoltezza. Che tien nelle pastoie alme accecate. Via fuggirebbe, e rimontar vedremmo Il buon secol dell'oro. O almen, se tanto Non ne dessero i fati, le carogne Mostre sarieno con le dita al naso. Dunque verrà, che un castrataccio, un fante Lingua agusza ne appelli, e polmon secco Ch'aria di edegno articola al palato? Dicalo. È laude, volgar biasmo, a' saggi. Pur tal enta natura alfin ricusa. Onta? R che dà, se in loro bocca è laude?

Pur schietto parlo. Baiamin sen viene Col suo madrialetto accertocciato: Spiegalo; il leggi. Egli s'aspetta encemio; Guai per te, se il dineghi. Emola fronte, Maldicenza di lingua, odio giurato N'avrai dietro le schiene. Or che mai fia? Gerghi a due tagli, e veritate in chiasso. Oh vitupero, che sien compri a prezzo Di Parnaso i diritti! Oh tracotanza! Gengie di fiele, e bocca e labbri irosi Non rattengon la bile. Esca dal centro. O tristi Crispinegli, indotta plebe, Avvezza al leppo, ed a lambir leccumi Della cucina altrui; incivettito Voi vedrete il presagio. Altro ben vuolvi Che cera, ricciolini, e calamistro Per divenir nom saggio; altro che il tempo Perdere in piuma, o col visino al specchio! B poi un singhiozzin lanciar su i fogli Per far tenero un cor di sgualdrinella. Anzi devresti le tradite carte Imbrodolate e schife, ahimè! con pianto Vederle disegnate ad un cessame ; R il tuo nome meschin quasi un vil scoppio Di coreggia finire, e dileguarsi. Tal fia tuo fin. Va. ti rigonfia un tratto, E fa del saputello. In sulla nera B terribile sponda a' sommi Iddii Spugna di calamai spremerà sorsi Di rigida bevanda alla tua sete: E accresceralla; e nelle oscure boige Tue tristi penne in branca ad Astarrotte Fien flagello e puntel, che sbrani e squarti. T'allegra a tal vittoria. lo torno a voi-Che lor date la soia. Eh un giorno fia, Che difetto del ver non ci denigri! Tolgasi il fumo a tracotanza, e mozze Abbiansi l'ale i dischiattati cigni.

Parlisi aperto, e unanimi in assenso,
Dicasi pane al pane. Oh fia gran stento!
È ver; ma alfin la medicina venga
Da chi fè il male, e mai bugiardo e doppio
Non istia in sul bisticcio; ma fil filo
Verità ne difenda; e pria acre lingua,
Che adulatrice, aver sostenga uom dotto.

## SERMONE IV.

#### A SUA ECCELLENZA IL SIGNOR

### TOMMASO GIUSEPPE FARSETTI

. ACCADEMICO DELLA CRUSCA.

Sulle persecuzioni che ha a provare chi si dà allo studio delle lettere.

Ridomi forte, qualor do un'occhiata Agli anni che mi son dietro alle spalle, B mastico fra' denti e fremo e impazzo. A che tal varietà in sì brev'ora? Ned io ben sollo. Pur se dritto scerno, Pensier tronchi a mezz'aria, idee fallite Queste saran d'un cranio svolazzante. Rida dunque il tettor, veggendo un tale. Ahi! riderà; ma turberassi a un punto, Veggendo il ben perseguitato, e mozze L'ele a' nascenti cigni d'Ippocrene. Odimi tu, che dalla culla illustre

Aurea educazion col latte a prova Da' prim' anni succiasti, e le stoccate Non sentisti del vulgo, o de' parenti A trarti giù per le calcagna al suolo. Nobil Giuseppe, che 'l toscano sangue Degli avi tuoi sì ben adegui in carte. E la lingua del Lazio urbana e grave Possedi come al secolo d'Augusto: Se tanto in te saper non fu stravolto Da frenesia di popolo ignorante. De' comuni lamenti ascolta i miei. Sciogliamo a stento e mezzo balbettando Scorretti accenti, e gli alfabeti a forza Di punte d'ago rappezziam quai gazze; Poi nella tavoletta addottorati Al maestro passiam, che ne disegna Ventitre cifre, e noi le andiam sgorbiando. Cantafavole e baie! Ecco il Donato. Ecco l'Alvaro, che roman ci vuole. Anche ciò sia. Ma a che lagnarti? è questo Lo scabro ingresso, che a virtute menalo nol diniego: ma le brage agli occhi. E l'arruffato ceffo del pedante Orrida in noi virtute raffigura. Degli intelletti mollicelli or ecco Persecuzion, che toglie il primo fiate. Ma fin qui nulla. Orecchio, orecchio al rombo; Or vien la guerra, or il tamburo picchia. Appena i' salutai a morfie e fiche L'odioso staffil, e il zamberlucco Beffai del pedagogo minacciante, Che un milion di cuccovegge e corvi Gridar: tienti al massiccio, e dà un addio Al Greco, al Mantovan, ed a que' due, Che nacquero in sull'Arno, inutil' vati. lo mi resi al gracchiar; chè mille orecchi Non che un sol paio avrien essi assordato. Filosofo divenni, ed al lettore Buona speme avea dato di sedere

A scranna fra le tonache e i cappucci. Del blittri disputando, de' colori, Del mezzan vacuo, del piccin, del grande. Ma l'impostura, che non mai rinvenne Colla tegnente che al mio petto stesse, I' discacciai : e fitto all'arti belle. Arsi e gelai, e se mai frutto trassi. Pochi mel dican, ch' io soverchi ho in ira. Allor sì mi dicea pian pian l'amico: Dolgomi; lo tuo spirto è già spacciato! Altri: e's'è dato a far preda di mosche. Chi, egli è ito; e chi, pazzo divenne. Misero me, ch' io non sapea ove porre Il piè, tanti assassin m'erano a' fianchi. Per tal guisa veder puossi un ladrone Colto nel furto da sbirraglia infame. Che s'aggrappa alle mura, e snello smuccia Di mano al primo, ma cotanti addosso Scherri gli sono, e chi pel collo il branca. Chi 'l ciuffa pe' capegli. e chi pe' bracci, Chi pe' piedi, pe' lombi, e pe' ginocchi, Con villanesca prova, che al fin cede, E la gagliarda umanitade è vinta. Pur io tacea, nè ci spendeva accento: O allegramente nella mia tristezza Canterellando gla: Oh quanti ciechi Son nella mente, ch' hanno gli occhi aperti! Bra tutt' uno: e' mi fendean la nuca: E chi per lo gheron tra via mi ferma. Dicendomi: a che mai si bravo ingegno Sotterrar pella Crusca, in un sonetto. E le cose lasciar per le parole? Mordea tra' denti l'insoffrente lingua. E gli uccidea tacendo. Un altro in gergo Zufolando venia da mille miglia La stessa internerata. Altri cantava: Grilli, funghi, zanzare, e moscherini Cedete: è qui una masnada sciocca, Moltitudia di ciuchi: omai cedete.

Che dirà il babbo mai, il barba e il nonno. Che sui figliuoli affidan lor vecchiezza. E con de' metafisici raggiri Sottilizzan sul ben della famiglia? Anche a lor in sul timpano ripicchia Dell'udito tal zolfa. Allo spedale Vanno i poeti, e son pazzi e da nulla. Immagina, lettor, se trafiggea Oue' dolci il mal ronzio de' calabroni. Vedean che di magion denaio uscia Ed in iscambio entravan de' volumi. Or nuovi or vecchi con il tarlo e il fumo. E a nugoli vedean sterminj ciechi. Quanti peccati aggravano le schiene D'uom sacrilego e iniquo in mano al boia, Tante cred'io me n'apponean coloro. Lo strepito crescea; io disperato Volli lasciar l'incominciata via. Ma che? la calamita il ferro tira. Staccagli un poco, a riunirsi vanno. Io tornai alle fresche alme colline. E poggiai poëtando, e indi scesi. O stupor novo! Que' medesmi i' vidi Arrampicarsi per li scabri greppi, E tentare il cammin, ma tombolando Far capo ne'burron, fiaccarsi il collo. Allor ridendo i' dissi: orba genia, Che disprezzi? che ciarli? Anche i golponi La fanno a lanci e a salti intorno intorno Agli alti pergolati de' vignai, B sprezzan l'uve, perchè stanno in vetta. Odia Tantalo il pomo, che la fame In aria vede, e in sul più bel gli scappa. O piovan di San-Cresci, o buono Arlotto, Come potean quelle due gatte mai Tenere in zampa due candele accese, Alla vista d'un topo? Elle son baie. Ecco i moccoli a terra, ecco sossopra Le tavole, e si grida; e Arlotto ha vinto. Vol. IV.

Che vuoi tu dir? Lasciateci le palme, Che il bel monte d'Imetto è il nostro segno. Frapporreteci un muro? E noi veggendo De' Parnasici allori l'ardue cime, Sormonterem muraglie. A che non giunge Natura da bel spron d'onor sospinta? State pur cheti, o tamburel di cuoio, Nè vi rodete, se voi sete ignocchi; Che altrimenti noi faremvi un giuoco Da strabuzzar le occhiaie, e grideremo: Alto alto, gnatoni; e' si sa bene, Chè non trae calci il lupo, o morde il bue.

### SERMONE V.

### AL SIGNOR ABATE

#### LIONARDO MARCELLOTTO

Sullo scadimento, e perdita dell' eloquenzà.

Abbiam lingue medesme. egual palato, Gengie, stomaco e petto, e abbiam polmone. A che dunque spossata e fiacca e lonza È l'eloquenza? O Marcellotto, il sai Tu, che Plinio eloquente a noi vestisti Di toscana adornezza, e con tal forza, Ch'ei stesso e il suo Traian si racconsola, Vedendosi sì belli a' nostri tempi. Tu il sai donde il mal venga; onde accorrai Il mio dire, sebben favola a' molti. Giogo scabro, sassoso, arduo e selvaggio È il dar dritta censura. A che tu dunque Omiciattol di stoppa a tanto porti? Io son qual vuoi, e la ragion m'attaglia.

S' altro non di', io t' ho nelle calcagna. Spesso tal quistion vagliai col senno Che natura mi diè, spesso tracciai Onde iattura a noi tanta venisse. Longin, maestro del sublime, il tuo Detto quanto è divin! Pigrezza ed ozio Il sangue intirizzì, guastò il midollo, Tutto mise a ruina. E ben da pria Mi garbeggiò tal verità. Ma poi Tant' io non son, ch' io sputi così tondo. Veggo e m'adiro, che i più dotti e radi Spiriti anch' essi van serpendo, e in ghiaccio Cambian gli incendi, le saette e i tuoni. Ravviso io ben, che un fratacchion, che stia Squadernando alfabeti e repertori. Sarà sciocco e scipito: e Fracipolla. E in un Fracurradino sia gaglioffo A ricopiar bajuche e tantafere. Da sopraffar la zolfa degli Erminii. Nemmen parliam di cotestor, che espresso Precetto han d'ignoranza. A que'si volga Il sermon nostro, c' han le schiene curve, E gli occhi rincassati per lung' uso Di dar pascol su i libri all' intelletto. Non più Casa, o Boccacci, nè più s'ode Greco o latin parlar toccante e maschio Di dicitor focoso. Odesi un trillo Che ti vezzeggia, o un mormorar insano Di bombarda, che assorda e che non fere. Nè s' innoltra nell' alma. O fredde baie! Ben veritate è dir : cosa che piaccia All' orecchia talpoco, agli occhi passi Discernitor più fidi; ivi menzogna Zoppicando n' andrà d' incontro al vero. Su, leggiam dunque. Imbellettato stile, Stranii pensieri, ma slombati e gretti. Leggi, e rileggi, hai sempre quest'intoppo. Che sciagura? che fato? E chi infondea Viva eloquenza agli orator vetusti?

Forse vil prosunzion di cicalecci. Animo freddo ed ostinato a eloria Tumideggiando procacciarsi e nome? Forse argomenti a lanternin pesceti, E fole e scioccherie da scolaretti? Al digrosso t'inganni. Bra cimento Di belligero stuol; dubbio partito Di guerra o pace, e l'inimico a fronte: Uom dannato alle forche; o prigion rege; O pubblico vantaggio; o di se stesso. Salga Tullio ne' rostri, in pensier fitto Di dir contra Milon. Eccoti al primo Che qua e colà l'occhio nel porta, e vede Spade affilate, ceffi, sgherri, squadre Di stizziti scherani: un tentennio Di bravate e di cenni, un guatar bieco, Un vedersi anzitempo a brami e morto: Ben ciò diè spinta a cangiar tema: e sprone Tant'ebbe per Milon sua gagliardia. Quanto in bilico a lui era la vita. E chi fur gli orator? Gente assennata, Di robusto pensar maturo e sano, Del bel dire signora e dell'affetto. Sommi onor della patria erano il segno, Cui tendea lor virtute, e contro i regi Avean baldanza, e il popol giungea core Al declamar, con favor doppio e plausi. Liberi sensi il cor mandava al labbro: Nemicizia e livor armava i detti Contro all'emolo tristo, e fuor di bocca Qual folgore strisciando, in capo al reo Piombava: come al picchio dell'acciaio Ch' ha l'archibugio e fumo e palla e fuoco Sbuca ad un tratto, e fere e squarcia e ammazza. A tempi nostri il faticare è noia, Son di bambagia i spirti, ed a tutt'uomo Non s' incontra la zuffa, e sol sostiensi, Contro quel che il cuor dice, quel che giova. Cessa il motivo: cangiò stile il mondo.

Fatto s' è pigro e fiacco e molle; e vana E pigra e liacca e molle è l'eloquenza. Oh Italia sventurata! Pur il dolce Amor di patria vuol ch' iò parli e gridi. Perchè non diero a te. Vinegia, i numi Attica purità, idioma ornato? Sorger vedrem Demosteni novelli. Eschini, Ortensii, e Ciceroni; e scemo Sì non saria dell'eloquenza il fiume. Sia pur ch'anche mercè del vulgar dire, Dritto e razion ne' maestrati tuoi Sì fermamente regni, che il pupillo, La vedova ingannata, e il più tapino Contro il ricco e possente il suo racquisti, Ma che prò? Un gergou non fa mai lingua, E senza lingua è spenta l'eloquenza. Pur se men venne ira e furor gentile, E se in ruina andò l'insana gloria De' Greci e de' Romani, al proprio lume Che raggiò dal Vangel santo di Dio; Ben si schius' ei le vere fonti, e un mare Non iscemabil di feconda vena. E ben vedemmo agli innocenti lustri Settimio ed Atanagio, immortai lingue, In fuoco accender detti, e l'idra atroce Di resìa pertinace al suol confitta Boccheggiare e morir. Udimmo il magno Demosten del Vangel, Basilio, alte Profetico sermon dal petto sciorre, Instancabil martel, morso del vizio, Spron soave a virtute. Anche Cecilio, E il folgore d'Antiochia e di Nazianzo; Girolamo, Agostin, ed altri pochi Rioquenza fer bella e saggia e forte. Ma a che tai prove? Oggi il Vangel s'intima, Ma il costume peggior fa retta al cuore. Come inculcar ciò che tu schifi, e come Ammollir l'alme tu di smalto e ferro? Vorrei più dir : ma poi s' io più m' intralcio,

Fin non ritrovo, tant'è vasto il mare. Non a sordo i' favello, e non per ira, O per invidia. Gran mercè del cielo. Apron gli occhi i muccini, e a poco a poco Dacchè hanno fiato e lingua al ver dan scorsa. Di cotanto dannaggio altr' io non trovo Cagion di pondo. Adunque mozza è via Che metta al sommo di eloquenza? È mozza: Nè che s' appiani e' fia, s'uom non si scuote, E non esce dal guscio che 'l rinvolge. Ardir si de'. Fatti a color simìle, Ch'alto tuonaro un dì, fa che risponda A un Demostene, a un Tullio il tuo sermone, Il senno, e il nerbo; nè voler tentare Cosa ch' essi offendesse; e sì vedrai Che in tutto non è morta, ma che assonna Eloquenza, pel tempo e pel vil ozio.

## SERMONE VI.

#### AL SIGNOR ABATE

#### CIUSEPPE CHERURINI

Sulla Satira.

Lividi d'ira Sermedocco e Furo
Attorciglian gli orecchi, e co'catarri,
E con la bile ai denti van gridando:
Aiuto, aiuto, tamburelli e pive;
Maldicenza di lingua or n'ha diserti!
Che ne vien poscia? S' ei mi dan di muso
All'angol d'una via, volgonmi il zero,
Mi fan fiche e visacci; e ad epa piena
Ruttan le lor difese; e a ceppi rasi
ll mio dir danno a ber per un peccato.
Libelli iniqui che conficcan sotto
Al ruvido terren la fama eterna,
Che crocitando han compra acceggie e corvi!
lo sogghigno, Giuseppe, e so che sozio

T'avrò alle rise, e che m'udrai cortesc. Entriam nel campo. O tu, che seriver vuoi Satira intinta in nero acelo e sale. A che mai porti a sì odiata prova? Satira è buona, e sermon santo e pio, Che il vizio punge: ma per dolce guisa Corregge, e non offende. lo appello a voi. Magni padri del dir, Basilio e Gianni. Sol ch' io vi legga, in me stizza s'infonde; Odio, m'adiro; ma chi innodio? il vizio. O tu che vuoi la satira più dolce, Dimmi, a che pro, se l'agro non ti ammenda, Ostinataccio, ammolliratti il dolce? Anche sappiam, che con urbani motti E con sali lenienti a nobil alma Si fè dar volta. Anche leggemmo in Flacco Urbanamente il mal corretto e domo. Dunque a che lo tuo stil non è men aspro? Urbano era il costume a' di d'Augusto, Ma non erano urbani i ma' poeti: Il Venosin pien di faceti sali È sul costume, e pien d'ira su' versi. Recamen' uno o due? Vana fatica. Pria men aspro sia tu, pasciuto e pingue Nel vil pattume d'ignoranza e boria: Pria tu quegli orecchion stirati e lungi A dolce ammonizion piega, ed abbessa. Tu, caparbio di mente, e rose e fiori In merto vuoi dell'insolente ardire? Facciamlo. E tu dirai spine alle rose. Mi di', Galeno: se ulcerosa piaga Ha l'ammalato, e cataplasmi e unguenti Non la risaldan, che vuoi tu si faccia? O medici e chirurgi, e che mai fate Delle cancrene e de' bubon puzzosi? Al ferro, al taglio, a scuotimenti, al fuoco Voi ne venite; ed il malato insano E pel dolor frenetico vi sgrida: Crudei, nemici, struggitor del sangue,

Della vita, e del spirto; e voi il sanate. Noi di piaga peggior più reo marciume Con l'inchiostro saniam; peggior genìa Di matti infermi noi curiam col fiele. Che satirica vena in lor distilla: E fremon forte, e ci torrien dal mondo. Purchè in ciò s'adoprasse in ciel la luna. Chi è più nero ed iniquo, ei che corregge, Od ei, che il correttor vorria sotterra? Dolce correggi. Orsù, si faccia. Il tuo Morbo peggior ne viene, e più marcisce La fetida ferita, e a morte mena. A' principj fa forza: è detto antico. Mortale è il mal, se il mal principio cresce. Quando il sangue è purgato e sano e buono, Picciol male che sorga è spento, e muore A lieve medicina. Se in voi fosse Spirito puro, non corrotto e dritto. Nulla direm: voi senza cura il male Risanereste a cordialetti, a sorsi, Ma la santa moral. Cristo, e'l Vangelo T'interdice il mal dir. O augei di notte. Il Vangelo per voi egli è la pecca Di Lucifer, d'Adamo, e d' lezabelle. Voi fate i torcicolli e i picchiapetti, E al buio il codrion menate, e il collo Ritto tenete, e non badate ai piedi. Anzi il Vangel vuol correzion, vuol sferza. Ri non vi cape nella mente: e voi Dicifrarlo il volete? Alto, o Sorbona; Non più: che i saccentelli punzecchiati Perran, cred' io, fralle dannate cose: Correggi il frate ch' ha peccato. Aspetto Che alle prediche sante un giorno in ira, Costor nell'atre bolge d'Acheronte Pongano gli orator del Cristianesimo! Via, turatemi l'ascio, o peccatori, Ch' io non vorrò più briga, e tacerommi. Finch' ho palato e lingua, io non son' io

Che taccia per bajocchi, o umana forza Di settari ignoranti. Io mai non seppi Veritate occultar sotto alla gonna. Legger vizio pon curo: e pestilente Corpo indarno è guerir. Chi medicina Non vuole di ragion, è come un cane Arrabbiato, che morde e l'acqua fugge, All'arsiccia sua bocca almo rimedio: Guai se l'addenta, lo suo morso è morte: Vedrai la plebe con mannaie e ferri Sol per pietà gridar: al cane, al cane, Accorr' uomo, accorr' uomo, lo sferzo, e batto Il contagioso, onde non anche appicchi Il morbo agl' innocenti. E scrivo, e detto Satire miti e dolci ed aspre e forti: Disonestà non svelo, e lunge sono Dal recar nomi veri, e'l Vangel colo. Ma se le lettre, che Vangel non sono, Veggo tradite e a brani in man de' ladri. Tacer non voglio, e quanto più d'asprezza Armo la lingua, e ti saëtto e pungo, Tanto oprar penso santamente e bene.

### SERMONE VII.

### A SUA ECCELLENZA IL N. H. SIGNOR

### PAOLO BALBI

Sulle scostumatezze del secolo.

Mordace è il tuo dettar, dicea Vinebro,
Con bava al Isbbro e con i denti chiusi.
Ridea Verano, e: a te, dicea, l'accocco
Letamaio di sterco, animal bruto.
Di', se ti veggio fuor di senno e in ruzzo,
Col freno di ragion dietro alle spalle,
Ho io a baciarti l'orme, e a spander gigli?
Onde, e chi se'? Un vil pezzo di terra,
Fangaccio lordo. suggellato a forma,
Che l'alto guarda: alle crapule, al ventre,
E a Vener sacro. B qual di bocca mai
Sermon sciocco no scagn? A che piuttosto
Non dir: si goda, e in pacchiamenti e in chiasso
Erudita ignoranza il vin ruttando,

Certezza di doman mandisi all' aria. E in nulla si risolva e corpo, e spirto? Empia bestemmia! A che non s'apre, e inghiotte Questa razza di vinere il terreno? E io dovrò tacer? Taccia chi teco Notte e buio fa giorno, e il dì sonnecchia: Taccia, chi astretto a talamo tradito Vuol squaldrinella accanto, e i dritti obblia Santi del matrimonio, e durar puote L'alpestre petto in risentir le fresche Pigliuoline, e i garzon laceri e scalzi Gir accattando il pane, e di disagio O morirsi, o restar via più infelici. Oh prava usanza? Al mattutino canto Del gallo vigilante, allor che i caldi Piumacci e in un le coltri inutil' stanno. Tu incominci al rovescio, e vai russando, E ruttando, e recendo in sulla sponda I trangugiati cibi, e il vin cioncato. Breve è il letargo. E tu spolpato e giallo Sorgi con cave occhiaie, e olezzi puzzo Del cavernoso naso, e le ginocchia Ti caggiodo, e t'accosci pe' strapazzi. Oh diserta mogliera, a che pur gridi? E' ti dimena un mazzafrusto in merto. Vuol l'accattato pan, t'invola ahi crudo! Onella sol cioppa che a lavor di mano Agghiadando, e sudando comperasti; E rattoppata gonna, e rotti cenci Fan che pianga onestà nel nudo petto. Grida, grida: esce il tristo. Or dunque dietro Teniamgli e laceriamlo almen co' versi. Ghiotton da forche! ei vassi assai per tempo Fra peggiore genia. Su, sbevazziamo, Facciam le fiche a chi sente diverso. Esce digiun dal chimo, e al prato vassi Vile giumento: l'erba ammusa e rode: Pascesi: e alfin satollo si distende. Se spirto di ragion un ciuco avesse.

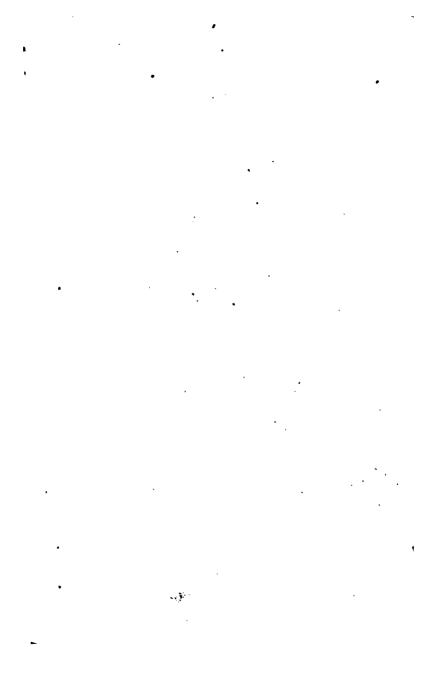

# **FAGIUOLI GIAMBATTISTA**

Fagiuoli (Giambattista). Nacque in Firenze nel giorno 24 di giugno dell'anno 1660, vi morì il 12 di luglio del 1742. Egli è autore di varie Commedie che l'Accademia fiorentina nel 1786 aveva poste fra i testi di lingua. Il Salvini nelle Note alla Perfetta Poesia del Muratori (T. III, pag. 261, N. E.) scrive di lui: In materia di satira giudiziosa e piacevole, è eccellente a' nostri giorni ne' suoi Capitoli burleschi G. B. Fagiuoli fiorentino. Fra i moltissimi, noi abbiamo scelti due di tali Capitoli, che sono più che sufficienti a far conoscere la sua maniera, la quale consiste in molta facilità, chiarezza, abbondanza (anche soverchia), e nel far tendere il tutto ad un fine morale. Questi due Capitoli sono i soli che ponno aver meritamente un posto fra le nostre migliori Satire morali.

Vol. IV.

•

•

•

•

# CAPITOLO I.

### AL SIGNOR

# PANDOLFO PANDOLFINE

NELLA SUA PROMOZIONE AL SENATORATO

Dimeetra la felicità e il vantaggio degli ignoranti e de' suggettacci.

lo mi ricordo, signor senatore,
In veder le disgrazie ed i malanni
Degli uomin saggi, di bontà e d'onore.
Com' io vi dissi, son più di nov' anni,
Ch'io voleva parlar della fortuna,
C'hanno alcuni che son privi d'affanni.
Poi di costor non dissi cosa alcuna;
Ma nel vederli più che mai godere,
Di parlarne mi pare ora opportuna:
Non perch' i' n' abbia invidia o dispiacere,
Polchè ciò non ostante in questa schiera
Nè per ombra vorrei farmi vedere;

Ma per un po' di sfogo e per far sera Mi piglio volentieri quest' impacci Di farven una lunga tiritera. Quei che la sorte più mi par che abbracci. E voglia più felici in conclusione. Son questi, gli ignoranti e i suggettacci. R per parlar di lor con distinzione. Venghiame agli ignoranti: oh che mai belli Ha privilegi tal generazione! Onesti appunt' oggidi, questi son quelli Che sol protegge la fortuna amante, Quelli a cui porge il ciuffo ed i capelli. Piove sul capo loro tutte quante Le grazie ch'ella tien nell'aureo corno Della nascita lor nel primo istante. Per loro preparar nobil soggiorno Erge talor palazzi; e quanti comodi Si pon desiderar, lor pone attorno. Per lor fatti non son disagi e incomodi: Non v'è chi li molesti o il capo rompa, Chi gli affatichi mai, chi mai gl' incomodi. Mangian ben, bevon meglio e stan con pompa; Tutte l'ore le vivono a lor modo. Ed il sonno non v'è lor chi interrompa. Onde pien di stupore io grido sodo: O asini felici, che vivete Liberi senz'alcua legame e nodo, Solo ragghiate quando voi volete, E vi sdraiate colle gambe all' aria A vostro gusto e con vostra quiete. Nessun giammai vostri disegni varia: Pensate il ventre solamente a pascere, R non a cosa che vi sia contraria. Con Fidenzio ancor io mi sento irascere. E flava bile i miei precordi insidia, Che sì felici o chinchi abbiate a nascere: Anzi la sorte, colma di perfidia, Tutta sollicitudine è per voi: Verso de' letterati à tutt' accidia.

Sopra voi versa i benefizi suoi, Comparte i suoi favori; e voi regnate Alla barba de' saggi e degli eroi.

Meritereste mille bastonate, E avete mille grazie, e provveduti Siete di grosse rendite ed entrate.

E che ban a dire i miseri sacciuti, Che consumeno l'olio ora sì caro, Per venire eruditi e letterati?

B poi vedersi a man dritta un semaro Col basto tutto ricamate d'oro, Esser di loro assai più neto e chiare;

Far più figura e poter più di lore Che se ne stanno ignudi e scenosciuti, Senza stima e talor senza decoro.

Per essi non vi sene impieghi e aiuti: Son posti degli inutili nel mazzo, Considerati son come rifiuti.

E giunti sono a così rio strapazzo, Che il titol di filosofo averano Preso in lor per sinonimo di pazzo.

E perchè un calcio al tavolin non danno, E non vendono i libri al pizzicagnolo; Chè più util così ne eaveranno? Che giova sciolto aver lo seilinguagnolo

Alle rime, e poter tuffare il gragno A suo piacet nel caballin rigagnole?

E sempre pieno aver di vente il pugno, Sempre il vacuo provar nel borsellino, Non che il dicembre, anche tremar di giugno?

Rbbe mille ragion Cesare Orsino,

Che le lodi cantò dell' igneranza

Con quel suo maccheronice latino.

Perche il saggio, per dirvela in sostanza, Nulla gede di quel c'hanne costere, Ed a lui manca quanto ad cesi avanza.

Per lo più nesse senz'alten ristero; Ed in quel punte subite nemica Prova ogni stella ch' è propizia a lore. Nasce allo studio, cresce alla fatica; Quanto merita più, manco gli è dato: Non è distinto, nè apprezzato cica. O se pur una volta ezli è lodato. Lì consiste la sua maggior entrata, Per quel di a crepapelle ha desinato. Il poverin con questa saponata Se la passa: e di più fra gli ignoranti Dee talor consumar la sua giornata. Perchè costoro son così arroganti. Che lo voglion talvolta praticare. E arditi se lo fan venire avanti. Non già perch'abbian voglia d'imparare Qualche sentenza, qualche crudizione, Per que gran buoi che son, non si mostrare; Ma per lor non so qual cruda ambizione D' avere un saggio di cui, se bisogna, Servire se ne possan per buffone; Che conti qualche favola o menzogna, Che allora al gusto lor sarà più bella, Quanto il dirla sarà maggior vergogna. O pur da guesti il misero s'appella, Per tormentario con qualche noiosa Proposizion, com'essi, sciocca anch'ella. lo stesso bench' ogni scienza ascosa Sempre mi fosse, e che non sappia nulla, In tal materia ho pur da dir qualcosa. Perchè un poco la musa si trastulla, E va in Parnaso, e suona la ribeca Por un genio ch' i'ebbi dalla culla, Non son lasciato stare: e chi mi reca Da fare un sonettin per una sposa Che a farsi viva seppellir s' arreca: Chi lo vuol per un'altra più animosa, Che del mondo non teme e ha tal coraggio, Che le par poco se ad un sol si sposa: Per certe suore chi mi chiede un maggio; E a dargli quel mi stuzzica e m'incita.

Che fu fatto per quelle di san Gaggio:

Chi eggi una commedia a far m'invita; E come si facess' ella in tre ore, Vien domani a veder s' ella è finita:

Chi mi propon un soggetto peggiore, Che potrebbe intaccar la coscienza Propria, ed insiem l'altrui fama ed onore.

E s'io lo mando, come debbo, senza Servirlo com'ei vuole, e me ne scuso.

Servirlo com'ei vuole, e me ne scuso. Con garbo da par suo piglia licenza.

Se ne va via con tanto di muso, Come s' io fossi un debitor che avessi Negato di pagar, com' ora è in uso;

O come seco per appunto stessi, E per servirlo quand' egli comanda, Selariato al suo soldo mi tenessi.

B per colui doverò por da banda Giustizia, carità, modestia e fede, Per soddisfar l'ingiusta sua domanda?

E quando pur sia giusto quel ch'ei chiede, E mi disponga a far sua voglia sazia, Troverò gratitudine o mercede?

Non sol per premio non mi dà una crazia, Ma quel che prò d'ogni altra cosa vale, È sì garbato, ch'ei non mi ringrazia.

E se il componimento non è quale Lo pretendeva, o com' ei non l'intende, Si duol di più ch' io l'ho servito male.

Ed io minchion lascio le mie faccende, Stillo il cervel, la mente mia confondo Un fantoccio in servir, che lo pretende,

Il qual talora è così gosso e tondo, Che ha più cervello un berbagianni, un guso, E pur presume di pescare a sondo.

E di quanto farò, mostrarsi stufo Vedrollo; e ascriverammi a benefizio, Se mi fa grazia ch' io lo serva a ufo.

O qui bisogna aver flemma e giudizio, Durar fatica per impoverire, E obbligato restar per far servizio. Di più costui vorrammi anch' istruire Di ciò che vuol da me, ch'ei non capisce, E vuol ch' ie 'ntenda quel ch' ei non sa dire. Un' ira tale allor si m'infierisce. Che mi fa di me stesso esser nemico. E di ciascun che di poeta ambisce. Voi ch' oltre l'esser delle muse amico. In ogni arudizion siete versato, E studiate davver più ch' jo non dico; Nè avete già per vivere studiato. Chè di anesto vi volle provvedere Meritamente in abbondanza il fato: E potevate fare il cavaliere A tutt' usanza, idest andare a spasso, Nè saper altro che mangiare e bere: Ma sol viveste per studiare, e il passo Muover colà dove la gloria attende Que' pochi che non l' han lascieta in asso: Or voi quel che da me dir si pretende, Confermerate: e essendo apcor legale, Proverete di me più rie vicende. Verravvi ad informare un animale Con una filastrocca che non ha Capo, nè coda, pè granel di sale. E così l' ore a bada vi terrà; Voi l'udirete, nè il potcete intendere, E intanto sudar sangue vi facà. Dovrete inutilmente il tempo spendere, Scorgendo che colni non sa di rabbia Di quanto rappresenta e vuoi pretendere. Vi par d'udire un pappagallo in gabbia; E quand' altine vi riesca pure Di capir cià che dir voluto egli abbia, Bi non intende voi, gli soe oscure Tutte quelle, che voi gli replicate, Ragioni, benchè nian limpide e pure. Talor mostra d'intender; voi tirale Innanzi il vostro bel discorso, e avere

Colui capacitato vi pensete:

E tanto più perchè vi ste a vedere Con tanti d'occhi, e tien l'orrechie attente. E voi v'infervorite a dar parere. Quando avete finito, egli si sente Certe repliche far sì scimunite. Che giusto egli non ha 'nteso niente. B se voi giustamente incollerite. B non potete aver più sofferenza, Eccovi contro tutto il mondo in lita. Dice che siete un uom senza pazienza. Che non volete udir ciò che v'è detto. E che negate altrui di dare udienza. Vi riconviene il volgo maladetto, Che non a voler cert' asini sentire. Voi non avete carità nè affetto: Che voi siete obbligato tutti a udire In coscienza; e che sate un peccato Grande a non vi lasciare shalordire. Se mai vi ritrovate in questo stato, Ditelo, s'egli è ver, se pentimento Vi venga d'esserv' imparagrafato. È certo un insoffribile tormento Aver giudizio, e per ogni sguaiato. Averlo a perder senza giovamento: Un negozio ad udire esser forzato Per niun capo fattibile, e si regga A non urlare com' un disperato. Parmi giustizia sia che si corregga Con dir a quel: Voi dite una pazzia. Acciocch' ei la capisca, e si ravvegga, E se pur egl' incoccia, e vnol che sia Una sentenza, un detto dell'oracolo, Non s' ha a torsel dintorno e mandar via? Anzi della ragione il forte ostacolo Ovando non cura, e divien più recciuto, Non sarla male il replicar col bacolo. E spererei con questo forte sinto Di far colui capace melto bene

Di quel che intender non avea saputo,

L'asine con tai freghe in sulle schiene, Che all' arri là non par che mai si muova. Corre veloce, e un barbero diviene. Ho visto pure in Santa Maria nuova. Dove di stravoltissimi cervelli Una sì gran diversità si trova. A quella colazion di bastoncelli, Tutti unirsi ad intendere e capire. Più che se lor Demostene favelli. Ma chi di tal mirabile elisire, Che sarebbe il più proprio e il più squisito, Cogli ignoranti oggi si può servire? Chi mai sarebbe quel cotanto ardito Di toccarli, e di lor torcere un pelo, Quand'è ciascun di lor sì riverito? Par che s' unisca infin la terra e il cielo A favor di costor, che son protetti Con tanta cura, distinzione e zelo. Onde non sol non trovansi negletti, Come meriterebbero, e lasciati Ne'lor gradi vilissimi ed abbietti; Ma si veggono in breve collocati In alte nicchie, acciò sian ben da tutti Conosciuti, ubbiditi e rispettati. E benchè goffi sian come Margutti, Salgon per tanta stima in pretensione D' insegnar ciò di che non sono istrutti. Di quello che non san danno lezione: Fan del grand' uom quanto più son bruti; E più che hann' ignoranza, han presunzione. Fanno sfacciatamente da saputi: Il saggio mettono in deriso, ed essi Alla barba di lui forman statuti. Anzi a lui converrà che a lor s'appressi, Perchè n' avrà bisogno; e che in quell' ora Non gli sfugga non sol, ma stia con essi; Che da loro dipenda, e che talora Ad approvar costretto sia per forza

Quelle bestialità che buttan fuora:

E che debba trovar l'onesta scorza Che le ricopra; e di affermar gli piaccia Che a dritto vadan quando vann'ad orza: E quanto meglio sa, bench' egli faccia Le gambe ai cani per raddirizzare. A lui dalla passion cascan le braccia. Chiaro non poò, come dovria, parlare, Non v' essendo chi l' oda e chi lo 'ntenda: Per amor o per rabbia alfin ci ha a stare. Privo di forza, colla qual contenda Con quell' asin che ha polso, è necessario Ch' alla meglio schermiscasi e difenda. Che s' ei potesse farsegli avversario. E alla sua voce fosse dato retta. Saprebbe presto e ben dire il contrario. Direbbe: questa cosa va corretta. Perch' ell' è uno sproposito massiccio: Questa sentenza è data coll'accetta: Ouesta non è giustizia, egli è capriccio: Qui c' è il proprio, non l'utile comune: Ouesto non è un compenso, è un nuovo impiccio. Queste non son le massime opportune Del retto oprar, punire il reo ch' è ignudo, B quel ch'è ricco lasciar ire impune. Quest' è un ripiego assai tiranno e crudo, Farsi comodo suo l'altrui sudore. B far al suo, col danno d'altri, scudo. Del mal quest' è rimedio assai peggiore, Perchè la castità rimanga illesa. Prima l'incominciar dal tôr l'onore. -Ma guai a lui se questa briga presa

Fosse: sarebbe l'ultimo suo danno Il premio della sua giusta contesa. Or dunque qual mai debb' esser l'affanno Del savio che a tacer venga forzato, B a sopportar quanto costor mai fanno? È ben accorto, e ha a far da smemorato; Ha senno, e gli convien mostrarsi stolto; Sa tutto, e dee parer non informato.

Dee l'accento legar, che ha bene sciolto: Far il sordo, quando ha l'udir nerfetto. B fare il cieco allor che vede molto. Credo pur che fra sè col suo 'ntelietto S' adiri e dica: O manca affatto, o scema, Chè sarà mio sollievo il tuo difetto. Il tuo bel lume in tal miseria estretaa S'estingua, o per lo men cresca talmente, Che quanto vede, di soffrir non teme. A che maggior chiarezza aver di mente, Se più serve a sentire i propri danni, Ed a far viver più penosamente? Impancati veder ne' primi scanni Certi Arfasetti temerari e vani, Rinfagottati in dottorali panni: E vomitando concettacci strani. Di virtù vôti e d'alterigia gonfi. Dir ogni giorno e far cose da cani. ll savio com' ha a far che non intronfi. Che non avvampi dentro e fuor di sdegno. L'ignoranza in veder come trions? Voglio ch' egli sia stoico al maggior segno Per fersi indifferente: ma di gesso Non è composto alfin, non è di lerre. È ver che a lor dispetto e' vien ammesso Fra lor, ma v'è pro forma; e'l suo parere Appunto serve lor per far senz'esso. Or dite s' egli prova dispiacere Vedendo altera e ricca l'ignoranza. Oppresso e miserabile il sapere. Ma di questi non più; ch' a dir m' avanza De' secondi, di certi animalacci Dei quali sopra feci ricordanza. Son questi impertinenti cervellacci. Rompicolli, leggiai, ammazzatori, Ch' io tutti insieme chiemo suggettacci. Oh che mai felicissimi signori Son anche queste bestiel il mondo è loro,

E ne sono assoluti possessori.

Alcuna soggezion non dà a costoro Convenienza, rispetto, cortesia, Creanza, civiltà, garbo e decoro. Fan quanto detta lor la fantasla, E quanto vuel la lor bestialità; Tutt' è spirito in essi e bizzarria. Si piglian sopra tutti autorità: Comandano arroganti, e son serviti Con timor, con prontezza ed umiltà: Son da tutti ossequiati e riveriti: Tutti lor giran largo e lor fann' ala: Con essi nessua vuol brighe ne liti. Colla robe d'altrui da lor si sciala: Il danaro d'altrui da ior si spende: Coll'altrui povertà stann' essi in gala. Maitrattan con parole; ed a chi intende Di replicar, danno le man nel viso; Bastonan chi da loro il suo pretende. Non conoscon Liustizia, hanno diviso Da lei l'impero; è loro Dio il capriccio, Ouel d'altri è leso, e l'han per indiviso. Chi è lor creditore, è in un impiccio Peggio che se lor fosse debitore; Sicchè a pensarlo sol mi raccapriocio. Contro di lor sea v'è procuratore: Non v'e quel che difende nè protegge: Non v'è sbirre, non v'è superiore. Vivon d'arbitrio, e ben questo li regge: Ogni delitto lor resta impunito. Hanno stoppato il giudice e la legge. E quei che a serte fesse tanto ardito Di pigliarla con lor, subito ognuno Imprudente lo chiama e inavvertito. Gli dicou ch' ei se l' è presa con uno Col quale a capo rotto a anderà: Che il poverino ha dato nel trentuno. E se ne vien con tatte gravità La prudenza con quel celebre metto: Bisoga' aver cervel per chi non n' ha.

Adunque perch' io sono un cucciolotto. Bench' abbia la ragione dalla mia. Udito non sarò, n'andrò al disotte? Il bersaglio sarò d'ogni angheria? Quel che dee non vorrà giustizia farmi. Aiuto non saravvi chi mi dia? Se dovrò dar, potranno scorticarmi Perch' io paghi? so poi doverò avere, Anch' il chieder sia ben ch' io mi risparmi? Tutti potranno (armela vedere : E sul sapere ch' io son un buon uomo. Che strapezzato i sia sarà dovere? Oh cappita! alla fè di quel ch' è in duomo, Egli è di molto se uno regge e dura, Da tante traversie logoro e domo. Un animale che non ha misura. Nè regola nel viver, 'n ogni affare Sovran non teme, e tribunal non cura. Così potrà dispotico operare, B porre in soggezion talvolta chi Dovrebbe e lo potrebbe gastigare? Ell'è una bella cosa, signor sì, Rella davverot o gridi Cicerone Con Catilina, come già s' udì: O tempora, o mores! oh minchione! Or avresti ragion se ti trovassi Tra queste pazze, tristi, empie persone. Ma ben bisogneria che ti chetassi; Se no, consolo mio, tu proveresti Come allungar ti converrebbe i passi. I tempi ed i costumi oggi son questi, Che l' uomo dotto e l' uomo ragionevole Mena i giorni più afflitti e più molesti. Tutt'è suo quanto v'è di malagevole: Patica, disistima e povertà, B quanto al mondo v'è che sia spiacevole. Dove al contrario ogni felicità Gode, ogni onore, ottiene ogni ricchezza

Chi ha più ignoranza e manco umanità.

Or chi questa cuccagna aborre e sprezza, Signor senator mio, crede davvero. Edina gende speranza e gran fortezza. Io tengo forte non ostante e spero la quell'ultimo articolo del Credo, Ed infallibilmente l'ho per vero. Però presentemente, a quel ch'io vedo. Poca è la gente che retta gli dia:

E frappoco di peggio anche prevedo. Che se si va di questo passo via (Se divina pietà non lo trattiene), Vuol esser gran delitto e gran pazzia E l'esser dotto e l'esser uom dabbene.

# CAPITOLO II.

AL SIGNOR

#### FRANCISCO REDI

In biasimo delle cerimonie.

Se a voi, che siete un uom schietto e reale,
Scrivo un capitol contro i complimenti,
So che non lo potrete aver per male;
Perchè non siete voi di quelle genti
Che con un'affettata cerimonia
Van provocando nause e svenimenti.
Voi senz' un'orp-liata santimonia
Fuggite certe ostentazioni strane,
Più che un monel non fugge la Quarquonia.
L'ingegno mio capace non rimane,
Che non si possa usar la civiltà
Senza far cose inutili e malsane.
Atto di riverenza è quando un sta
Col capo discoperto tre o quattr' ore
Dinanzi a chi lia maggiore autorità;

Quasi che non vi sia per fargli onore It miglior modo che lo stare in zucca. Ancora anando il verno è nel rigore. Con rischio d'infreddare, e che la gnucca Venga l'aria pestifera a inzuppare, Massimo chi non porta la parrucca. Perchè non si potrebbe salutare, E tener sodo il suo cappello in testa, E torsi tal fastidio e non lo dare? Affè che il Turco è da lodarsi in questa: Egli con una man si tocca il petto, E l'ossequio in tal guisa manifesta. O quello è reverir senza difetto, Che se dove sta il cuore ei pon la mano. Mostra all'amico il suo cordiale affetto. Ma transeat questo qui; quel ch' è più strano. È, che io non so com'egli sia permesso Il dir bugie per fare un atto umano. A molti sento dire spesso spesso: Signore, io son suo servo: ella comandi. Ch' io già le dedicai tatto me stesso. -Guardate un po di semmission si grandi Di farne capitale all'occasione, E mettete un po' in opera i comandi. Provate un peco a faria da padrone Con tanti servitori e tanti schiavi, Oh come resterete il bel minchione: A inventar le maniere più soavi Dell' eloquenza, niun vedrai venire Ad ubbidirti: oh vo' che servi bravi! Ma da più d'uno parmi di sentire : Quel dichiararsi servo ell' è un' usanza, Un segno d'espressione, un mo' di dire. E mi sgrida talun con più beldanza. Che s'avessi studiato il Galateo. Non mi parrebbe nuova tal creanza. O in quanto a questo io ci sono Ebreo: E certo ch'entrerei nell'un vie uno. B su ci giverei com' un puleo. Vol. IV. 99

Ch' occor far queste smorfie, se nessuno Vuol esser servo all'altro: anzi sospira Di comandare in questo mondo ognuno? Serve per forza infin colui che tira Salario, per servir, vitto e vestito; E a vederlo nel cuor, serve per ira. E v'è, per non servir, chi sta accanito A lavorare : e poi v'è chi presume Che ver si creda quel servir mentito? to mi ricordo ancora del costume Di dar le buone feste per natale, Che si scrive di ciò più d'un volume. Perchè far quest'augurio speciale? Son par tant' altre feste in tutto l'anno; S' han forse a far hen quelle, e l'altre male? I veri amici tai cose non fanuo: E supporre si dee ch' ogni momento Si bramin tutto il ben che ponno e sanno. Servir si debbe sol per giovamento, Non per dar tedio e spesa, con un vano Affettato ed inutil complimento. Poi s' esamina e vaglia più del grano. Se a taluno sia meno e se sià più Far riverenza, o pur baciar la mano. Quanto si debba cominciare in su La lettera: e nel far la soscrizione, Quanto allora si debba andare in giù: Se torre, ovvero agginguere il padrone: Se la lettera alfin debb' ire ignuda. O aver la coperta ed il coltrone. Ne' titoli (o qui sì davver si suda) Reser bisogna in dargli accuratissimo, Prim' ancor che la lettera si chiuda. Se a talun che si succia l'illustrissimo, Si desse il molt'illustre, oh che accidente! Oh che disgrazia! oh che romor grandissimo! Che la lettera poi nel rimanente Non abbia senso e non concluda un'acca, Questo qui non importa poi niente.

S' osserva che materia vi s'attacca Per sigillarla; e guai a chi pigliasse. L' ostia dove debb' ir la ceralacca.

B chi a caso il sigillo v'improntasse Piccole o grande, come a man gli viene, Peggio faria che se in Ginevra andasse.

Ne' tempi antichi gli uomini dabbene, Nobili e dotti anch' essi, e' pur scriveano Senz' intoppar in tali imbrogli e pene.

Con chiarezza trattar sol pretendeano,

Ed alla buona e con affetto eguale

Tal principio alle lettere poneano:

Il tale prega sanitade al tale;
Ed esprimendo d'un buon cuor la brama,
Finivan: me tibi commendo, vale.

Adesso sol si pratica e si brama

Di parlar con equivoco e menzogna;

B far le cerimonie ciò si chiama.

Quant' è di quest' età mai la vergogna, Che ad usarle s' ingolfa! e ancor non sa Che l' ingenuïtà sola bisogna.

Or sentite quest' altra in carità:
Uno possiede qualche rara cosa,
O gioia o veste o quel ch' ella sarà.

La vede una persona curiosa, Subito dice: Uh che cosa bella!

Quanto mi piace, quant' è mai gustosa! --

Pronto il padrone: Questa bagattella

(Risponde) è al sno comando; e sol maggiore lo bramerei che al merto suo fuss' ella. --

Quegli replicar debbe: O mio signore, Sta bene in mano sua; mi maraviglio,

La ringrazio, obbligato del favore. --O'gran bugiardi! (io con ragion ripiglio)

Quei che offerisce, non darebbe un corno; Quei che ringrazia, ben daria di piglio.

Ecco un altro si trova a mezzogiorno, Appunto quando a desinare andate, E vi trova vicino al suo contorno; V'arresta, e non vuol più che vi muoviate: R vi tiene così mezz'ora a beda. Venendo fuor con queste spampanate: Deh s'ella vuole abbreviar la strada. k restare a far meco penitenza. Ouest' è l'unica cosa che m'aggrada. --Ma mentre cesì dice in coscienza. Chi potesse vedergli il cuore aperto. Che voi non accettiate ha gran temenza. Gli par mill'anni rispondiate: Certo lo la ringrazio; troppo ell'è cortese: l'er ricevuto ho già quanto m' ha offerto. --Perchè se vo' accettaste, oh che scortese! Come s'appicea presto! o ve' che pecchia! In somma ci seria da dire un mese. Ma se quei non vuol darvi un bere a secchia. Lascivi dunque acclare e non v'inviti. Da prodigo non faccia chi è petecchia. Ma ponghiam caso che non sian mentiti Questi suoi sensi, e a desinar vi tenga, Oh qui intervengon cerimonie e riti. Innanzi che s'aggiusti e si convenga D'entrare in casa e di salir le scale. Bisogna ch' un tal dialogo intervenga. Il padron dice: Passi: e voi: lo tale Malacreanza non farò giammai: Passi lei, ch'è it padrone principale. --No. entri lei: io non entro: -- e non entrai: --Entratemi, l'ho avoto a dir di cuore. --Venga la rabbia: oh questi sono i guai! È l'uscio aperto: quei che n'è signore. Vi vuol: voi volet' ire: o via passate Mai più: ch' occorre disputar tre ore? Della porta ei v' ha tutte spalancate Le bande: o se v'aveste anche i cestoni. Non ostante con comodo vo' entrate. A che aspettar più altre esortazioni? A che più altre repugnanze? oh in vero Dialoghi sciocchi, inutili quistioni!

Saliti poi, bisogna far pensieno Ad ogn' uscio di fare la Lucia. A chi di nuovo in passar sia primiero. Se mai vien l'otta ch' ordine si dia Che il convitante a tavola vi chiami. Oh qui comincia la galenteria. Quant' imbrogli ci son pria ch' un si sfami. Innanzi ch'un s'accomodi e si segga. Dove quéi voglia, e de voi non si brami! ll convitante grida: Questo, vegga; È il sue luogo, -- dion è certo, cibò! ( Replica il convitate ) altro uni chiegga. Ma pure, giacchè vuole, qui starò. --Mi maraviglio, debb' ella star qui. --Come qui? mi perdoni, signor no: --In tutt' i modi, ella dee star costì. --Orsù, giacch' a lei tocca a comandare, Ubbidisco: oh padron, sta ben così. --Or sia lodato il Ciel che ad accordare S' è venuto il sedere : or manca il resto. Da concordar nel bere e nel mangiare. In tavola si porta, e voi modesto Nulla assaggiate: allor testo il padrone Grida: Si serva, a lei tocca a far ovesto. --Se voi tardate, ed egli nea porzione Vi fa appunto di quella vivanda Di cui non mangerestene un beccone. E pur ella s'ingoia e giù si manda: Si dice ch' è squisita e prelibata. E che vi passa il cuor de banda a banda; Che non sentiste mai cosa si grata, Che più di questa vi diletti il gusto; E vi fa recer, tanto parvi ingrata. V'è un ch'ha sete, ma non gli par giusto Ch' a ber prima degli aktri egli s'affretti; Onde apparta ciò con gran disguste. Che beva il principal, forz' è ch' aspetti, Il quale o non ha sete o non l'invita; E quei ch' ha sete, arrabbi ed assaetti.

Così per complimento questa vita Bisogna far: nè sol non si disprezza. Ma. benchè miserabile, è gradita. Che l'abbia a esser convenevolezza Con tanta soggezion mangiare e bere: Tant'è, l'è un'arrabbiata gentilezza. Ogindi poi, per levarsi da sedere, Son necessari gli argani: e nessuno Mai primo di rizzarsi vuol parere. Ed in quel mentre vi sarà più d'uno Che pur vorrebbe alzarsi e altrove gire, Forse a far qualche suo atto opportuno. Bd il medesimo soffre quel martire, R sta forte e non alzasi, perchè Mal costumato non gli s'abbia a dire. Di poi rizzato che ciascun pur s'è, Debbe il padrone quel ch' egli ha invitato, Poi fuor dell'uscio accompagnar da sè. E questo è per onor sì celebrato, Che non si può dar segno ossequioso Da cui ciascun più stimisi onorato. Ed a me questo pare atto sì odioso, Ch' io non credo si trovi il più indiscreto, Anzi, per meglio dir, più ingiurioso. li padron della casa a andargii dreto Mostra di dubitare che colui Non gli rubi qualcosa cheto cheto. B per questo anche manda innanzi a lui Il servitore che gli fa la scorta: Oh ve' bel modo d'onorare altrui! Che se l'amico poi lo prega e esorta A non si muover, guarda, ei non lia bene, Se non lo vede ben fuor della porta. In mente anco quest'altra ora mi viene, Ed è quella di darsi la mandritta; E quei che l'ha, per lo maggior si tiene. Da un quest' onoranza mi fu fitta

L'altr'ieri che pioveva: e non è bais, E star convenne alla mia lingua zitta.

Poichè colui con questa chiucchiurlaia Si prese appunto la banda del muro: E i' ebbi in sul giubbone la grondaia. Orsù la vo'finir, perch'io vi giuro Che a raccontarle tutte io non son buono. E l'udirle saria noioso e duro. Sol basti il dir che i complimenti sono I ladri che ne ruban quella gioia. Qual' è la libertà, celeste dono: Che de' principi son la maggior noia. Onde incogniti van per gli altrui Stati. E quasi soli poco men del boia. Perchè lo fan? se non perchè scansati Restin così gl'incontri e precedenze, Al che in palese resterian legati. Per tema di più o meno riverenze. Di manritte, manmanche e d'altre storie. Non si posson veder le ler presenze. Così queste chimere e pazze borie Pon ridurre i monarchi in servitù: E pur non se ne perdon le memorie. Ma che perdersi? trovansi viepiù: E sì prevalgon queste bagattelle. Che stassi a sostenerle a tu per tu. Ho visto in Roma, ch' è la reggia delle Cerimonie maggiori, ove un procura, Più che indulgenze, il guadagnare in quelle: Chi d'avanzar 'n un'accompagnatura Un passo cerca: chi in salire o scendere, Nel riscontrarsi uno scalino fura. Chi studia d'una visita non rendere: Chi non fermar, di far il cocchie correre: Chi di dar mostra ciò che vuol contendere. Chi ti fa esibizioni nel discorrere. E vuole per te sol far maraviglie. E in cos' alcuna non ti vuol soccorrere. Della menzogna o cerimonie figlie, O del vero nemiche capitali,

Non v'è dal mondo chi vi tolga o esiglie?

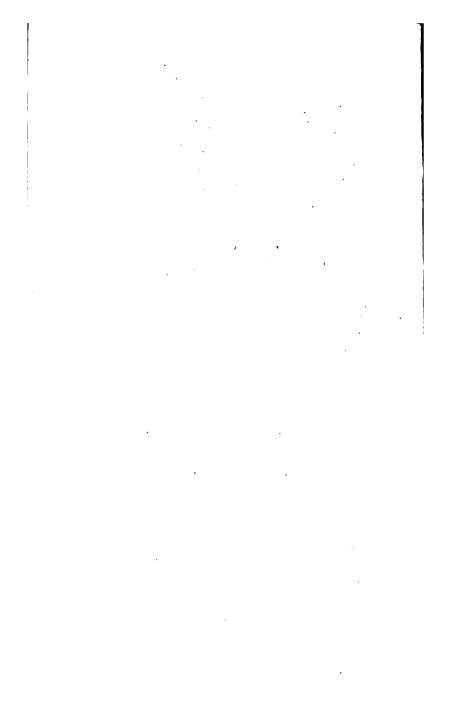

# MARTELLI PIER IACOPO

Martelli (Pier Jacopo) nacque in Bologna l'anno 1665, e vi morì nel maggio del 1727. Coltivò con grandissimo ardore la poesia tragica, e volle portare, con infelice tentativo, sulle nostre scene il verso alessandrino che da lui ebbe nome di martelliano. E nondimeno mostrò di saper fare de' bellissimi endecasillabi nel Femia, dramma satirico, che scrisse contro il Maffei suo rivale. Le sue Satire, sotto il nome del Segretario Cliternate, nelle quali insegna ad un Nobile idiota il modo di farsi tener letterato, sono castigate, ma eziandio un po' stentate e noiosette.

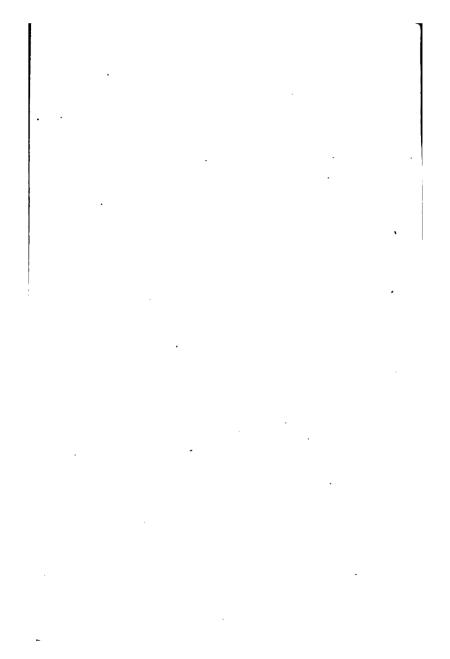

# SATIRA PRIMA

## AL BARON DI CORVARA.

Mio Baron, ch' sito gite in pettinata Grondante al tergo zazzera posticcia. Sì che quasi Assalonne ognun vi guata, Io non biasmo il dislo che v'incapriccia D'andar fra più nomati in poesia, Per poi d'Arcade indosso aver pelliccia: Biasmo ch'entriate in questa frenesia Già di trentanove anni; e non sapete Tosco e latin per non vi dir bugia; E a me, che so quel che pesate e siete. Si ricorre da voi, perchè in un tratto Vi faccia al Caballin spegner la sote. Se lo vi promettessi, io sarei matto. Ma mi direte: E non abbiam Zanina, Cui pectessa in men d'un anno hai fatto? Che io da bumbin lei conoscea bambina: Crebbo all'ago nemica, e amica al gioco, Nè legges che Burchiello e Zan Muzzina. - Oh vi dirò. Standosi un giorno al foco ,.
Dar promise il suo core a chi le dava
Colà vicino ad Erato aver loco.

Io, che me allora agli occhi suoi scaldava Più che al suo focolar, la regalai Di certi versi che a mente imparava:

E benchè in recitar vi fusser guai, Chè a loco non facea le pause, e i punti Spesso mettea've virgola segnai;

Pure in sua bocca i versi miei son giunti Cotal lode ad aver dai cascamorti, Oual poeti non han vivi o defunti:

E dai pittori ancor vien che riporti D'esser ritratta con in testa il lauro, E con manto, e con man che cetra porti.

Voi, Larinda, Fidalma, Irene, Aglauro, Che mai valete in paragon di questa Più gridata di voi dall'Indo al Mauro?

Me, dico me, la rigogliosa infesta, E scorrendo le mie commedie e scene, Obblia che per me ha pinti i lauri in testa.

E mi dice a quattr'occhi: Ah non sta bene Questa rima; quel verso è un po' cascante; Perdonimi, qual è dotto, o si tiene. —

Ma che non può con un poeta amante Bella non poetessa? Avrei ben io Con che farla men essere arrogante:

Gli è ver; ma farei male il fatto mio. Giovami ch'ella in don miei versi accetti Precipitati, come poi sa Dio;

E che io lodi in sua bocca i miei concetti, E le faccia sin credere ch' io creda Quelli esser suoi, ch'io le donai, sonetti:

E che nelle Raccolte uscir la veda, In cui l'Hertz fra le dotte arruola alcuna Che di qualche buon cigno è fatta Leda.

Così è letta. E chi leda, e chi straluna Gli occhi nel recitarsi in sua presenza Versi, a lei gloria ed a me poi fortuna.

Ma voi che non avete, in mia sentenza, (Ch' io Fidenzio non son ludimagistro) Di che ricompensar l'altrui semanza. Se pur vi cale all'Apollineo sistro Con man retta da me ferir le canne. E cantar quasi augel lungo il Caistro, E ricovrar nell'arcade capanne. B al fin versi spacciar sì colti e rari. Che qual verrà de secoli diranne : Por man devete agl' inesausti erari. E per ogni sonetto al vostro Apollo In secreta mercè sborsar danari. Nè v'insegnerò già come uom satollo Parta dal divin fonte, e canti e scriva E canzoni e sonetti a rompicollo: Ma come fama acquisti, ancorchè priva Sua Musa sia di quelle grazie a cui Dato è il far sì che dopo morte uom viva. Prima aprite le stanze a chi per vui Vien sul mattino torbido e gelato, Ouand'è di tai ch'han la credenza altrui. S'ordini all'abil scalco il cioccelato. O la bevanda abbrostolita e fresca Di quei cui dalla legge è il vin vietato. Non si può dir quanto i poeti adesca Chi liberal ne' bucheri presenta La bevanda indiana e la turchesca. L'odor traspiri ed il frullar si senta Nella stanza vicina, e tempo è allora Di recitar quindici versi o trenta. Ma si vuol voce adoperar sonora, E leccar le parole, onde s'intenda. Che aspettiam toda, e a noi piacciamo ancora. Altri a colezione, altri a merenda Seder sien fatti, ed altri a pranzo o a cena: Fama in somma si compri ed or si spenda. Ma perchè tale a plaudere si sfrena Sin che si mangi e beasi il vostro in faccia,

Ch'osa ingrato schernir dopo la schiena,

Acciocchè lunge esaltivi, o almen taccia. Scrivete in lui strofe e sonetti in lode. A' quai rispesta, in voi lodendo, ei faccia; Chè poco allor gli valerà sua frode Contro allo scritto; e, se il contrario ei sente, Pazienza: al fin vi celebrò qual prode. Sie vostra cura allor di gente in gente Far gli scritti bugiardi adulatori Serper così, che sembri un accidente. Pochi son quei che i ver dai falsi onori A discerner sien linci : e perciò molti Testa vi crederan da sacri alleri. Poichè infinito è il numer degli stelti, Fra quai le dame e i cavelier zerbini Al vostro dir terran sospesi i volti; E i versi miserabili, divini Grideran colla bocche, ove il rossetto Sporge quei che il Marin diria rabini. Io non vi loderò, perchè sospetto Non sorga in altri ch'io me lodi in voi: Anzi che io la farò da critichetto. Ma con discrezion, che non vi annoi: B pria concerterem con quai risposte Si confonda la critica fra noi. E qui ci vuol chi le da voi composte Rime difenda, e chi replichi ad eseo. E chi a chi replicò, replichi ed oste. Chè chiaro fan le inimicizie adesse Cercate a posta, e s'eccita il desio A legger ciò su cui piatito e spesso. Questo è quanto per or scriver poss' io. Ma sei luigi a me spedite e presto. Che a liberarvi dall'eterno obbliv

V'insegnerò dei buou rimedi il resto.

# SATIRA SECONDA

#### AL MEDESIMO

lo sei chiesi, e voi dieci, uom liberale,
M'inviaste luigi, e tntti in dono
Per Castagna, che mise al venir ale.
Mecenate giammai non fue al buono
Al creder mio, perch'eccovi un fascetto
Di versi, e già poeta io v'incorono.
Recovi una canzone, ecco un sonetto;
E dove un P nel margine è notato
Col numero alla lettera soggetto,
Sappiate, ivi il Petrarca esser rubato,
E il numero la pagina significa
Del suo bel Canzonier ch'io vi ho donato.

23

L'edizion del Rovilio è non magnifica. Ma corretta, ma comoda, e nel fine A verso a verso le rime specifica. Cosa che nel cercar la rima in Ine. Verbigrazia, provedivi di forme E di parole oneste e pellegrine: Delle quai s'una i vostri carmi informe Per rovescio ficcatavi o per dritto. Del Petrarca parrà voi seguir l'orme. Dico parrà; chè per copiar lo scritto Non s'imita l'altissimo Poeta, Nè per trarne le voci a lor despitto. Ab per toccar l'inaccessibil meta Vuolsi il pensar così soave e dolce. B il colorir quel che veder si vieta; Pinger ragion che ne governa e folce, Pinger la passion che ne incatena, In metro, il qual per variar più molce. Ma perchè in questa età ci è dato, in pena Forse d'aver pisciato in su le ceneri Dei buon parenti, entrar poeti in scena, Del maestro Aretin lasciam le veneri Tutte in un canto, e i tuoni dolci e gravi Per frammista durezza ognor più teneri. E poichè d'Elicona aver le chiavi Vantan quelli a cui cieco il vulgo applaude, E si lodano i ladri o pur gli schiavi, Dal Petrarca rubiam per forza o fraude Ouel che aver puossi, o verso o forma o metro; Chè giova aver, non meritar la laude. Perciò i notati pumeri ben dietro Tenete, al Canzoniero i passi tolti Specchiando più, che sè Zanina al vetro. Lor notar fate agli uditor che folti Pendonvi intorno: ed oh felici i versi Al cui fianco segnati i P fian molti! Oh allor vedrete alcun non più sedersi. Ma sollevarsi in estasi rapito.

E voi quasi Petrarca in pregio aversi.

Ma per ben recitar state avvertito Di far le pause ove convien. Zanina Le falliva, ma viso era gradito: E per quanti facesse error, divina Fu sempre e fia : ma un doice suo sorriso Val più dell'Accademia fiorentina. Calcate ben le sillabe, e diviso L'un dall'altro vocabolo con pena V'esca di bocca sul popolo assiso, Con una lenta e grave cantilena. Che protragga la recita, e dia loco-Ad un'attenzion stentante e piena. Oual verso entro il sonetto a voi par fioco, Sospingetelò in su con un puntello Di maggior voce, e sarà vinto il gioco. Ma sì, che nel finir vi vuol cervello: Si finiva col punto al tempo antico. E con vigor da riportar l'Oh bello! Or ponete ben mente a quel ch'io dico: Vuolsi finir in virgola il sonetto, Con un pensiero il qual non vaglia un fico. So che l'acuto e pueril concetto Giustamente cacciò l'Italia, accorta Come è il Marin sofisticando inetto: Ma l'un nell'altro estremo or la trasperta: Odia nei fini de' sonetti adesso Ouel che a ragion plauso e stupor riporta. Osservate il sonetto, e a capo d'esso Ecco il punto dovuto alla scrittura, Ma nel buen recitar non vuolsi espresso. Ben conosce il moderno esser sventura Chiudere in cinque rime un tal discorso, Che non termina già di sua natura. Però vuol dalla virgola soccorso, Quasi che in mente ei si riserbi il resto, Col mai uso ammansando il suo rimorso. Di cinque rime intarsiato è questo.

Perchè di quattro ire intrecciato è cosa Nella qual del Petrarca è raro il testo. R però il Petrarchevole non osa. Come quei non l'osar del cinquecento, Su quattro rime ai versi suoi dar posa. Passisi alla canzone. È l'argomento: Gli occhi di quante ivi saran madonne; B incomincia: Che dunque è quel ch'io sento? -Ci ho scritto il P. cioè Petrarca, ond'honne Onasi un verso ghermito: e giovinette Si chiamin pur, come si fan, le nonne; Poichè le petrarchevoli Pandette Legge a noi son, che come Laura ei noma, Noi nomiam le fanciulle e le provette. La licenza è nel fine; e come senza Questo avanzo di strofa ir può canzone? La poverina vuol la sua licenza: Ed avutala, va fra le persone Come figlia modesta, allor che mamma Le dice: Ecco il tuo ben, vanne al balcone. -Avvi un'egloga al fin ch'è fatta a dramma, Dove altercan cantando Alco. Amaranto D' Egle, che i due scaltra e proterva infiamma. R qui un S ritorto ai versi a canto Sannaszaro vool dir. Le carte il novero Mostra, dove da lui rubossi alquanto. Così al suo verso adrucciolo io ricovero, Perchè Sannazzarista ognun vi dica, E vel dirà: sì di giudizio è povero. Chè non nascono già, come l'ortica, Le volubili rime in mente a noi, Ch'agili ed atte è l'accozzar fatica. Ma quel Napoletan ne' versi suoi Sì le mansuefa, che volontarie Van dietro a lui, come Licisca a voi. Ouinci l'egloghe sue colanti e varie Suonanci; e allor che di latino odorano, Non son sue voci al tosco stil contrarie. Ma, Dio! quai grazie a piene man le infiorano. Qualor tra ninfe e pastorelli amantisi

Teneri affetti e semplici colorano!

Pur comunque ciò sia, basta or che cantisi, K che sdruccioli il verso, e sia Fidenzio Mastro de' motti a voi latinizzantisi.

Per udirvi farassi alto silenzio,

E di Sannazzarista avrete il pregio Da color che per mel si beon l'assenzio.

Già di lauro e di pino il crin vi fregio, Se una piastra pagandosi al custode, Reso vi proporrà al suo collegio.

Non più Baron, ma pastorel dir s'ode; Non più Luciò de Fai, ma ben Lucille, Con tal possession ch'altri ne gode.

R tu il lunato e barbaro vessillo
Osi alzar sul non tuo Peloponneso,
Mentre agli Arcadi in dote il Ciel sortillo?

Rendilo a noi, se l'hai già vinto e preso;

Danne libere omai le pecorelle Pascer lungo l'Alféo finor conteso:

Chè noi mal nudre il titolo di quelle

Da te oppresse contrade, o che al tuo scempio

Non inuditi invocherem le stelle.

R reso a me sie di Lucina il tempio, Ond'io vender ne possa i marmi in pezzi Che avanzar diroccati al furor empio.

Sdrucciolo qui che di latino olezzi

Non troverete, ma latin latino;

Nè il barbarismo italian si sprezzi.

Peggio là sovra del monte Aventino
Voi sentirete ai cappei rossi e neri
Cantar chi su le chiome ha il lauro e il pino.

Un di gran lombi io ne sentii pur ieri, Che ricordar mi fece una novella Co' versi suoi, c'ho di narrar mestieri.

Bergamasco vivea che le budella Fatte avea d'or, patrocinando i piati Delle vicine e credule castella.

E perchè fra tre figli in casa nati Il terzo gli parea d'indole adatta A farsi un de'più celebri avvocati, Chiamalo, e, per onor della sua schiatta. Lo conforta alle leggi, ed a Bologna Dal patrio nido in un balen lo sfratta. Ouei che vivea di pane e di scalogna. B d'un po' di formaggio i di festivi, E ch'oro in tasca ha più della bisogna. Giunto, gli par che in Paradiso arrivi, Mentre cotti si vede innanzi i polli, Che avea veduti in Bergamo sol vivi. Di questi e d'altro i suoi desir satolli, Si commise a un lettor, che in studio il tenne A spolverar processi e protocolli. Scorsi anni quattro da che a studio venne Per conseguir la laurea dottorale, Cumulo di danai dal vecchio ottenne: Li quai tutti cacò dentro il pitale. Trangugiando non solo e pesce e carne, E qual altra vivanda dozzinale. Ma il deposito speso in quaglie, in starne, Scrisse al padre, sè aver la laurea presa : Nè sapendo come altr' oro ritrarne. Creder gli fe', sè aver pur l'arte appresa Del poëtar da un retore famoso, Che il dirigea per una grande impresa, Che al fin condur gli si facea d'ascoso; Ma tre anni a compirla ancor chiedea: Cosa che al genitor turbò il riposo. R perchè al fin mai volentier spendea, Strinselo a rivelar con gran fracasso, Che fosse mai che per le mani avea. Scriss' egli lo scolar com' ei per spasso Traducea in versi sdruccioli la piana Gerusalemme di Torquato Tasso. Il padre, uom d'alma sordida, ma vana, Lo mantenne in Bologna a finir l'opra Di che avea Lombardia piena e Toscana. Poi lo richiama, e fa che il libro ei scopra. Già credendol dottore al saio ed all'annule.

E alla pagina prima ei legge sopra:

Canto l'armi pietose e il Capitanulo

Che il gran sepolcro liberò di Cristolo:

Molto ei sudò col senno e colla manulo....

B qui interruppe: oh che ti venga il fistolo!

#### SATIRA TERZA

#### AL MEDESIMO.

Rallegromi con voi, signor Barone, Che fin sul Lago ove la Porca bianca Fu buon augurio a chi lasciò Didone, La fama vostra per cammin non stanca Giunsemi a ritrovar, narrando come La dignità per voi d'Arcade è franca. Mi mostrò la patente, e lessi il nome, Che è, qual poc' anzi indovinai, Lucillo, E, quel ch' è meglio, è la campagna Itome. Il venerando e custodial sigillo Baciai, come un Bassà bacia lo scritto Del Gran Signor, con che a morir sortillo. Animo dunque, e i fondamenti io gitto Per fabbricarvi un nome tal che lena Abbia da star coi seceli a conflitto. Già vi munisco d'un'egloga piena Di ruscelli, di fior, di bosco e di ôra; Ci ha dentro Progne e Cigno e Filomena:

Ci ha tutto quel che l'ascoltar ristora. Ouesta comunicate a cinque o a sei Che ho qui notati, e non altrui per l'ora; Chè fra l'arcade stuol ci son di quei Ch' han naso adunco, e, se van dietro al fiuto. Conosceran che son miei versi i miei. Quel Lorenzini è in sua cupezza astuto: Sa la coda trovar Zappi al demonio: Paulucci è tristo: ed è Leerse acuto. Vi notai Crescimbeni e il suo Leonio. Ch'ambo discreti, equanimi e modesti, San chi sieda e chi no fra il coro Aonio. Ma già non sono al van deslo molesti D'un corvo che di cigno abbia le piume; Nè per mascara presa è ignoto a questi: Ma la cognizion cede al costume: B ne sorrideranno al più, ma cheti, Contenti ei di veder senza far lume. Mescolatevi dunque infra i poeti Modestamente, e dentro il serbatorio Il vostro voto ognor sie coi più vieti. Pèndevi il mio ritratto (e me ne glorio) Fra quei d'inclite donne e di chiari uomini: Siavi anche il vostro in medaglion d'avorio: Chè Odamo, Odamo il re dei galantuomini, Vel farà far dall'Urbinate, e tale Che per materia e per beltà si nomini. Vel farà coronar; nè questo è male. Perchè l'amico sa fare e tacere Con quel suo vivo garbo e gioviale. Anzi ei dirà: Dello scultor pensiere Fu del Barone il laurear la testa. Ma ciò fue del Baron contro il volere. --Sin giurerà che non ne feste inchiesta; Ma poi siategli grato in dando a lui Ouel che non chiede l'indole modesta. Arcade siete già; ma ancor fra' sui Fatevi accor dal calabro Gravina.

Che altero e strano è nel concetto altrui.

Ma vi dich' io, lui mente aver divina: Legislator pari a costui non vanta Quale Accademia fu greca o latina.

Del suo parlar l'aurea eloquenza è tanta, Che Ciceron, Demostene e Platone, Declamando dall'alto, in sè trapianta.

Voi ne provetto siete ne garzone: Siete in età d'essergli in grado, senza Dei malevoli suoi porvi in canzone.

Ma concorrer dovrete in sua sentenza.

Questo è sol di tant' nomo il peccadiglio,
Creder che tutta in lui sia la scienza.

Se il loderete, ei vi amerà da figlio; E l'udirete, a gioventù fiorita, Nè d'applauso mancar, nè di consiglio.

Gli s'è l'anima un poco invelenita, Mentre alcune tragedie ha pubblicate Che avran certo di lui più corta vita:

Quasi che alle sue tempie alme, onorate

Mancasse altra corona. Ei n' ha ben cento,
Onde ir fregiato alla vegnente etate.

Ma guardatevi poi che colà drento

Non sia chi vi discopra un po' meschino,

R mercadante dell'altrui talento:

Chè in cambio allor del diventar Quirino (Poiche a questo sol fine a ciò vi esorto), Voi vi fareste affiggere a Pasquino.

Avvi Petrosellin che può d'un morto Fare immortal coll' instancabil canto : Lemer ne' versi suoi pulito e scorto.

Bucci, che andar può d'Alighieri a canto; Ingenuo, franco e penetrante è Rolli, Che del Chiabrera appena invidia il vanto.

Questi quattro, a ver dir, son quattro Apolli Che Melpomene spesso, Erato e Clie Han fra le braccia e per gli eburnei colli.

Ma o vo' farvi Quirino, o mon son io.

Primieramente a conciliarvi i voti

Sarà d'esempio il non negarvi il mio.

Scegliete poi tra i Fiorentin divoti Di quel buon cioccolate, a cui son presti Per venir dai rioni anco rimoti, Quei che più sono e faccendieri e lesti, K che più van dell'altrui cene in busca, Sin che ben stretto in amistà con questi, Voi cavalier propongano alla Crusca. La Crusca è un'Accademia che presiede Al bene usar della sua lingua etrusca. Chiari e poeti ed orator v' han sede, B sol fra gli stranieri ai ben famosi È dato il por nel sacro albergo il piede. Ma de' suoi Fiorentini agli ubertosi Porta non chiude, a quai dei buon stravizzi L'incarco appoggia, e pascene i gelosi. Quinci arrostiti i beccafighi ai tizzi I letterati beccansi alle spalle Di color che non san che far bischizzi. Sì, un cavalier che nè men sappia il calle Di Parnaso bicipite, si mira Su le Gerle seder dipinte e gialle. Chi s' induce a proporvi abbia ben mira: La liberalità vostra e l'entrata N'esponga a tali onde il Buratto gira. Se vi scrivono in ruolo, al fin chi guata? Chi sa poi se il Baron la Crusca ammetta Per merto, o per la sua beccaficata? Quando dall'Arciconsolo sia letta Fra i Quirini la pístola, e che no, Che la Ouirina a voi non sia disdetta? Ma allor sarete un gran poeta? eh ne.

## SATIRA QUARTA

AL MEDESDIO.

Talun da gioco a zifolar si prova

Per sedur gli augelletti a tesa aragna;

E tanto il gioco udendoli rinnova.

Che comincia a sembrar per la campagna

Un uccelletto, e calderin vi fue

Che il credette (oh meschin!) la sua compagna.

Così, Baron, sempre ascoltando, in due

Anni da che con voi carteggio o tratto,

Foste qual è, se i cigni imita, grue.

Ma gruendo fra voi di tratto in tratto,

Più e più a cantar vi ammaestraste, e siete

Cigno prorotto a me tutto in un tratto.

Letti ho i versi che voi da voi tessete, Che non mancan di sillabe, e le rime Coi denti, è ver, traete, ma traete.

Pur vi adattate all'alte cose e all'ime; Ma quell'impasto de' colori altrui Non ben vostri pensier dipinti esprime.

Giovi le forme a voi venir da vui; Che il dir sarà più naturale e puro, Nè i vocaboli fian stentati o bui;

Chè di un muto è peggior chi parla oscuro, E ancor per li vocaboli più triti Chiari poeti ognor saranno e furo.

Le metafore son come i vestiti: Lor ritrovò necessità, ma il lusso Ce li guastò, da che li vuol guerniti.

B noi, guidar lasciandoci all'influsso, Per più adorni apparir, ne siam facchini Tai che ci vien la gonorrea col flusso.

Vi rimando corretti i sonettini Così, che non contrastovi il prurito Dell'indrizzarli ai vostri Corvarini,

Li lodate, e di lode hanno appetito; Poi ciascun d'essi ha bel tacersi, e teme Che, s'altri aizza, ei se la leghi al dito.

Ma cosa ho a suggerir che assai mi preme. Affiggetevi avanti in un lunario Tutte le poste ed i lor giorni insieme.

Fatto poi de' poeti un calendario,
Per voi sovente a ciaschedun si scriva;
Ma la minuta sia del secretario.

Il pover' uom, che d' ôr la borsa ha priva, Converrà che vi serva e che si taccia, Se voi gli date onde si vesta e viva.

Nè in tinel l'acquerello o la focaccia, Ma alla tavola vostra i buon bocconi Fra il moscato trangugi e la vernaccia.

Nè in Roma ha sorte abbenchè sie de' buoni, Perchè ama il trucco, e non si batte il petto Del vicin Garavita alli Sermoni. Continuate a ben tenerlo affetto: E, se perde il salario in più giucate, Di che pagarle a lui non sia disdetto. Ma a quelli a' quai le pistole inviate. Pinti ventagli o scatole di guanti. O manteche talvolta, ah regalate. La liberalità sin piace ai Santi. Non che agli uomini degni : e d'illustrissimo Titoli date ai cavalieri e ai fanti. Dalle sopracoperte osservandissimo . Bandito sia, chè prodigo vi voglio A chiunque sarà del colendissimo. Così da tai fia benedetto il foglio Dove il caro Baron sarà soscritto. E se lo leggeranno in ruga e in broglio. Quanto per lor fia pubblicato o scritto Vi manderanno, e voi regali allora Contraporrete al libro ed allo scritto. Scaturirà chi dedicarvi ancora Vorrà qualch' opra sua: buona, s'accetti: Cattiva, no; ma paghisi in malora. Oui sien da voi corrispondenti eletti Nelle città più nobili e famose. Per sangue eccelsi e per saver perfetti. Empianvi il tavolin lor rime e prose. Sì che quando verranno a voi li ghiotti. Volganli, e sopra faccianvi lor chiose. Stupiran, voi commerci aver coi dotti Di quanta è Italia, allor che ognuno inzuppa I savojardi entro il caffè biscotti. Ed oh virtù della mirabil zuppa! Alla copisteria del Simoncelli Eccoli tosto a conglobarsi in truppa. Odi suonar quei logori sgabelli: Baron feo: Baron disse; e sol Barone Girerà per le bocche a questi e a quelli. Così fama s'acquista alle persone, Che più cresce di lena in suo viaggio,

Sin che gli orecchi a tutta Italia introne.

Poeta voi, voi liberal, voi saggio In prosa, in verso, udremo alzarsi all'etra Ouinci in toscan, quindi in latin linguaggio.

Già non d'Orfeo, non d'Anfion la cetra Con voi la può, giudici lor: l'immago Vostra in bronzo chi fonde, o scolpe in pietra.

Ma tal cibo è l'onor che non mai pago, Per mangiarsene, lascia; e più ne avrete, Più ne sarete ambizioso e vago.

Perciò, voi che girata Europa avete, E beeste alla Senna ed al Tamigi, A Fontanelle, a Capistron scrivete.

Beato voi, se in data di Parigi
Ne ostentate le pistole agli amici!
Le mireran come sul ciel prodigi.

Che se poi l'Adisson da Londra uffici D'amistà con voi passi (oh Dio!), quai nomi Più del vostro quaggiù vivran felici?

Navigheran di lor bell'opre i tomi

A voi donati, ai Liguri, a Livorno,
Scritti in que' due chiarissimi idiomi.

Giunti, fateli poi girare intorno, Fateli ristampar per voi tradotti Da chi è di nostra e di lor lingue adorno;

Chè anch' ei di loda esterior son ghiotti, Ed han piacer che li adoriam quai numi, Poiche a tanta viltà scendiam sedotti.

O Italia, Italia, I tuoi primier costumi Dove, ahi, sen gîro ? ma su pur : due casse Empiansi, una di chianti, una d'agrumi,

Nelle quai la tradotta opra s'incasse, E in don con essa il fiorentin cedrato E il chianti a Londra ed a Parigi passe.

L'uno e l'altro de' climi è sì gelato, Che mal l'uve matura, e non alligna Fra lor la pianta del cedro odorato.

Se i Kranzesi alma han grata e non maligna, Voi canteran ne'loro alessaudrini Almen per la cedraia e per la vigna. E gl' Inglesi, che son discreti e fini. Nei lor liberi carmi anch' ei mercede Vi sapran de' bei frutti e de' buon vini. Oh allora a voi chi d'albagia non cede. A voi chiaro di qua, di là dai monti, B ai termini oltre ch' Ercole già diede? Chinarsi a voi cinte d'allor le fronti Vedremo, e del Baron volar la fama Quasi fin dove il Nilo asconde i fonti. Ma a satollar l'ambiziosa brama Altre arti aucor per me vi sian concesse. Ci vuol, caro Barone, un po' di dama. B da che germogliar più poetesse. Giovani alcune, alcune omai provette, Che ponno in coro ir colle Muse istesse. Pur troppo avete onde alle giovinette Piacer lindo e galante, e di un profilo Che argomenta altre forme in voi perfette. Anche in voi le mature abbiano asilo. Ma in questo inestricabil laberinto Doppio ci vuol, per ben uscirne, il filo. Colle giovani il viso, il petto, il cinto Cantisi, e loro amoreggiar si dica, Più che Dafne a ragion, lo Dio di Cinto. Giovin beltà sol delle lodi è amica. Che lo specchio dipinge a lei sincere. R che odieria giunta all'etade antica. L'antica età, che sa di non piacere, Ama altre lodi, e solo accette ha quelle Che crede e ch'altri in lei può creder vere-Vede al bellico scorrer le mammelle. Ed appannate e gocciolose e crespe Si conosce le luci e le mascelle. Per Dio, non sie chi nel dir belle incespe Alle già carche d'otto lustri salme, O al lodator si avventeran quai vespe. Giova espor nelle vecchie il bel dell'alme Con quel che Plato in suo Convito espose; Poichè lodar senza mercè che valme ?

Mercè sarà che voi dalle vezzose

Bocche risuonerete a stuol d'amanti
Che faran eco a quelle virtuose;
E alle vecchie, che più non han galanti,
Il cappellan, l'economo e il curiale,
Che lor fan cerchio, esalteranvi avanti.
Si a nostra fama aggiungeranei altr'ale.

## SATIRA QUINTA

#### AL MEDESINO.

lo non sia quel che son, se voi non siete
Quanto è l'umile Salvi in la Raccolta
Che degli Autor del cinquecento avete.
Egli è il peggior; nè vostra lode è molta,
Ma però tal che stralunar fa gli occhi.
La mercè di nostr' arte a chi v'ascolta.
Chè a questi dì, se gli uditor son sciocchi,
Dei lettor nostri è da sperar lo stesso.
Dunque dall'ignoranza onor si scrocchi.
Gli è tempo omai che un vostro libro impresso
Prorompa in luce. In numero di ottanta
Sonetti avete, e sei canzoni appresso.
Egloghe quattro e madrigai quaranta,
Oltre que carmi poi che in propria lode
Scriver vi fèste a tanta gente e tanta.

Folle chi a vicin torchio imprimer gode: La vostra impression vuolsi in Fiorenza. Se in grado vi è che si ricerchi in lode. Dell'approvazion non esca senza · Della vostr'Accademia fiorentina. E autor siate di lingua di sua sentenza. In un dodici grande e in carta fina Stampisi con caratteri d'argento La poesia che a un bel corsivo inchina. Venga in tondo la prosa, e ogni argomento Con gran margini attorno, e il frontespicio Abbia intagli a bulino in ornamento: Chè dell'opere aiuta a far giudicio Favorevole un rame, ove il Maratti Sa natura eguagliar coll'artificio. L'intagli Arnoldo: e un altro rame adatti D'incontro, ove comincia il verseggiare, E collocar si sogliono i ritratti. Lo vo' un ovato ove in profilo a fare S' ha dell' opra l'autor; ma non vorrollo. Col cappel, col mantello, col collare. Laureata la testa, ignudo il collo Campeggin ivi, e in una fascia in cerchio Scritto si legga il Corvarino Apollo. Più di cento esemplari uno è soverchio: Perchè quanto più rari e men vedeti Più li tien, chi li ottien, sotto il coverchio. Quei che in serbo li avran non saran muti. Massimamente quei signor che in dono Li avran coperti all'olandese avuti. Poich' anche a un libro il ben coprirlo è buono. E l'eleganza esterior fa voglia Di giammai non lasciarlo in abbandono. Lui non venal, non dotta mano accoglia: Abbianlo gran signori ed ignoranti,

Fra quai non è chi di scansia lo toglia.

O se il torrà, lo toccherà co' guanti,

Ostentandolo altrui, come per grazia

Le reliquie si mostrano de' S.....

Così ognum lo desia, nessun si sazia, R mell'occasion di un concistoro Qual ve ne prega e qual ve ne ringrazia. Se mai si presta a qualchedun da loro, Premeran che si renda in capo a poco, Come avaro che presti argento ed oro. E chi in prestito l' ha, non avrà loco Di farvi su le critiche e le chiose. Onde altrui diverria favola e gioco. Così, benchè nol meritin, famose Si crean le stampe, e per le librarle Cerche ognor van dall'anime ansiose: Rispondendo il Librar: Le poesie · Del Baron pagar volti otto testoni, Otto, o signor; no le potei far mie. Ch' àvvene un esemplar la fama suoni All'insegna del Corvo, e siavi in fatto: Ma ne voglia il Librar tre ducatoni: Dal vostro Confessor fate in un tratto Che compro sia, pagandolo una doppia, E vantando di averlo anche a buon patto. Quest' apparenza il credul volgo alloppia, E dei pochi che san del libro il merto Freme l'invitia in sè medesima e scoppia. Ma si vuol dal prudente anco esser certo Che noi ristampi l'avido Cracasse Che ha sempre il torchio alle ristampe aperto: Però il nostro Baron non si scordasse Porvi in fronte del Papa il privilegio, B de' prenci fra noi di prima classe: Ch'oltre l'esser del libro onore e fregio. La rarità ce ne assicura, e sale Per vietata ristampa in maggior pregio. Io non son uom da consigliarvi al male, R so che il vostro scrivere innucente Si approverà da quei del Breviale. Ma a ciò vi esorto che poniate mente: Per malizia o empietate o rio costume

Gloria acquistata si risolve in niente.

Nè il Gigli osi a voi dir come un volume Vietato a maggior pregio ascenderabbe Per tai che spento han di ragione il lume. Ri narrerà come tradusse ed ebbe Compiuta appena una commedia in prosa, Che proscritta la vide, e glie n' increbbe. Sperato avea coll'opera famosa, Cui Don l'ilone intitolata avea. Di nutrir sè medesimo, e figli e sposa. Ri dell' ipocrisia scoperte avea Le vergogne, a ver dir, che senza velo-Apparla quanto al divin guardo è rea. Ma i buoni anche ferla, perch' arse il zelo B bandi Don Pilon, che povergilo Coll'Autor si moria di fame e gelo. Ma perchè a prezzo in un divoto ostello Nudriva i figli e non pagava il cuoco Che sen dolca, gli replicò: Fratello, ·Voi sapete che a Siena ho nulla o poco; La megliera crudel si tien sua dote, Si portò il resto il gozzoviglio e il gioco; Perch' or pagarvi il huon voler nea puete. Ma voi che altrui di pietà siete esempio, Or che fortuna un misero percuote, Co' miei figli innocenti avare ed empio Per Dio non siate; e se per voi si vuole Di mie sostanze far, qual si può, scempio, lo vi darò quel ch'or non vede il sole, Cioè mille esemplar del Don Pilone Da vender cari a chi li cerca e vuole. ---Quei che scrupolose era, e le cerone ·· Sempre avea per le dita, ebbe a svenire. Come agnellin su cui tempesti e tuone.

Ma tanto il Gigli a cicalar si diede, Che senti quel che non volca sentire: Cioè che il libro, al qual si fea mercede Di un teston dianzi, ora uno seudo e mezzo Valca per testimon degni di fede.

Turò le erecchie e non volcalo udire:

Manstiefessi, e gli esemplari in prezzo Prese della dozzina, e scrupoloso Non fu poi tanto in venderli da sezzo. Egli è ben ver che li vendea d'ascoso; Ma son giunti a valer sino un luigi : Tanto giova il vietato a far voglioso. Pria soscrivano i Neri, e Bianchi o i Bigi L'opra vostra : e . 'smaltitane ogni copia. Fatene un' edizion fare a Parigi. Ma gli esemplari io ve ne vieto in copia. Sieno altri cento, acciocchè sempre il ceto D'Alfesibèo n' abbia bramando inopia. Voglione esecutor chi sa star cheto: E ostentatevi altrui, quando vi giunga La nova impression, non mica liete: Ma il francioso impressor per voi si punga D' aver schernito il gran divieto in Francia Che a impressione impression s'aggiunga. Accigliato grattatevi la guancia, Oual per dispetto, allorchè sgorga in Roma, E sua venuta andrà di ciancia in ciancia. Da il ad un anno che più non si noma Cotesta edizione, altra ne spicci D' Olanda, col prefazio in suo idioma. B voi sturbate alla parrucca i ricci, Maledicendo degli stampatori L'alme venali e gli avidi capricoi. A far questo, o Baron, non van tesori: Basta spender a tempo, e in Amsterdamo Un frate aver che a trafficer dimori. Une in Lipsia, uno in Londra io ve ne bramo, Ciascun de' quai l'un dopo l'altro uscire Faccia alla fin le impressioni a sciamo. Sien di forme diverse, e s'abbia a udire: Barone in quarto, in sedici, in ottavo, E qual prevaglia edizion piatire.

Chi negherà che sia famoso e bravo Il Baron nostro, anzi il miglior de' buoni A cui dica Petrarca: Io yi son schiavo? Mentre si affolieran le nazioni
Da tanti climi in tante forme e tante,
Contro sua voglia, a farne edizioni?

B se alcun fosse mai così arrogaute
Che a punir tal che a vostra onta vi stampa,
Voi stimolasse, oltre il dover zelante,
Qual gatto in furia, se fra zampa e zampa
Sua prigioniera addentalo la topa,
Dite a colui con tutto il volto in vampa:
Poss' io tener che non mi stampi Europa?

#### SATIRA SESTA

AL MEDESINO.

L'arte mia non può far che voi non siate
Un versificator più toste inetto,
Poichè a studiar non consumaste etate;
Quando un poeta, io non dirò perfetto,
Ma almen de' buoni, ha molto olio consunto
Nelle lucerne, e molto scritto e letto.
lo presi ben (non c'inganniamo) assunto
Di farvi un di color che ne' Pebei
Concili ha l'aura e l'impostura assunto.
ln voi prometto uno crear di quei
Mezzani a cui, quai sien, l'essere diero.
Non colonne, non uomini, non Dei.
Ma poichè, sia sincero o uon sincero,
N'empie l'applauso universal l'orecchia.
E quel che piace si vuol creder vero;

Se chi loda bramò, lodato invecchia, E, se pria di morir, mermorea tomba A sè non sculte immagini apparecchia; Ha tutto quel che la meonia tromba Non consegui vivendo, e ch'of non cura, Mentre oltre a Lete il suon non ne rimbomba. Deh, che importa al Marin, se adesso oscura Si fa sua nominanza, allor che pieno D'onor passò di letto in sepoltura? Pover Omer, che si dormia sul fieno, K col cantar limosinando, visso -Mezzo ignudo e di cenci avvolto il seno! Avea bel dir del peregrino Ulisse I lunghi errori, e dell'irato Achille Col superbo Agamennone le risse, E quel che ancor dopo mill'anni e mille Dei grandi avvenimenti a noi risuona, Sì che parci veder Troja in faville; Che a quella gente allor fatta alla buona Peca merce non parea dargii un pane, Ouando gli s'ergean l'are in Elicona. Giunto al fin de' suoi dì, quel che rimane Di lui, quinci è lo spirto e quindi il grido, Siccome è il corso delle cose umane. Beato il nome ha nelle bocche il nido Delle Muse e de' vati, e va sonante Da più secoli omai di lido in lide. Ma lo spirto meschin non ha di tante Lodi sentor, sia pur nel Limbe ancora, Dove per carità le ficcò Dante. Nè il Marin, che da' folli ha biasim' ora, Quant'ebbe applauso (poichè, a quel ch' io sento, Male or si biasma, e mai lodossi allora), Sia dove nom vuol, non deglia e non contente Ha di sua fama, or che in sè tiento assorto O eterna gioia ed immortal termente. Se dunque nulla è l'ir gridato al morto, Godiam fin che si bee quest'aura amica,

Di compra lode al passeggier conferto;

E non curiam quel che di noi si dica Allor che più non ci dirà l'orecchio. Se fama snoni ai nostri versi amica: Purchè vivi con quei del secol vecchio Raffrontarci ascoltiamo, e di berretta Patto ci sia dal salutar parecchio. Cenere noi, che nostra opra sia letta A noi che importa? E a noi, per Dio, che nuoce Se al cacio, al pesce ed al pital si metta? Poniam cura, o Baron, che più veloce Di noi non muoia, ed eccevi un secrete Nel qual van tutti gli altri a metter foce. Rivelatovi questo, oh allor m'acqueto. Avvi da non molti anni un instituto Che pria nacque ove l'Elba a Lipsia è drieto: Poi su la Senna è stato ricevuto, Quinci in Olanda e quinci in Inghilterra, Per dar de' libri al maggior speccio aiuto. Nè sì ben l'Alpe e il mare Italia serra, Che non sia penetrato il modern' uso. Dove Venezia non vorrebbe terra. Nè voi di questo, o Giornalisti, accuso: Buon fin voi mosse a squittinar gli autori, Fra quai scegliesse il forestier confuso Quei che, giudici voi, de sacri allori Gissero degni, altri mercir lasciando Giù pei fondachi lor gli stampatori. B sen vide l'effetto insin a quando Puro i giudici occulti, ed era oscuro A chi di lor ricorrere pregando. Ma poichè Scipione e Apostol faro Smascherati, e il buon Giusto a cui Clemente Tinse di pavonazzo il manto oscuro, Ecco sparir la Verità piangente Dai già incorrotti e liberi giudici. E sottentrar l'adulazion sovente. Ai purpurei ottimati, ai ricchi amici Come negar quella voluta lode Che decsi el grado, al genio, ai benefici ?

Quinci eterna talor diceria s'ode
Su un libricciuol che merita i pitali,
Il cui sciocco scrittor sen gonfia e gode:
Quasi poi non si sappia aver cotali
Steso e mandato il lor giudicio in carta,
Quale e quanto si legge entro i giornali.

Così la fama, in sin ch'uom vive, è sparta, E di questa, o Baron, s'ha a far tesoro Fin che poi dilabuntur male parta.

Trevò, Lipsia, Amsterdamo e Utrech con loro Registrando vostr'opra, in fin Venezia Dei buon scrittor vi ammetta al concistoro.

Per qual si legga entro i tuoi carmi inezia, Non cesseran d'esser famosi e conti In Italia, in Lamagna, in Francia, in Svezia.

S' invoglieran de' tuoi scolpiti imprenti Le nazioni, e in varie lingue avrai Lettre di là dal mar, di là dai, monti.

Forse il tuo libricciuol giunto a cotai Che le italiche grazie intendon poco, Vistol d'edizione pulita assai,

Nol loderan, qual merteria, da gioco; E milordi e monsù, baroni e grandi Farangli a canto ai lor Petrarchi un loco.

Basti che un baccellier ti raccomandi, Siasi in Londra o in Utreche, ad un de' frati Che ivi in parrucca siedono ai buon prandi;

E che giù posti i bigi e i leonati, Veston la giubba, e in sacca han la patente Di missionari a convertir mandati;

E premettasi a questi un buon presente, Convertiti che avranno i giornalisti A riferirti come un uom valente.

Cosl, o Baron, mercantasi dai tristi La nominanza, e così al fin riesce Che per traffici infami onor s'acquisti.

Anche ai buoni oggidì sovente incresce Il non trovar per ogni buco encomi; E più che n'han, lor più desio ne cresce.

Mordeli invidia ancor, se gli altri nomi Suonino in bocche indifferenti e schiette. Ouasi ingiuria ad uom sia ch'altri si nomi. V' ha chi l'opre sue sole ama esser lette: Vuol che per esse lascinsi in disparte Gli Aforismi, la Bibbia e le Pandette. Parla, scrive, viaggia, e alle sue carte Fa ginzar fedeltà da quanti ingegni L'Alpe e il mare circonda, e Appennia parte. Desia che eguuno al forestier l'insegni Odal rara cosa, e che in passando ogni occhio Lui sel fra mille di mirar s'ingegni. Che sol d'esso si parli in barca, in cocchio, A cavallo ed a piè, per tutto e sino. Sin là 've a' numi piegasi il ginocchio. Spera, s'egli cantò, cantor divino, Di due sposi novelli i bei lezami. Che per tutto si conti in sul mattino, Come i due Ziti, per quanto un l'altr'ami. Voller passer la prima notte intera, Leggendo i suoi composti epitalami. Differito il godersi all'altra sera.

# SATIRA SETTIMA

#### AL MEDISIMO.

Oh avessi io lo staffil che in man recossi Il mio pro' Vonosiu: aforzarvi e sangue Vorrei da vana ambizion percossi, Voi, lo cui ingegno a superar non langue Di Pindo i gioghi, e che colei tenete Che impugna il cerchio il qual di sè fa l'angué: Voi somiglio a talun che non per sete, Invidiando agli assetati il bere, Disecca i fiaschi, onde vacilla e fete. Per Dio lasciate ai miseri il piacere D'un procutato enor, d'anime indegno, C'han le nove sorelle in lor potere. E adesso sì che avete messo ingegno. E vi lodo, o Baron, dell'aver scritto, Otesta mercè di onor venirvi a sdegno; Nulla curar fra gli Arcadi gir ditto, Nè dai più salutato esser poeta. Quando ciò sia d'Apolline a despitto.

Ma se l'invidia a' merti altrui molesta Da noi la torce in parte, ove meschina Perdesi in tai c'han la grillaia in testa. Noi gente accesta alla virtù divina. E che il balsamo in tasca abbiam de' nomi Unti del qual van contre a Libitina. Ungianci il nostro, onde atherniti e domi Manginei un l'altro i secoli futuri : Ma il Guidi ognor, la mercè sua, si nomi. Se a sar che morte il men di noi sol suri L'arte nei non usiam che mai non falla. Oh noi contro noi stessi acerbi e duri! Così il curvo Pavese, uem fatto a palla, Dicea fremendo, e colle braceia alzate Parea nuotar del negro Lete a galla: E negli orti Farnesi all'onorate Leggi d'Arcadia ivi scolpite a canto Tai sul tempo avvenir sparò bravate. Che' l'intronò del fero Gobbo il canto.

-ഗോഗ്രാഹ

# BARETTI GIUSEPPE

Baretti (Giuseppe). Nacque in Torino il 25 di aprile del 1719, morì in Londra il 6 di maggio del 1789. La sua Frusta letteraria e la sua indole eccessivamente caustica sono notissime a tutti. I suoi versi non sono dello stesso valore della sua prosa tanto efficace. Pure egli ha l'arte di riescire gradito anche in questi moltissimi: e quindi stampiamo due suoi Capitoli, perchè nel fondo non sono più che due Satire, prendendoli dalla Frusta, quantunque ei ve li abbia inseriti come d'altro autore. Ma veramente gli ebbe dettati egli stesso, siccome avvertisce il chiarissimo Custodi (V. Scritti inediti e rari di G. Baretti, T. I, pag. 18).

Vol. IV.

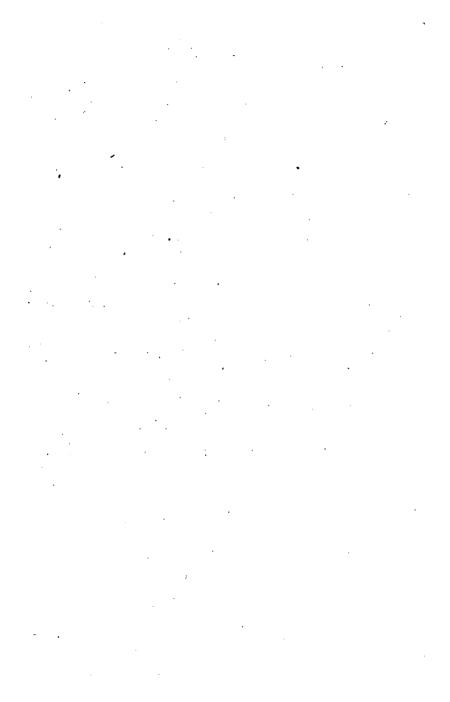

## CAPITOLO UNICO

Egli mi viene una stizza bestiale Allor ch' io leggo qualche autor francese Che sputa tondo, e in zucca non ha sale. Con tutta Europa egli viene alle prese. E sempre disapprova e danna e biasma Tutto quel che non è del suo paese. Di lodar Francia sua tanto si spasma, Che chi Francia non vede, non sa fare Neppur di pan bollito un cataplasma. Chiunque vuol co' piedi camminare, Chiunque vuol toccare colle mani, Bisogna vada in Francia ad imparare. Ma che dirò di que' cerve' balzani Fautori, ammiratori e lodatori Di questi sputatondi oltramontani? Le dotte dame, i sapienti signori Non solo si vergognan se non hanno Francesi i parrucchieri ed i sartori;

Ma non leggon mai altro in tutto l'anno Se non romanzi, e frottole e novelle Venute d'oltramonti col malanno. Che hanno legature molte belle, E non contengon nulla, o la dottrina Te la sbucciano solo in pelle in pelle. O grama Italia, o Italia meschina, Perchè produci ancor poponi e fichi Per chi ti disonora e t'assassina? Perchè questi moderni li nutrichi. Ouesti moderni seri infranciosati Che somiglian sì poco a' loro antichi? Saper non denno questi scioperati Che non soltanto gli scrittor romani Tutti di qua dall' Alpe sono nati: Ma che anche i loro imitator sovrani. Dante, Petrarca, l'Ariosto, il Tasso Furono tulti quanti italiani. Italiani fur tanti ch' io lasso Indietro per non far la litania, Ch' ogni Francioso tengono giù basso: Tanti che insegnerebbon poesia A' Francesi non sol, ma quasi a Omero: Scusa, lettor, s' io dico un' eresia! E istorici eccellenti, che mestiero Saria d'una leggenda lunga un miglio Chi ne volesse il catalogo intiero: Critici che di ferro avean l'artiglio; Filosofi che avean la barba bianca, E teologi puri come il giglio: E tanti e tanti che con ala franca Volar per tutte le scienze e l'arti. Che a dirne di cento uno il fiato manca. Questi prima e poi quelli d'altre parti Leggano i figli della nobil`terra Che tu, padre Apennin, per mezzo parti; B allora, se il giudizio mio non erra, · Cioè se qualche po' d'ingegno avranno, Alla ragion più non faranno guerra.

Da sè medesmi si convincaranno Che per aver diletto o documenti : Di gire in Francia ancor d'uone non hanno. In casa abbiam da illuminar le menti. E da dar gusto al cor quel cha abbisogna.: Se in Francia è un libro buon, qui ve n'ha venti. Firenze, Roma, Napoli, Bologna, Milano, Pisa, Padova, Ferrara A Grecia antica non farien vergogna. Gente han prodotta quasimente a gara Che penna usato ha in pace, e in guerra spada, Che fu in ogni cosa illustre e rara. Nè v'è di questa nostra alma contrada Un angolo, un cantuccio sì deserto. Che di qualche grand' uom lieto non vada. Un ampio campo io qui mi sono aperto, B potrei dire mille buone cose, Ed il nostro pesar coll'altrui merto; E a voi, donne d'Italia permalose, Che fioracci ed ortiche ite cogliendo Nell' orto d' altri, e in casa avete rose. A voi potrei con un tagliar tremendo Cader addosso, e mostrarvi che il clima In cui nasceste è un clima reverendo; Ma il ruvido Aristarco ha troppa stima De' be' vostr' occhi, e col muso m' accenna Che guai s' io volgo contro voi la rima; Però mi fermo, e tempero la penna; E voi, signori, non vogliate ch' io, Ch' io vi bastoni un dì con un' antenna. lo d'onorarvi ognor cerco e dislo; Ma quando poi alcun di voi ritrovo Alla ragion retrogrado o restio, Signori miei, ad ira allor mi muovo, Allora meno giù botte da cieco Da non guarirsi colla chiara d' uovo. Studiate adunque ben latino e greco, R poi badate all' idioma vostro; Nè fate a' Galli scioccamente l'eco;

E allora un calamaio pien d'inchiostro In vostra laude io vôterò, che spere Onor faravvi più che l'ore e l'ostro. Ma se con vostro sommo vitupéro Vei tirerete innanzi a far le bestie,

### TERZETTI

## SCRITTI AD UN AMICO D'UN POETA FRUGORIANO

Dite un poco a quel vostro Pretacchione. Che quando vuole far versi per nozze, Non istomachi tanto le persone. Non dico che non usi frasi sozze: Ma non yorre' neppur ch'egli adoprasse Certe lubriche immagini mal mozze: Vorrei che con ritegno egli parlasse: Vorrei che il molle seno e il casto letto E i casti baci da un canto lasciasse. Così procaccerebbe più rispetto Alla sua toga, e un certo soprannome Nou gli saria così sovente detto. Faccia pure scherzar le bionde chiome Sulle guance vermiglie, e sulle bianche Spalle soavemente, io non so come; E batta pure a suo piacer le franche Ali, e sen vada a ragionar col fato. E parlare per forza lo faccia anche:

B, giacchè tanto è a lui concesso e dato, L'oscura sede sua prema, e ne fascia Uscir più d'un oracolo sguaiato.

Corra di Dafne, nuovo Apollo, ia traccia,

E i verdi rami in cui già furo un giorno
Di colei trasformate ambe le braccia.

Strappi egli pure a suo talento, e intorno La chierica sen cinga, onde ne appaia

Come la statua di Virgilio adorno; B numeri s' migliata ed  $\alpha$  migliala Ghi eroi tolti di man del sordo obblio,

Assassinando il Guidi e 'l Filicaia;
E stiasi a tu per tu col biondo Iddio;
E di mano gli tolga l'aurea cetra
Sempre che di cantar gli vien dislo;

E i nomi altrui faccia volar sull'etra, A cavallo a' suoi carmi, e invidia intanto Si rompa i denti, mordendo una pietra;

Ed in purpurea veste o in croceo manto Vegga scender Imene dalle sfere Per la virtù del magico suo canto.

Di tai baie n' infitzi a suo piacere; Chè lo sfogar in versi la pazzia Non fu mai finalmente un mai mestiero.

Ma da pudichi talami si stia Alquanto lunge, e da' lor puri lini La sua poeo pretesca possia:

O noi pure usciremo de' confini Della nuetra modestia secolare, E canterem noi pur certi latiti Che zitto a forza lo faranno stare.

# MASCHERONI LORENZO

Mascheroni (Lorenzo). Nacque nel 1750 in Castagnetta, villa poco lontana da Bergamo; morì nel luglio dell'anno 1800 in Parigi, ed il Monti ne pianse con una delle sue sublimi Cantiche la morte, innalzando così al defunto suo amico ed a sè stesso un monumento più perenne dei bronzi. Mascheroni fu grande tra i matematici, e tra i poeti si rese immortale coll'invito a Lesbia Cidonia, uno dei più cari gioielli dell'italiano Parnaso. Nella sua gioventù dettò il Sermone in terza rima, La falsa eloquenza del pulpito, che viene da noi riprodotto come una Satira molto felice e degna di stare con quella che già pubblicammo del Barbieri.

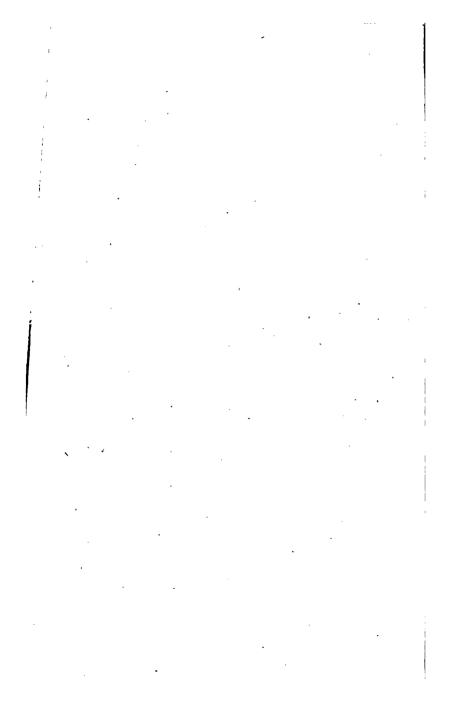

### SERMONE UNICO

La falsa eloquenza del pulpito.

Tu pur mi vai spronando, Eugenio mio. Perchè a ben predicar co' buoni autori. Che tu leggendo vai, t'aiuti anch'io. Io ti ringrazio, benchè più m'onori Del merto; ma non so se in darti orecchio Ricompensare io possa i tuoi favori; Chè di quest'arte nè maestro vecchio lo son, nè posso di quel ch'io non faccio Nè ben nè mal, ad altri farmi specchio. Pur farò tutto, se di far procaccio Quel ch'io possa, e se i pregi di quest'arte B i disetti a me noti a te non taccio. Suppongo che a spiegar le sagre carte Ti volgi per quel fin per cui lo devi. E non per plauso o vil denar cercarte. Sol tra le varie strade, quai più brevi, Quai sien più certe, intendere vorresti, Perchè giù di sentier nulla ti levi.

Tu vedi alcuni ch'umili e modesti Il paludoso suoi vanno radendo; Altri vanno col vol presso i celesti. Del padre il carro un di guidar volendo Petonte, un tale avviso ebbe a sentire, Come da un buon poeta antico intendo: Tropp'alto, o figlio mio, non voler gire, Nè troppo basso: se starai nel mezzo, Non ti potrà pericolo avvenire. -I vizi che biasmar io sono avvezzo. Eccoli, se ti piace; ove niuno Sen dolga, d'accusar non ho ribrezzo. Tito, o Pietro che sia, s'inganna ognuno Che dell'arte oratoria vuol far pompa. E del più fino mostrasi digiuno. Chi vuol ch'ogni artifizio suo si rompa. Cerchi mostrarlo; un ch'abbia ingegno ed arte, Vorrà che d'esso fuor nulla prorompa. Colui di vera astuzia non ha parte, Che cerca per astuto esser scoperto; Ma quel che sotto man scambia le carte. Pur le lor merci mettono all'aperto Molti degli orator che i primi rostri Salgono per favor, se non per merto. Quanto gli antichi dicitor da' nostri Bran diversi! se fama non mênte. Quei che nel dire fur creduti mostri. Venir vedeansi in pubblico qual gente Che vuol parlar, poichè il bisogne il vuole; Ma d'artifizio non ne sa niente. Studiavan di coprir colle parole La sottilissim' arte e la malizia Sopraffina imparata a buone souole. Non temendo d'inganui, era propizia Loro ogni oreechia, infinehè trionfava La studiata ingannevole imperizia. Io non dico che d'aste iniqua e prava Armar si deggia il banditor del vero, E far ei quel che in altri accusa e brava;

Ben dico che, nutrendo ardor sincero Di sterminar del rio peccato il danno. Oprar dee con occulto magistero.

Felici que'che all'ammaleto sanno Quell'amaro celar, che abborre e schiva. Altrui giovando con pietoso inganno.

Or salpa a vele gonfie dalla riva
L'orator grande, e vuoto di tesoro,
E sol di vento pieno in porto arriva.

Mostra d'ogni periodo il bel lavoro,

E prima di ferire accenna l'arco

E le saette al vizio ornate d'oro.
Uccellator non vidi mai che, al varco
Aspettando la preda, in pompa metta

Quel laccio che aver vuol d'uccelli carco.

Nè vidi pescator che l'amo getta,

Mostrar per gloria a' pesci il curvo uncino, Se quindi cibo alla sua mensa aspetta.

Eppur sovente l'orator divino,

Che d'uomin' pescator fu già chiamato, Mostra a chi l'ode l'amo acuto e fino.

Dopo che avrà pescato e ripescato, Goda dunque del plauso che gli fanno;

Non miri quanto pesce abbia pigliato:

Benchè ad esso vérgogna, agli altri danno

È al fin tal plano, co hon dritta made

È al fin tal plauso, se ben dritto vede, Chè i cor non a'ndolcir, ma a prender s'hanno.

Chè i cor non a 'ndolcir, ma a prender s'han Lode è il pianto di chi dal tempio riede; Ch' ei lodevol divenga, questa è lode,

E più dei plausi numerar le prede. Perchè d'esser chiamato Padre gode,

Se i figli ch'ei non ebbe per natura,

Nemmen per grazia acquista fra chi l'ode?

Fate plauso alla nobil orditura:

Non ammirate voi di ramo in ramo La bella division di tanta cura,

E di suddivision l'altro ricamo?

Non l'ammiro, che opposto lo comprendo A quell'arte che tanto intender bramo.

Se Demostene o Tullio in mano prendo. O d'essi al par Grisostomo facondo. Di molte cose il filo appena intendo. L'orazion, qual albero fecondo. I vari ramuscelli ha da coprire Di frutta e foglie col color giocondo; Nè come al crudo gel nuda apparire, Chè fin le varie fila d'una foglia Natura d'un bel verde suol vestire. Il Logico al suo dir non cinga spoglia. B scarnato e anatomico ragioni. E mostri l'ossa a chi veder le voglia. Ma tu perchè non vesti i tuoi sermoni Di muscoli, d'arterie e d'un bel panno Che copra l'ossatura, che vi poni? Discorsi in questa guisa non si fanno Dalla natura: e dove alfin dal saggio I precetti dell'arte a prender s'hanno? V' ha chi in suo dir d'ogni scienza un raggio Vuol pur che brilli: onde si mostri ingegno Che d'ogni chiaro studio ha fatto saggio. E mentre d'Eloquenza ambisce il regno, Di Fisica, di Storia e d'Aritmetica Non senza sforzo il suo discorso è pregno. L'eterna grazia alla virtù magnetica L'odi agguagliare, l'attrazion spiegando, Schernendo la follia peripatetica: Poi venir le sue forze calcolando Per dritto e inverso, e se un po' più s'avanze, Quasi vien cifre d'Algebra adoprando. Anco al fulgor che dall'eteree stanze Ne scende. l'assomiglia; e qui ben cade L'addoppiata ragion delle distanze. Ad un saggio costui che persuade? Se non ch'ei poche sa scienze ed arti, E nulla poi di persuader le strade. Ve' i peccator che stanno ad ammirarti! Dormono intanto al suon di tua eloquenza: E questo un far d'Apostolo le parti?

Piaceti, tu mi dici, che io sia senza Di tai lumi? A me no, ch'anzi vorrei Che d'ogni cosa avessi conoscenza.

Ma come ape da mille fiori Iblei

Stilla il mel, nè alcun fior quel però esprime

Per l'infinito magister di lei;

Così tal parla l'orator sublime,

Che incognito sapore in lui si sente Di qual scienza più si cerchi e stime.

Lodar Public non posso, che presente
Abbia sì il libro che cita, o l'istoria

Ch'ogni minuzia gli ritorni a mente. In Tullio qualche dubbio di memoria Quanto mi piace! e posto il trovo ad arte:

Ardua forse era a Tullio alcuna gloria?

B se tu pur, Grisostomo, in tue carte Erri talvolta il computo de' tempi, Chi il posseduto onor vorrà scemarte?

Fia debil cura di cervelli scempi

Citar Pagi ed Usserio, e voler sempre Segnare il di de riportati esempi.

Non son dell'orator queste le tempre, Molto meno del sacro, chè fa d'uopo In maggior cura il suo pensier distempre.

Mentre fissando vai se prima o dopo Ciò accadde, a me sospetto vien, tel giuro,

Che tu nulla più badi al primo scopo.

In cambio di fissare un tempo oscuro, E chiuderlo ne' limiti più certi,

E chiuderlo ne' limiti più certi, Conviene i peccator stringere al muro.

Questi tuoi fini qua e là scoperti

Di far comparsa, oimè, Padre, son quelli Che i cor degli uditor lascian deserti.

Evvi chi pinge i floridi arbuscelli

E le dipinte rive, e dolcemente Col gesto segue i gorgheggianti augelli;

E vuol mostrar che nell'età ridente

Corse di Pindo il florido sentiero, Che anco gli tornan que' fantasmi a mente. Altri ha studiato in un decennio intero Chi ha molta feccia in pure frasi accolta D Certaldo e d'Etruria onor primiero: E fa di fiorentin motti raccolta. B 7 pan celeste adulterando incrusca All' orrevol brigata che l'ascolta. Ammiro la leggiadra lingua etrusca: Biasimo quel noioso infrascamento Che ogni pensier d'ignote frasi offusca. Il gran Vocabolario ogni momento Squadernar converria per risapere Del Vangelo che corre il sentimento. Di fiori e frondi aver tanto pensiere. Poichè io son tanto a mal pensar disposto. Mi è indizio di cervel vano e leggere. Se fu di Boccadoro il nome posto Al Bizantin, non fu cred' io per quello Che in Atticismo avesse il primo posto; Ma perchè del Signore Angel novello Parlava più celeste che terreno. Ti cito volentier questo modello, Perchè d'ogni bellezza il trovo pieno: E la sua scuola basterà per molte A chi brama de' cor reggere il freno. Meglio dunque sarà, colte o non colte, Usar tutte le voci, tu ripigli. Dalle piazze lombarde a caso tolte? Risponderò, che se gli attenti figli Non capissero, o Padro, il tuo toscano, Forza sarà che ad altro dir t'appigli: Chè chi inteso non è, discorre invano: Se però una rettorica novella Non dà altre leggi del discorso umano. Vedi però che una gentil favella Non mai ti manchi tra la colta gente: Stima si mostra all'uditor con quella. La ruggin della spada a lei niente

Di forza aggiunge; anzi la toglie: a questo I zelanti, più ch'altri, hanno a por mente.

Perchè lo studio di lingua è molesto,
Alcun mortificato uomo dabbene
V'oppose contro un ottimo pretesto.

Disse che pulizia si disconviene A sacro banditor di penitenza:

Così spiritual comodo s' ottiene.

Ma tu dell' apostolica eloquenza

Avrai l'.idea come d' un' onda pura

Che invita a bere la svogliata udienza. lo fuggo chi per massima trascura Ogni arte e studio, e stolido presume

D'essere un Marco Tullio per natura; E versa un lordo d'eloquenza fiume Di fango misto, di paglia e d'arena, A furia predicando il buon costume.

O nerborute genti, buona lena Dlavi il Ciel, buone braccia e petto forte, Ne d'altro poi non vi prendiate pena.

E dove manchin le ragioni accorte, Con cui formare a' cori un saldo nodo, Gridate: Inferno, inferno, colpa e morte.

Ma non vi fate a creder che in tal modo Paolo parlasse, o alcun di lor che il mondo Col suono empiro: io per me approvo, e lodo

D'ogni arte umana, d'ogni stil facondo Diffidar sempre, e cominciar dall'alto, Pregando il Ciel che al dire accresca pondo.

Di lingua fral che spera un vano assalto, Se grazia non discende ad aiutarla Contro di colpa il duro antico smalto? Chi degli nomini a Dio molto non parla

Chi degli uomini a Dio molto non parla, Non sa parlare agli uomini di Dio: Misero all'aria invan cinguetta e ciarla.

Ma Agostin sento, il Pastor dotto e pio, Che dallo studio gli altri non dispensa, E porge col suo studio esempio al mio.

Di lui, del gran Girolamo l'immensa Erudizion m'opprime, e d'altri cento: E saper quanto basta, alcun si pensa? Vol. IV. Chi vuol del necessario esser contento,

Tanto il ristringe alfin, che in man gli resta

Presunzion, ignoranza, inganno e vento.

Timor di perder tempo alcuni arresta; Nel desiderio di saper discreti

Non trovano lettura utile onesta.

Quai ciarlatan detestano i poeti; Non è buon libro la storia per loro; Gli autor profani non confanno a' preti.

Solo di pochi testi fan tesoro

Cotti e ricotti, e d'alcun Padre santo, Che avranno al mattutino udito in coro.

Però la noia non annoia tanto,

Affè, nè tanto il dispiacer dispiace, Quanto il loro parlar divoto e santo.

Lelio e Crispin (sia con lor buona pace)
Fanno troppo il faceto; che la stola
Tanto scenda tra 'l volgo a me non piace.

Lieve scena non è l'eterna scuola; Nè con ridicol dramma ben s'invita Ad udir di Gesù l'alma parola.

Vostra favella sia di sal condita, L'Apostol dice; e non sdegnò parlando Usar grazia l'istessa Eterna Vita.

Ma il saggio ne conosca il come e 'l quando : Sia 'l profano dal sacro ognor diviso. Abbia scurrilità perpetuo bando.

Se il Bizantin talor s'accosta al riso,
Tosto addosso n'è poi grave qual monte,

E sorprende qual fulmine improvviso. Altri sospira e battesi la fronte,

R al ciglio di pietà che il cor gli stampa, Mostra d'aver le lagrime già proute.

Or qual Sibilla s'agita e divampa,

E mugghia; e spesso il piè battendo imita Lo scalpitar della ferrata zampa.

Se da forti ragion non sia seguita L'orrenda boce, n'anderà disperso Il rauco suono, e tornerà fallita. Chi vuol ch'io torni di lagrime asperso Dalle parole sue, pianga egli stesso, Nè mi faccia del gatte il turpe verso. Un forte affetto se sia bene espresso. Trionfa: ma se mal, credimi, il sonno Tenere, o il riso non mi fia concesso. Quelli che a lagrimar mover non ponto, Movono l'uditor verso la porta. Se voglion pur de' cori fare il donno. Vuoi regola d'affetti esatta e corta. O messaggier del Cielo? In te raccendi La fiamma che Giovanni arde e trasporta. Come si destan violenti incendi Da fulmine che in selva acceso piomba Tra 'l confuso fragor di tuoni orrendi: Così l'etereo ardor fischia e rimbomba Acceso dalle rapide scintille Che il Grisostomo sparge dalla tromba. O sacre a' nostri di famose squille. Dell'aer van, che in voi spesso s'accoglie, Solo io vi veggo empir cittadi e ville. Non già al cedro superbo l'ampie spoglie Sfrondate, o lo stendete al suol, ma state Söavemente a ventilar le foglie. Oimè! che ferir ferse paventate Talvolta; e, perchè piaga alta non faccia La spada del Vangelo rintuzzate. Non già che l'orator crudel mi piaccia,

Alla sua vita credito procaccia.

Ma il partito sol loda l'eloquenza,

Che spiega a suo piacer grazia e morale:
lo cerco del Vangel la quinta essenza.

Che dal facil rigor d'una sentenza

Ne fla bisogno al testo originale
In pulpito ricorrere: il Vangelo
Tento, e ancor più in latin forse non vale?
L'arabo e 'l siro e forse l'estranghelo
Cita or chi solo il buon latino apprese,
Per gloria letteraria e non per zelo.

Meglio è si spieghi in lingua del paese Il difficil latin, che citar mai Un testo di version che non s'intese. In pulpito ci vuol prudenza assai, Chè due Vangeli alcun rozzo non creda Per quella erudizion che tu gli dài. Al Maestro Teologo si ceda, Il notar come i traduttor di Ponto, O papa Sisto discordar si veda; E del più antico libro render conto, Come nel suo miglior da Dio guardato D'età non soffra il più leggiero affrouto. lo non so quanto debba esser lodato Nemmen colui che tra più sensi veri Il più arcano di quelli avrà cercato: E il senso letteral, che di pensieri Novi non è fecondo, pon da parte, E studia voli e fabbrica misteri. Peggio sarà se dalle prische carte Di chi è d'interpretar maestro e padre Si discosti inventando a proprio marte. Di saggi questa età feconda madre Molto fa se di Cristo il detto ascolta, Qual' è senz' altre spiegazion leggiadre. Così il verbo divino ha più ricolta. Dell' alta Anagogia me' fia che pensi La sacra gente in monaster sepolta. Ouel che ottenne in Bisanzio are ed incensi Da ogni secol per questo ha somma lode Fra que' che interpretàro i divin sensi, Che la lettera stessa spiegar gode; E l'orator, no 'l mistico facendo, Intende Erode, se si legge Erode.

Non sempre il senso letteral comprendo: Nè quel solo a trovar veracemente Poco ingegno vi vuol, per quanto intendo. Convien l'antiche istorie avere a mente, E dell'autor l'età, l'uso, lo stile, E, più ch'altro, lo scopo aver presente.

Quest' è ben più che farla da sottile, Inventando a spiegarlo un pio riflesso. Dell' ignoranza tua velo gentile.

Ogni altro senso è sacrosanto anch'esso; Ma d'un che i colpi più sicuri e pronti Porga al predicator, trattasi adesso.

Quanto raro è chi dalle sacre fonti
Quello spirito sugga che vi scorre,
E quel divino stil nel cor s'impronti!

Tanto a ottener non s'han le labbra a porre Leggermente a quell'onde, o i brevi testi A stille a stille qua e là raccorre;

Ma a larghi sorsi degli umor celesti Tutte innaffiar le fibre della mente, Sicchè d'uman pensier nulla vi resti.

Allor un'aura scorrere si sente, Che l'anima solleva; allor s'intende La libertà del Ciel casta, innocente,

Che di tutto discorre e non offende; Che con Dio franca parla, e tiensi giusta, Obbliando dell'uom l'egre vicende.

Da una sfera d'idee bassa ed angusta Esce allor la Pietate, e tale appare, Che ognun si piega alla sua luce augusta.

Allor crolla del mondo il vile altare; Si spengono le famide facelle, Che parean già sì luminose e chiare.

Si crede allor che sopra l'auree stelle Pietà sia nata, e non, come altri dice, Infra le mura di fratesche celle.

Tu, cui d'ingegno il Ciel tempra felice Diede, e sensibil cor, tanta grandezza Attingi là donde ogni ver s'elice; B al grande e al ver la giovin alma avvezza.

. . 

# **BOSSI GIUSEPPE**

Bossi (Giuseppe). Nacque in Busto Arsizio, riguardevole borgo del territorio milanese, nell'anno 1777; morì in Milano il giorno 8 di dicembre del 1815. Coltivò l'arte del pittore con lungo amore e riesci in essa valentissimo, ma sopra tutto mirabile nel disegnare. Quanta fosse la sua erudizione, il dimostra l'opera bellissima ch'egli scrisse sul Cenacolo di Leonardo da Vinci. Qual sovrano poeta sarebbe riescito, ove tutto si fosse dato alla poesia, si raccoglie dall'Epistola a Giuseppe Zanoia, che vede nuovamente la luce in questa Raccolta, vero modello di Satira gentile e morale.

• 

### **EPISTOLA**

### A GIUSEPPE ZANGIA

#### ABCHITETTO E PORTA

Dov'è l'arco, o Zanoia, onde sì acuta La delica partia doppia saetta Contro la pietà postuma, e le vili Ciurme cui dassi ancor l'itala scena? (1) Tue son l'arti d'Apollo. Ki primo il suono Del santo verso udir fea, che le menti Non al melle piacer, ma al vero, al bello Dilettando informava; e primo cinse Le cittadi di mura, e un'ara industre Edificò di raccozzate corna, Forse di Pane a celebrar le nozze (2). Te fortunato! Di sua mano il nume (E Palla sorridea) di Squadra e Plettro Raro don ti concesse, e te prepose All'artefice volgo esempio e voce (5).

Vuol oro, il so, l'esempio: ne d'òr largo T'era il nume architetto. A quei che han vanto D'eletto ingegno, al par di noi mortali. Son del sacro metallo i numi avari. Ma la più sacra libera parola Di metal non ha d'uopo, e anch'essa è guida All'umano voler. Per essa il vano Or ch'altri serba o mal profonde, a illustre Meta volger tu puoi. Dell'una è bello Far all'altr'arte onor. Ti stride a tergo Pieno il turcasso? a che ti stai? n'eleggi Adatto un dardo, e la ragion difendi Dell'alte discipline, onde salubri Sorgono e belle le cittadi. All'arte Di Pollion dichiara ignobil guerra Di Mida il doppio vanto, amor di Pluto Rd odio di Minerva. Alle gelate Brine d'Arturo stritolate e sparte Non vedi tu le vili crete e i gretti Fragili stucchi al terzo verno ignoti? Non vedi tu sorger palagi a cui L'umido gesso e il modinato ferro Di semestre cornice onor comparte, Mentre corona alla lombarda valle Fan marmoree montagne, e ad esse è specchio L'onda ch' è specchio alla cittade in giro? Segna dunque il confin del fasto avaro Con l'acre punta del temuto carme.

Ma a ciò sol non t'arresta; e al vasto piano Meco il passo rivolgi, ove poc'anzi Tuonar tra i fossi e tra gli orrendi muri I bellici tormenti, ed ora è sacro Al salubre passeggio. Ivi tu speri, Se non d'opra o d'eroe scolpito segno Fra le ghiaie novelle e il preparato Rezzo ai nipoti, almen benigno il suolo, R puro almen l'aperto äere, ond'abbia Conforto il petto ai curvi studi, e l'occhio Di volti amici il disiato aspetto.

T'inganni: un nembo di crescente polve Tra la furia de' carri il ciel ti toglie. Non che l'amico: il suolo aspro pareggia Deserto alveo di fiume, e il piede offeso Ritorci a stento tra 'l periglio e il danno De' ferrei cerchi tra i sassi stridenti. Nè alcuna via sa lieta un sol de' tanti Onor che l'arte alle vicine ville Ed a cento privati orti profuse. Anzi dell'or l'industriosa sete I lontani guidò fertili rivi Fino a lambir le cittadine mura. L'umido vespro ove più bel verdeggia L'estivo corso, invola alle stagnanti Vicine acque i vapor lenti, per cui Caggion le forme che ai bei lini e al crine Inutilmente il ferro e il fuoco impresse. Se mai caso o talento o braccio amato Te trae notturno in fra gli opachi tigli Cui tacito seconda ampio ruscello, Degli acquosi funesti atomi carca L'aura che colle fresche ali lusinga. Di molesta emicrania il dardo acuto Lancia alle tempie, e inaspettata assalti Con nuovo gelo al terzo di la febbre. Il Lario in fine ed il Verban fra noi Le amiche onde confondono, e le merci Cambian dell'Alpe; indi la torbid' urna Versan sul piano, e il bianco e il verde nasto Crescono delle mense e delle stalle. Pur dimmi: ov'è fra il torpido morboso Assedio di tant'acque, all'util sacre Del mobile commercio ed all' erbosa Zolla che pasce i barbari destrieri Ai ricalzati grandi, ov' è zamoillo Di pubblica fontana, onde ristoro Abbia e salute il cittadin mendico K la mesta cittade ameno aspetto? . Già non chied'io che le marmoree moli

Alla pubblica sete offran soccorso, Ed i bronzi spiranti, onde superba Roma s'adorna e la minor Fiorenza: Nè che da sette e sette ampio si versi Mirabili acquidotti un nuovo fiume. O l'altro corno del Ticin si torca. Ma un' onda salutifera sincera Tolta con arte ai non lontani colli, Che da masso natio modesta emerga Con larga vena a rallegrar l'astivo Lento meriggio, a noi cui lambe il piede Di mille rivi imputridito il limo, Fôra immodico voto? — Or volgi il guardo A spettacol più abietto, e alla salute Civil servendo, ignobile bersaglio Dégna di tuo ferir. Carmi e compasso, Ove fede ed onor tengansi a nume. Non traducono al cocchio; e tu pedestre Per la città t'aggiri al par del grande Che l'inerte avarizia acre ferìa Colli beati e placidi cantando (b).

E puoi la bile dell'arguto verso Frenar, mentre ad ogni orma infetta e lorda La via t'offende il piè, l'occhio e le nari? Le mani or ladre or sanguinose, a lungo Ozio dannate o a mantovana gleba, Perchè non ponno i sozzi trivi al fimo Tòrre e al putrido lezzo e ai spenti cani?

Di sane leggi riverita madre
Roma sacrò le strade a Giove, e l'are
Scaldò sovente onde invocar la pioggia
Che le tergesse. Oltre gli altari e i riti,
Curvò di massi tiburtini occulto
Varco che al Tebro traducea gli avanzi
De' regali triclini e de' plebei (5).
Non men che ai circhi e ai fòri, ella l'industre
Scalpel concesse alle cloache, e l'arti
Onde terse serbar le strade e i lari
Ai nipoti d'Enea, non da vil cenno,

Ma dal torvo pendean ciglio d'Agrippa. Ouindi pubblico insulto e irreverenza Dell'eterna cittade a' Dei custodi Bra ogn' immonda cosa: e l'alma Diva Che, sdegnando il comun calle alla vita, Pura emergea dalla marina conca. Non isdegnò di Cloacina il nome. Riguarda or come di quel prisco culto Serba fra noi religiosa i riti Nostra città, che di seconda Roma Nome usurpossi, e regal serto or cinge. Breve censo a due rôzze e al vano basta Opor del corso: e tal che al fuoco altrui Sè riscalda e suoi pranzi, il curvo cocchio Primo vi spinge: indi ogni lare è sacro Ai resti delle stalle. Esce per mille Putride bocche d'ogni ostello al piede (6), Quale già un di dall'infocate nari De' duo tauri di Colco, un'atrá nube Di rio vapor che velenoso assale L'astratto passeggero. Ecco gli altari Di Venere fra noi : sale ai beati Talami all'ambra, e al redivivo muschio Misto il fumar de' digeriti strami. Dove già si serbaro i più pregiati Doni di Bacco, a Cerere si serba Il putrefatto fimo, e cittadina È Cerere fra noi, che altrove i campi Abita, e all'aure aperte innocui fida I suoi fetidi fumi. Aggiungi il crasso Aer de tetri macelli e le sgozzate Vittime immonde che mughar tu ascolti Dentro del vallo ch' Enobardo rase (7): Aggiungi il morbo che da mille esala Turpi officine a cui suo sen permise L'immemore città che lorda meno Forse sorgea dal seminato sale Al secolo di ferro. E se la mente Alzi a più nobil vista, e che de' sacri

Violati sepoleri, e che de' templi, Stanze ai cavalli, ove l'estrano indarno Le antiche industrie de' colori or chiede. Rammentarti io potrei? Oh! se dal terzo Astro ove obblia della sua Laura accanto Nostr' arte umili, quel divino fabbro Di sì cari a Sofia versi d'amore. Volgesse il guardo dell'affetto antico Ver quest'ospite terra (8) che alle stanche Ossa lieve sperava, e a questo cielo Ch'egli cantò sì puro e mite, e all'aure Del patrio Arno prepose. « O voi, che inculte, Schamar a'ndrebbe, l'età nostre osate Nomar schernendo, e qual vegg' io cittade, Più che di sacri fuechi ognor fumante Di congesto letame ? Incensi e tombe Ai numi ed agli eroi son fimo e stalle. Cene e cocchi vegg' io, non fonti o fòri, Non pubblic' opra di privato argento. Fosco, negletto è il maggior tempio, e sparse Le venerande ceneri, vil merce Fêste de marmi che mertaro i prodi (9). Dove son dell'egregio Azzo le apoglie? Dove di quel magnanimo ch' io vidi Impugnar elsa e crece, e le gentili Arti primo vi addusse? (10) E se de' prischi Grandi poco vi cale, e se de'grandi Segno ai nipoti è l'onorato avello, Non il cantor del Giorno, e non l'umano Librator delle Pene ebber fra voi Studi e commercio (11). Oh mio Linterno, d'ombre Già vago e d'acque, ove ad amor consiglio Mesto io chiedea, su mia ventura il voto Dal Ciel non pieno di depor mia spoglia Nè tuoi leureti in stagni ora conversi. La sacra terra antica avria rimossa L'avaro aratro: all'urna mia verrebbe La sete dei giamenti e delle mandre; E sarien polve le marmoree pote.

E le turbate ceneri confuse Entre le sabbie della breve Cliena ».

Tal parmi udirlo; odil tu pure, e il forte Carme n'echeggi; e se te umano offese « Il pio voler raccomandato a Cloto (12) » Dai ladri e dagli avari, e te seguace Di Melpomene austera e di Talia L'ennuco Achille ed il profuso indavao Auro alle scene, te architetto mova Di tua grand'arte il prefanato nome: Di tua grand'arte che le regio travi Orna non solo e i portici del volgo, Ma gli animi anco ed i costumi, u' sacra Sia dell'util virtude alla memoria. Nè le leggi mi parra onde son gravi Gli aspri volumi polverosi. Al ghigno Dell'acre musa di ragion le leggi E di ogni bello si fan forti. Ratto Assai più vola e assai più fere acuto E memorando il corto stral di Flacco. Che di Stagira il sillogismo: e breve Metro festiva accoglie e spesso serba La corta cella di patrizia meute. Sciogli dunque l'alata aurea parola Che, d'Aquino e Venosa emula all'api. Punge, e d'util precetto il mel depone. Le mense illustri ove pregato siedi. I crocchi e l'aule abbian tua voce; e l'abbia, Chè a dritto il puoi, l'umano e al vere amico Orecchio di quel Prode a cui suo carro Guidar concesse il nuovo Sol che sulende Sull'attonita Europa: e l'Eridàno L'esperta man del giovinette ammira, E sulle rive verdeggianti il pianto De' casi antichi a bella speme or cede.

Digli che non nel Sannio ov'era vanto Sol uno il ferro or d'asta ora d'aratro, Nè là 've d'Adria ai flutti il vento spinge Di Sibari la polve, unico avanzo Di sue purpuree tende e di suo rose;
Nè dove il Cimbro, il Franco o il Scita o l'Unao
Della città fea cenere e caverne,
Siede la Gloria raccontando a Chio
Le antiche gesta e i generosi esempli.
Ma dove Italia di Quirino il segno
Pose e la legge, ivi fra i rosi marmi
Cerca gli augusti nomi, e le colonne
Ne interrega e le tombe e gli archi e i templi;
E la sacra ruina a lei risponde.

Ei mite udratti: e per lui fia che al tardo Maravigliato postero la fama Rechi l'età ch'egli migliora, e dica Che, qual già feo della sua Roma Augusto, In marmo ei convertì l'insubri crete.

-me. 000 .mm

### NOTE

- (1) Si allude ai due Sermoni di Giuseppe Zanoia; l'uno sulle Pie Istituzioni Testamentarie, l'altro a Davo sul Teatro.
- (2) Veggasi Callimaco che nell'Inno ad Apolline consacra alcuni versi al valore architettonico di questo Dio.
- (3) Zauoia è professore di Architettura nella Reale Accademia di Milano.
  - (4) Verso dell'Oda del Parini sulla Vita Rustica.
  - (5) La Cloaca Massima che ancora esiste.
- (6) È troppo noto il costume della nostra città di conservare il letame nelle cantine aperte verso la pubblica strada.
- (7) Il vallo fatto per difendere la città da Federigo I è il presente naviglio che la circonda, al di là del quale dovrebbero stare i pubblici macelli.
- (8) Si sa che il Petrarca stette lungamente a Milano, ed alla sua villetta cui diede il nome di Linterno, a tre miglia dalla città.

Vol. IV.

Egli avea disposto per testamento d'esser qui seppellito. Qui parimenti fu, se non composta, ricorretta la sua famosa canzone:

Che deggio far? Che mi consigli, Amore?

come rilevasi dalle date da lui poste nel famoso manoscritto di suo pugno che da Fulvio Orsini passò alla Vaticana.

- (9) Il monumento di Azzone Visconte, ch' era in S. Gottardo, fu molti anni addietro demolito e venduto. Lo stesso si fece in seguito di molti altri, ed è gran ventura se sono comprati con intenzione di conservarii: il che d'alcuni è avvenuto.
- (10) Giovanni Visconte, arcivescovo e signore di Milano. Un nunzio di Clemente VI nel 1351 gl'impose di deporre la mitra o il principato. Egli il ricevette solennemente in duomo, e detta messa colla spada al fianco, indi impugnatala ignuda colla destra, mentre colla manca tenea la croce, gli rispose che con l'una avrebbe difeso l'altra. Clemente l'interdisse, e citò ad Avignone. Egli si disponeva d'ubbidirlo, ordinando in Avignone preparativi e quartieri per dodicimila cavalli. Il Papa l'assolvette, e gli diede in quell'anne stesso l'investitura di Bologna per centomila fiorini. Murateri, Corio ed altri.
- (11) Parini e Beccaria. Sebbene del primo esista un busto in marmo ne' portici del palazzo di Brera, questa memoria non gli fa posta dal pubblico; ed il suo merito, come parimenti quello di Cesare Beccaria, vuol maggiore e pubblico monumento.
  - (12) Verso del Sermone a Davo.

# GLI EDITORI

Dobbiamo alla cortesia del nostro ottimo amico il Professore Capellina questi suoi *Epodi* tuttavia inediti i quali, mentre ponno considerarsi poesia di un genere affatto nuovo in Italia, sono anche in perfetta armonia collo spirito della nostra *Raccolta*. — Mentre, cedendo alle sollecitazioni nostre, ce li inviava in dono, l'autore accompagnava questi suoi *Epodi* con alcune poche parole che noi qui soggiungiamo come prefazione ai medesimi.

- « È questo un saggio di poesia, che, antica per la forma, è affatto moderna per la sostanza, e, ispirandosi alla società presente, cerca di compiere uffizio civile col purgarla di que'mali umori, che la viziano e possono condurla a perdizione.
- «I Greci diedero fin dagli antichissimi tempi una veste lirica alla severa musa della satira e dell'invettiva, e furono celebri i giambi e specialmente gli epodi di Archi-

loco, che noi conosciamo quasi soltanto per le imitazioni, che ne fece il venosino poeta.

« La splendida bile di quegli antichi sotto la penna dell'odierno e cristiano scrittore si rattempera alquanto e assume talvolta il tono della mesta elegia o della grave poesia gnomica o sentenziosa, di cui la Grecia ci ha pur tramandato nobilissimi esempi; e. abbandonando gli individui, si appiglia con maggior efficacia agli universali od ai tipi.

« La è una poesia, in cui, più che l'immaginazione, domina il raziocinio e il senso morale; ma che per ciò appunto, ove trovasse un degno poeta, recherebbe forse non piccolo giovamento in questa età scettica e solo avida di ricchezze e di materiali godimenti ».

## EPODI

١.

O Musa, che alla bile aguzzi il dardo,
Perchè mi tenti?
Perchè vuoi, che del tuo riso beffardo
Vesta gli accenti?
Nacqui coll'alma ai dolci affetti aperta,
Crebbi all'amore,
E mi credea vagar, ape inesperta,
Di fiore in fiore.
Nè, se dove a succhiar volava il miele
Trovai veleno,
A far vendetta il pungolo crudele
Trassi dal seno.

Solingo io piansi, e il paziente ingegno

E passeggera sol fiamma di sdegno

Scordò le offese,

Il cor m'accese.

Ora una vampa, che domar non valgo, Mi strugge l'alma,

E già l'armi preparo e fiero io salgo Puor di mia calma.

ll più lungo tacer detto saria Forse viltade.

No, d'importuno vel cinta non sia La veritade.

Il profeta di Dio talor pietoso Ai cor favella,

Talor sua voce è turbo impetuoso, Che i rei flagella.



### ARCHILOCO.

Se il poter de' tuoi giambi avessi in dono, Vate di Paro. lo sorgerei terribile col suono Del verso amaro. Non già contro Neobule, negata A me consorte: Nè per Licambe affretterei l'ingrata Ora di morte. Vivano entrambi, ei suocero contento, Ed ella sposa, B la consoli col soave accento Prole amorosa. Nè l'immagine mia del suo pensiero Turbi la pace, Nè i dì le pinga dell'amor primiero Sogno fallace. Ad altro scopo io volgerei gli strali Di fiele aspersi, A un' empia turba apportator di mali

Sarien miei versi.

A un'empia turba, che del ben si ride, Calpesta il vero,

Dell'uom l'alma incatena e in essa uccide Fino il pensiero,

Che quanto è in terra immagine del cielo Scherne e persegue,

E nell'opre d'averno arde di zelo E non ha tregue,

E mentre i buoni col suo piè calpesta, L'Eterno sfida,

Che par che dorma e agli empii non appresta L'ultime strida.

Io disperati li vedrei dai mondo Irsene in bando,

E da un arido ramo inutil pondo Star penzolando.

N'esulterebbe il cielo, e, in ogni core Spenta la guerra,

Tutta quanta un gentil riso d'amore Sarla la terra.

### LA MIA NOBILTA'.

Me nato in tetto ove si muta in pane Il sudor della fronte, Perchè tu assali con parole insane E ricoprir vuoi d'onte? Alma gentile al vero e al bello aperta Di posseder mi vanto, B mente io m'ho nelle bell'arti esperta, Il cor mi detta e canto. Posso alla patria d'utile consiglio Recar soccorso anch' io, Ed offrirle nel dì del suo periglio La vita e il braccio mio. I beni, che quaggiù senno mortale, Oprar solerte aduna, lo posseggo. Fu a te più liberale L' instabile fortuna. l doni dunque d'una cieca dea Ti fan di me maggiore? Khben, tel credi. Più sublime idea

A me conforta il core.

Se il nome mio di qualche luce splende, Glie l'ho donata io solo, E la progenie mia l'ala distende Pel ciel dietro il mio volo. Rimonta il corso delle età, che furo, E vedrai forse gli avi Starsi penando in misero abituro. Se non malvagi o ignavi, Gli antichi padri de' baroni alteri Dalle nordiche selve Venir, coperti il dorso de' corsieri Col manto delle belve, B ai padri miei, sangue roman, locati Dell' Alpi alla difesa Tor greggi e tetti e campi, invan sudati, In disugual contesa. Ve' questa plebe, che tu indarno spregi, In sè racchiude i semi, Onde già usciro sapienti e regi, Vati e pastor supremi. B, se le fosse nelle età vegnenti Vietato ogn'altro acquisto,

Le basterebbe ognor fra i suoi parenti

Vantar Socrate e Cristo.

### DUE DONNE.

In quei dì, che inesperto giovinetto Correa la terra, il core Pien di fidente affetto, E il mondo mi parea vago giardino, Pien d'ogni eletto fiore Pel novo peregrino, Vidi due donne, cui splendea nel viso Tal ch'io dir nol potria, Purissimo sorriso. Bra l'una mortal: ma così bella Apparve all'alma mia Che di lontana stella Io la credetti abitatrice antica. Mandata a me dal cielo Guida e fidata amica. Non mortal l'altra; ma verace dea Cinta di bianco velo E più del Sol splendea, E un'arpa confidava alla mia mano E un ramoscel d'alloro Mostrava di lontano.

Presi ad amarle entrambi, e l'una m'era La speranza più ardente Di mia mortal carriera; Presagio l'altra di più lunga vita;

Vago sogno lucente, Che il giovinetto invita.

Quindi l'una disparve e al guardo mio Per sempre la ritolse, Forse pietoso, Iddio.

A me rapì di me la conoscenza E in ria nube m'avvolse L'acerba dipartenza.

Onde oblisi de' dolci carmi il suono E l'arpa a me sì cara Lasciata ho in abbandono.

Nè alla bella immortal, nè al lauro mai in quella notte amara Lo sguardo mio levai.

Il flutto poi delle mondane cose Nell'impuro suo limo M'avvolse e mi nascose;

E niuna voce favellò d'amore, E sollevò dall'imo Il mio povero core.

Ohimè! quanto languir, quanta viltade La miser'alma oppresse In quella lunga etade!

Quanto conforto una memoria amica, Che ancor mi dipingesse La dolce vita antica!

Or lasso io riedo al solo amor, che in terra
A me conceda il cielo
Dopo sì lunga guerra,
E apparir vedo la benigna diva
Nel suo candido velo

B accogliermi giuliva.

Ma percossa dai fremiti del vento
Quell'arpa che mi dona,
Par che mandi un lamento.

B il lauro, che dovea cingermi il crine, Tramutarsi in corona Veggio d'acute spine,

Nè più il suo sguardo l'universo indora E giglio sparge e rosa Nel riso dell'aurora.

Più mirar non poss'io l'antica festa, B confonde ogni cosa Il turbo e la tempesta.

Gli spirti dell'Averno empiono il mondo, Stà il Vizio in alto seggio E la Virtude in fondo.

È giusto il forte. Al merto ambizione Mover battaglia io veggio E torgli le corone,

B mille genti danzar liete a coro Al sozzo altare innante Dell'idolo dell'oro,

E scordarsi del ciel, che intorno gira Le sue bellezze sante, Ch'occhio mortal non mira.

Rppure io canto. Un' immortal parola Grida: gli antichi vanni Spiega, o poeta, o vola,

E sollevato in region più pura Obblia gl'immensi affanni Della tua valle oscura.

### PANURGO.

Non è morto Panurgo. Ei mangia e dorme E veste panni, Sull'antico sentier stampando l'orme, Padre d'inganni. Della balia il capezzolo fanciullo Mordea per vezzo B le graffiava il sen per suo trastulto, Senza ribrezzo. Poi scherzando coi vispi bambinelli Prendea diletto Di pungerli e ai migliori ed a' più belli Di far dispetto. Ebbe maestri e dalle dotte carte lmmonda bava, Scienza di tranelli e perfid'arte Solo ei succhiava. E la mente, che il ciel pronta gli diede, Tosto fe'avvezza

A dispregiar la verità, la fede, Quanto l'uom prezza. Ora quand'altri piange, ei schiude solo Le labbra al riso,

E nella gioia altrui mostra di duolo Dipinto il viso;

Ma è un ridere e un dolor, che di paura Empie le menti,

Metton ribrezzo la pupilla scura, I rotti accenti.

Dio loda e il niega in cor, di libertade Si finge amico,

E il sepolcro de suoi, la sua cittade . Vende al nemico.

Ma invan contr'esso del mio verso il dardo A lanciar surgo.

Gli grida intorno un popolo codardo: Viva Panurgo.

VI.

tuoi b Impet: Agita i tuo Viene **Urta** iago ? RTa Nabi : ques Tom 0na i di . De' **Du**: מבטיל ٧٠

Šŧ

S

T

P.

E fi

# MEMENTO PE' GIOVANI ITALIANI.

Oh! quanta. oh! quanta gioventù fiorente
Hai tu veduto. Italia,
Scender sotterra,
Non già per te pugnando al sol lucente
E dietro al suon dell'inclita
Tromba di guerra;
Ma penzolante da un infame legno
Sotto il piè del carnefice,
Mossa dal vento
O da sgherro straniero infranta il degno

Senza un lamento!

Quale in mezzo ai sicari e ai parricidi

In fredda oscura carcere

Moria tradita.

Quale per iscampare in stranii lidi La fame e il vituperio Gittò la vita.

Petto con piombo e polvere,

Oh! dell'Europa un di vago giardino, Come or se' guasto e povero D'ogni bellezza! noi fior più leggiadri in sul mattino mpetuoso il turbine
Agita e spezza,
i tuoi lieti arbuscelli, allor che il fiore
Viene ad ornarli, il fulmine
Urta e scoscende,
ogni speme di frutto allor si more
È l'avvenir ti celano
Nubi tremende.

- . queste tombe, onde ogni suolo è pieno, Tombe d'itali giovani, Ouanta possanza
- g di membra e di cor chiudono in seno ! De' padri e della patria Quanta speranza!
  - Quante braccia, che al di della gran lite Veduto avresti intrepide Stringer la spada.
- B fronti, che di lauro redimite Sariano eterna gloria Di tua contrada!
  - Saggi intelletti, capitan gagliardi Ed incorrotti giudici, E nate ui carmi
    - E lingue e cor di cittadini bardi, Mani, onde vita avriano E tele e marmi!
    - Ben questa è schiatta di lion robusti Usi la terra ad empiere Di lor ruggito,
    - Se giovinetti e di catene onusti Fan, che li guardi il barbaro Impaurito,
    - E disfidano a guerra e pochi, i mille, E, te chiamando, o patria, Cadon festenti,
    - E fan che il sacro foco ognor sfaville, Nè sulle cetre muoiano Gl'itali canti.

Vol. IV.

## I PROFANATORI

Sorgi, tradito Cristo, ed il flagello Impugna irato.

Vedi! il tuo tempio, il tuo divoto ostello È profanato.

Vi si merca il tuo sangue e i sacri doni Del divo Spiro:

La tua casa în spelonca di ladroni Conversa io miro.

La tua parola, luce agl'intelletti, Balsamo ai cori,

È incitamento di protervi affetti, Di rei furori,

E nel segreto mormora consigli D'odio implacato,

Onde il patrio terreno è da' tuoi figli Insanguinato.

Gemono i buon', che il mondo, ahi! spesso ingiusto, Mesce coi tristi,

R il tuo regno divien sempre più angusto, Se non l'assisti. Discaccia gli empii, che la mano impura Stendono all'arca,

Che t'offron l'olocausto e han di sozzura L'anima carca,

Che, ogni cosa del ciel posta in obblio.
Con vil talento

Stringon la terra, e si son fatto un dio D'oro e d'argento.

Sterpata ed arsa la zizzania e il loglio,
Purgato il grano,

L'intero accoglierai sotto il tuo soglio Genere umano.

E senza nube apparirà tua luce, Scorta verace,

Che a libertade l'anime conduce, A eterna pace.

### VIII.

## IL MINOTAURO.

Rugge in Italia, in cupo labirinto, Accerchiata di frodi e di spavento, Orrida belva,

Cui pari non mirò l'antica etade, Così ricca di mostri e di portenti, In monte o in selva.

Sei capi ha di dragone e dalle nere Gole di bronzo con gran rombo erutta E ferro e fuoco,

Ritte le orecchie e ad ogni suono intente, Occhi, per cui passa le mura e vede In ogni loco.

Le imbandiscon la mensa umane membra E nel calice suo sol mesce pianti Di ciglià umane,

E le diletta udir suon di catene, Gemiti di chi muore in scora tomba Chiedendo pane,

E di veltri ulular nelle deserte Magioni, che l'esiglio o la bipenne Ha vedovate, Rd il guair dell'orfano, che invano

Cerca un padre, e non trova un uom che ardisca

Mostrar pietate.

Mille vittime a lei sull'ara iufame, Sacerdotessa orrenda, la Paura Ogn'anno immola.

Sparso è il loco di cranii e lurid'ossa Bd un lugubre ognor canto di morte Per l'aere vola.

Nè ha Italia un eroe pari a Teseo?

Se v'ha, si mostri e al cieco labirinto
S'apra la via,

E ardito assalga e l'empie teste atterri Del mostro, cui l'inferno ha dato il nome Di Tirannia.

E ognum lo segua e in lui ponga sua fede, Në l'usata calunnia al forte braccio Tolga vigore,

B di lauro immortale abbia corone B intorno del suo trono eterno echeggi Inno d'amore.

## MARGUTTINO.

Di Marguttin, del gran Margutte erede, Se mai ti piace L'usata udir profession di fede, M' ascolta in pace. -Io credo nella borsa onnipotente, Che sulla terra Regola a posta sua l'umana gente In pace e in guerra. Credo nel suo figliuol, signor del mondo, Nel borsellino. Son, col sacchetto di molt'or fecondo, Dio uno e trino. lo la cedola adoro ed il biglietto E la cambiale, Di questi numi nunzio benedetto Amo il sensale. Son l'abbaco e il listino il mio vangelo, Il catechismo: Per lor trapassa di mia fè lo zelo

In misticismo.

Credo, che l'ôr, comunque si guadagni, È sempre buono.

Lo sciocco il perda e indarno se ne lagni, Tranquillo io sono.

Belta non cerco nella donna e il core, Cerco la dote.

Che m'importa? Comprar beltade e amore Coll'or si puote.

L'oro d'ogni virtù porta vittoria: Ri solo ha regno.

Ei dona all'uomo nobiltade e gloria, Bellezza e ingegno.

Per esso ai saggi ogni travaglio è seme Di nuova gioia,

E si ruba all'ingrosso e non si teme Carcere o boia. —

## La SIRENA.

D'alma soave e di leggiadro aspetto Io vidi un giovinetto In sul ridente april - della sua vita. Nero il fulgido crine e l'amorosa Pupilla, e nella rosa Si tingea la gentil - guancia fiorita. La terra e il ciel gli sorrideano intorno In luminoso giorno. Soavi messagger - d'aurea fortuna, B parea, che un soave inno d'amore Gli lusingasse il core Nel tacito mister - di notte bruna. Ricco la sorte di mult'oro il volle R d'eredate zolle Dal parco genitor, - ch'ei vide appena, B gli die ingegno e pronta fantasia B aperta all'armonia B pietosa al dolor — mente serena. O ridenti speranze in lui riposte, Come disperse ahi! foste Da un sol punto crudel — da un sol momento!

La sua memoria ora mi sforza al pianto. E freme e a me d'accanto La mia cetra fedel -- manda un lamento. Misero! In sul tramonto, appo la riva Del mar sonante ei giva D' un novello desir — l'anima carca, Nè il mormorar del venticel leggero Udiva, o il navicchiero, Che canta all'imbrunir - sulla sua berca. Ma ognor pendeva da un balcon lucente, Onde s'udia sovente Un dolce suono uscir - d'argentee note, E si vedean talor vive scintille Raggiar da due pupille, Che nell'ampio zaffir - figgeansi immote. Oh! quante volte in sul cader del giorno Sperando ei fe' ritorno Il canto ad ascoltar — della sirena. R alfin la strinse delirante al petto E nell'ardente affetto Gli fu dolce obbliar — l'antica pena. Il cammin de' piacer rapido ei corse B voluttà gli porse Quel calice fatal - che l'alme uccide; Tra balli e mense e impure gioie intera La dolce primavera Del suo corso mortal — fuggire ei vide. Nel vil letargo, che gli avvinse il core Spesso un fiacco bagliore La celeste irraggiò - mente sopita, E lo scotea talor la rimembranza D'ogni cara speranza, Che l'alba consolò — della sua vita: Ma invan: ch'ei giacque infin che a lui si tolse L'infida donna, e accelse Un novello amator - sotto il suo tetto. Dal ciglio allora gli cadea la benda; La veritade orrenda

Gli balenava allor -- nell' intelletto.

L'onta si vide ed il bisogno allato R in rio furor mutato Ogni senso gentil - della sua mente. Mirò dell'avvenir chiusa la porta, B ogni speranza morta, Che al suo fiorito april - fulgea ridente. Odiò la vita e in quel medesmo loco, Ove il fatal suo foco Al giovinetto un dì - core s'apprese, Venne solingo in sul cader del giorno, E più non fe' ritorno; Chè l'onda, ove sparl - più non lo rese. Gli alcioni, volando a fior dell'acque, Là dove estinto ei giacque, Quel misero ploràr - con mesto accento, E, allor che i flutti il sol cadente indora, Par che il suo nome ancora Con rauco mormorar - ripeta il vento. E il passeggero dal balcon lucente La sera ode sovente Un dolce suono uscir - d'argentee note, E si veggon talor vive scintille Raggiar da due pupille. Che nell'ampio zaffir - figgonsi immote.

### LA FUGA DEGLI DEL

Se non losse un pensier, che mi conforta Lo spirto e lo rinfranca, Già abbandonato avria la salma stanca Infra la gente morta. Che val la vita, quando ogni contento Dal mesto cor si toglie, R le speranze, come aride foglie, Lungi ne porta il vento? L'alma talor, che a sè medesma incresce, Fra le turbe mortali, Sulla terra frenando il vol dell'ali. S'aggira incerta e mesce; E torna tosto a desiare il cielo. Solitudin profonda. Ove non trova un core, che risponda Al suo sospiro anelo: Ma vi contempla almen l'opre di Dio E di natura il viso, Delle stelle e del sol pasce nel riso Il fervido desio. Più sulla terra all'immortal bellezza L'antico altar non sorge,

E ogni voce, che a lei l'anime scorge. L'uomo non cura o sprezza.

E le Grazie e le Muse, un di si amiche Alla terrena gente,

D'Olimpo sen volàr sdegnosamente, Alle dimore antiche.

E l'Arte la seguia, vaga sorella Dell'industre natura,

Che questo suolo, a par del ciel, di pura Luce riveste e abbella.

Sol quaggiuso una larva il divo lume Ne usurpa e il nome santo,

E la magia del sovrumano incanto Di posseder presume,

E lusinga dell'uomo i bassi affetti E talor pasce il core

Di fosca ebbrezza; ma non ha splendore, Che brilli agl'intelletti.

Perchè abitar, se di tai numi è priva; Questa landa inamena?

Perchè indugiar, se rotta è la catena Che terra e cielo univa?

Ma il benigno pensier, che mi partava, Spera, mi disse: il mondo

Non può a lungo giacer dentro il profondo Sopor, ch'oggi lo grava.

Voi, delle fuggitive antiche amanti Talor gli ricordate

Il celeste poter, l'alta beltate De' virginei sembianti.

E le vedrete ancor, nè forse anvauo, Invocar le immortali,

B credere d'udirne il suon dell'ali Per l'etere lontano.

O almen grate le dee di tanto amore Vi cingeran di lume,

E aspetterete sull'eterne piume Un secolo migliore.

## l MAESTRI DEL POPOLO.

Popol, m'ascolta lo vo parlarti il vero, Qual dentro a me lo detta Il fervido pensiero.

Sarger dovunque a te d'intorno un folto Stuol di profeti io miro Con lusinghiero volto,

E ognun ti plaude e suo signor t'appella E sol di tua grandezza A gara ti favella.

Ti noman rege! Intorno si re, ti guarda! D'adulator s'aduna Una genia bugiarda.

E vi fa siepe, sì che il ver non giunga E con parola amara L'orecchio lor non punga:

Onde arrivano ciechi al di fatale, Che il gran flutto dell'ira Mormora e in alto sale.

E tutto spazza e avvolge in sua rapina, E al palco o in strania terra La stirpe lor trascina. Se alcun sol de tuoi dritti a te ragiona, Bada! la sua parola

Figlia del ver non suona.

Nacquer dritto e doyere a un sol portato, E dove l'un si trova

L'altro gli siede allato.

Non porger fede alla fatal sirena. Che sol d'auree venture

Ti pinge infida scena.

E, te pascendo di speranze vane, A' tuoi figliuoli intanto Scema sul desco il pane.

Anche la povertade ha i suoi contenti, E l'invidian talora Dal trono i re possenti.

Tu dovizia hai maggior di gemme e d'oro Ouando con alma lieta Attendi al tuo lavoro.

R non rivolgi il dorso alla fatica, Che da tuoi di primieri Ti fu nudrice e amica.

Guar! se la scacci, ad occupar sua sede Rapido il vizio viene Con taciturno piede.

E l'uom tragge alla colpa e al vitupero, Che in avvenir s'aggrava Sul suo lignaggio intero.

D'orride grida e di bestemmie ascolta Del carcere profondo Sonar la cupa vôlta,

E un tintingio per le città, pei porti D'incatenate membra D' uomini al mondo morti.

U la squilla, nefasta annunziatrice, Che la fatal bipenne S'appresta a un infelice.

Vedi errar per le vie col disonore Allato, in volto il riso E l'amarezza in core.

La donna, che di sè turpe mercato Fece per oro, e vive Di fango e di peccato.

Santo è il lavoro. In officina umile il redentor del mondo Sudar non ebbe a vile.

Ed ora di lassù conta i sospiri Del povero, e il conforta Ne' lunghi suoi martiri.

E gli stende le braccia allor che sale Da questa dura vita A secolo immortale.

Che fia di te, se questa amica speme Dall'ansio cor ti è tolta Nelle sventure estreme,

B fallace dottrina il ciel ti serra Sì che tua pace e il premio Non cerchi oltre la terra?

Oh! discaccia da te l'infida schiera De' consiglier mendaci : Lavora allegro e spera.

Leva in alto i desiri, e l'intelletto Pasci di luce e il core Di paziente affetto.

Ed allora vedrai sotto la luna Esser la giostra e il regno Della cieca Fortuna

Che i grandi abbatte e gli umili solleva, E in perpetua bufera Travolge i figli d'Eva.

Ma invan contra virtude a pugnar prende.

Che d'una luce pura

Fra i turbini risplende,

Sola ricchezza, che in eterno dura.

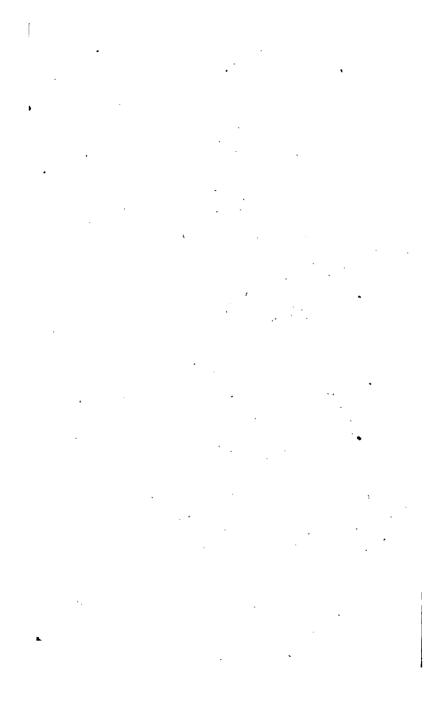

# GIOVANNI AGOSTINO CAZZA E CACCIA

Poco o nulla si sa di questo poeta che fiori nella metà del secolo XVI. Nacque a Novara e morì in Pavia. Ebbe a maestri Demetrio Calcondila e Giorgio Merula. Si distinse come valoroso capitano sotto Antonio de Leyva. Le sue Satire e capitoli piacevoli pubblicate a Milano nel 4549 senza data furono da lui dedicate al cardinale di Trento Cristoforo Madrucci, e vennero da lui scritte per lo più fra campeggiamenti e nel brio o fervore della gioventù. Lasciate le armi e rivoltosi alla pietà e coltura del suo ingegno, scrisse e pubblicò parecchie poesie; le sue Rime spirituali (Milano 1552), i Capitoli spirituali (Milano 4553), il Petrarca spirituale ebbero parecchie edizioni, non così le Satire che sono divenute di una somma rarità. Il Ghilini nel Teatro d'uomini letterati scrisse un pomposo elogio di questo poeta, e più del Ghilini lodollo Luca Contile nell'Impr. dell'Accademia delli Affidati di Pavia (pag. 107).

Vol. IV.

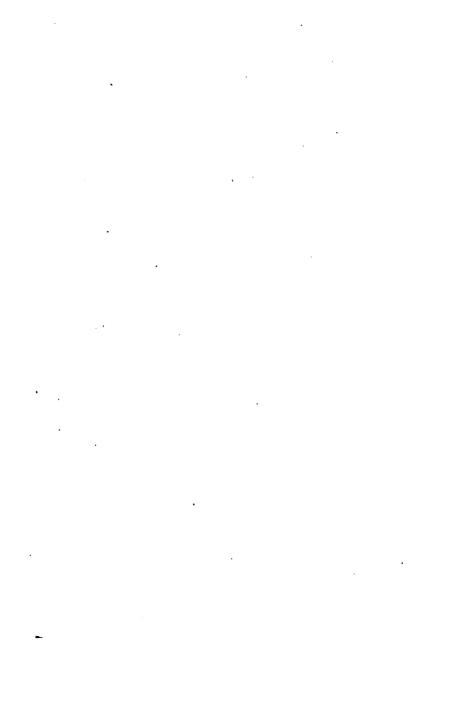

## SATIRA PRIMA

### A M. CIAN CIACOMO TORNIRUIA

Gian Giacomo, tu sai che mille volte T'aggio promesso d'adoprar la lima Sopra le spalle de le genti stolte, Forse biasmo n'avrò di questa rima. Ch'ognun per sè si tiene un Salomone. E saggio ogni frenetico si stima. Ma se così s'appagan le persone, Contenterommi anch'io del senno loro, Facendo le ragion sue belle e bone. Non merto però biasmo da costoro, S'io non vo nominando alcun per nome. Ma faccio in generale il mio lavoro. Pria ch' io cominci a pettinar le chiome Altrui, ed a me tor dal volto il velo, · Piglio sul tergo mio le prime some; Perch' io so ben ch' indarno mi ti celo. Che la nostra città non è sì grande, Che non ci conosciam pelo per pelo.

Dico e confesso, che da molte bande Discerner si può ben la mia pazzia, E per le mie parole ora si spande. Ma almen non saglio in tanta frenesia. Ch'io mi tenghi Aristotil, s'io non sono, Nè ti vado dicendo la bugia. Come infiniti che di sè fan dono Al diavol, per lasciar ricchi li figli. Nè mai hanno in lor vita un pasto buono: Questi pur, ch' all'altrui la man s'appigli, Commetton mille usure e mille inganni, K voglion che per saggi ognun li pigli: Questi van comperando angoscie e affanni. Possendo ir a caval, sen vanno a piede, Con scarpe rotte e con straziati panni: Iddio ch'è giusto poi fa, che si vede Tutto disfar come da sol il ghiaccio. Alla più tardi dal lor terzo erede. S'agli altri una catena, a questo un laccio. Poes' io veder avvinto intorno al collo. Che traggia i figli e lor di quest'impaccio. Frate, giammai non mi vedrei satollo Di dir di lor, ma che di sì vil gente Forse si sdegna ch'io ragioni Apollo. Altri altrimente inferma hanno la mente, Ch' eran pur dianzi d'assai picciol stato. E fatto han qualche roba di niente, O ciò sia per fortuna, o sia per fato, O per altra cagion ch' io non vo' dire, Acciò ch' a dito alcun non sia mostrato; E credon ch'onorar e reverire Gli debba ognun di gratia, e insin a quello, Che fu prima cagion del suo salire. lo me ne rido e levogli il cappello, Non per obbligo, ma perchè accresco La frenesia, che lor rode il cervello. L'altro va passeggiando san Francesco, Od altra chiesa e quella strada e questa, Non temendo il gran caldo o'l maggior fresco, Chè la vera pazzia ha nella testa,

Poi ch'a una donna vil sè stesso vende,

Che trae la sua ruina manifesta.

B senza misurarsi indarno spende In quattro mesi, a gara del rivate, Ciò ch' in un anno la sua entrata rende.

Ahi fiera infermità, di quanto male Se' tu cagione negli umani cori, Per sì poco-piacer che nulla vale! So che vorresti, che fra gli altri errori Principale facesse il maritarsi.

Principale facesse il maritarsi,

Che causa in voi talor tanti dolori.

Ma perch' io temo che potria biasmarsi Il dirlo in general, dirò d'alcuno, Che fora assai men folle ad impiccarsi. Quei, che per poco più di roba ad uno

Quei, che per poco più di roba ad uno Mostro si legan, forsennati e sciocchi, Senza mentir, gli può chiamar ognune;

La dote si consuma, e innanzi agli occhi
Gli sta il brutto animal, qual sempre suole,
In sin che l'un dei due la morte tocchi;

B di quell' altro, ch' acciecato vuole Tor per amor moglie puttana o nuda, Uom non vidi giammai far maggior' fole;

Il vecchio, la cui barba è stata in muda, Che vole la moglier d'età novella, Ragion è che per matto anco si chiuda;

Nè del vecchio infelice è men pazza ella, Che ben si sa come mal si conface Con l'impotente donna fresca e bella.

Quel, ch' in le case sue la vera pace Ave, ben da mangiar e ben da bere, E da farsi servir, come a lui piace,

E che sen va seguendo le bandiere
Da piede o da caval di Francia o Spagna
A prender terre, a difensar trinchiere,

A rischio di morir, e in la campagna Dorme sul terren nudo, avvezzo al letto, Per quattro scudi o più ch' egli guadagna,

È senza dubbio fuor dell'intelletto, Più ch'altra gente ch'io vedessi mai, E chi nol crede, miri ben l'effetto. E però che ti maraviglierai. Com' anco de le donne non ti dica. Che son forse di noi più folli assai. lo ti rispondo che con men fatica Dirotti un altro, di qual sia la saggia, · Se nol mi vieta l'aspra mia nemica. Perchè più agevolmente allor si traggia, Quai sian quelle che mertan la catena, Pria che 'l maestro fabbricata l'àggia; Disagio di soggetto non mi mena, Merce del mondo, a far sì tosto fine, B non è in tutto ancor secca la vena. Ma, o bel volto e voi, luci divine, Che far potete in un cor basso e vile Alte operazioni, e peregrine,

A voi rivolgo il mio debile stile.

## SATIRA SECONDA

#### AL SIGNOR

### CIACOMO MARIA STAWPA

Quest' è la terza volta e la sezzaia Che contrafò me stesso, o sorte ria, Poi ch' importuno mi convien ch' io paia; S' io dovessi mangiar su l'osteria Un caval c'ho, che val forse un fiorino. Ed a piè ritornar a casa mia: Voglio veder il fin, ma s' al Ticino Passe mai più per ciò, dite, vi prego, Ch' io sia il maggior poltron che beva vino. E se gli avvien, che mi sia fatto niego Di questo poco uffizio, com'io credo, Non per questo però da voi mi slego. Facciomi a dir il ver: i' non vi vedo. Nè so dove trovar ragione alcuna, Che 'l signor debba dirmi: il ti concedo. Prima mel vieta la mala fortuna, Ch'è mia matrigna, e non mi lascia mai, Anzi ad ogn' ora più ver me s' imbruna;

L'altro, che più di questo importa assai, È ch' io non fui a Lodi nè a Cremona Col signor duca al tempo degli guai. Nè nell'assedio di che ogn' uom ragiona A mangiar topi seco nel castello, Nè corsi in poste in Fiandra o a Barcellona, Nè son cugin domestico o fratello Di cortigiano alcun, nè ch' io conoschi Nessun vi è fuor che voi e 'l Toraïello: lo son pastor uso abitar in boschi Coi cari armenti, e chi da lor mi tolle, In vero può ben dir ch' egli m' attoschi. Una valle, una selva, un verde colle È il mio piacer, la musa mia talora Seco la mia leggiadra ninfa estolle: B s' io mi trovo di speranza fuora Di quel ch' io chieggio, e che sol per voi spero, Non so quando avrò poi felice un' ora; Chè converrà lasciar le selve e 'l vero Riposo mio con esse, e al mio dispetto Abitar la città; s' io mi dispero Sol'a pensario, che farò all' effette?

## SATIRA TERZA

### A TORNIELLO

PISICO.

Fisico, voi sapete l'altro giorno Che mi curaste d' una febre ardente, Sì che'l mio corpo somigliava un forno, E mi sodisfaceste sommamente. Benchè vie più di voi mi loderei. Se mi medicavate per niente; E foste anco indovin dei danni miei. Quando diceste, se non mi guardava Dal troppo cibo, ch' io ricaderei. Tosto che'l mal lasciommi, mi pensava Star sempre sano, come crede ognuno, Mentre la gorga d'un buon vin si lava. Oh me felice, s' io stava al digiuno Che m' ordinaste, quando i cibi sani Mi giste annoverando ad uno ad uno! Ma s' io m' ho fatto il mal con le mie mani. Anzi coi denti, non debbo dolermi Nè dei vicini miei nè dei lontani!

Non solamente cominciò piacermi La carne e 'l vino, ma l'uva e le fiche, Nemici de gli sani e de gli infermi. L' ore del cibo sol m' erano amiche. E mentre dava piacer alla gola. Coglieva per lo stomaco l'ortiche. Vedendo avresti detto: questa invola Ciò ch' ei divora, mentre empieva il sacco. Senza pur dire in pasto una parola. Mogliema, che da me raro distacco. Mi dice un giorno: mio marito, i' voglio Metter dell'acqua nel liquor di Bacco. Io che gioir di tal vista non soglio Per l'eccellente vino, che mi trovo, Voto d'ogni umiltà, colmo d'orgeglio, Lo strano effetto inusitato e nuovo Sprezzo e minaccio lei, s' a ciò mi tenta, Ch' altro diletto ch' un bon ber non provo. Or la seconda febbre mi tormenta, Ch'è sopragiunta, e par ch'io me ne stempre, Però che di guartana mi spaventa. Ella vienmi ogni giorno, ed holla sempre Fredda al principio, e poi mi fa di foco; Tal mi distruggo in sì diverse tempre. Io vi mando lo piscio mio in mio loco, Oprate, prego, ch' io guarisca tosto. E perchè l'acqua m'è nociva un poco, Lasciatemi di grazia ber del mosto.

## SATIRA QUARTA

### AL PASTOR PASSONICO

Emmi venuto un sdegno nella mente Da l'altra sera in qua, dolce pastore. Che mi fa fulminar contra la gente. Può far Cristo che'l mondo traditore Dia tanto biasmo a un povero marito, Perchè la moglie sua sente d'amore, Lodando, chi dovrebbe esser schernito, Chi fa chiavar la propria figliüola, Scusandosi con dir: io la marito. Se con l'amico la moglie s' invola, B'l marito la cosa non intende, Perchè in suo biasmo mai formar parola? E s' ei consente, è forse perchè spende Il ricco amante, onde la casa sguazza Assai più, che 'l suo grado non s'estende, O fra se dice: questa gente è pazza, S' io cerco di vietar i suoi piaceri, O la spada o 'l velen tosto m' ammazza.

lnfin questi mi paion saggi, veri, Degni non sol di questo stil sì roco, Ma di sette Virgili e sette Omeri. Padre empio, padre vil, padre da poco, Che prende per la man l'istessa figlia. E la conduce al vergognoso gioco; La prega, la minaccia e la consiglia, Che si stia volontier salda al tormento. Forse con cui mal volontier s' appiglia, E paga il conciator d'oro e d'argento Talor più che non dee, e poscia in breve Gli altri figliuoli, ed ei n'han più d'un stento. Però che'l tempo giunge, oimè, che'l deve Ciò che mancò ch'allor pagar non pote. Onde mangia singulti e pianto beve: Ch' ovunque il trova, l'alma gli percote Il genero sfacciato, anzi pur saggio, Dicendo: messer mio, dammi la dote. Ouante case son giunte a gran disaggio, Perchè fecer l'usanze inique e torte Il padre pagator del maritaggio. Ouanti cacciàr la fame dalle porte. Diventando signor, perchè lasciaro L' impaccio dell' onor a la consorte: In somma non bisogna esser avaro Maggiormente di quel, ch' a l'uom non costa, Nè sospirar ciò che si vende caro Se vuoi esempi, cercali a tua posta, Chè non mi si conviene ch' io ti squadri; Bastami sol, che chiunque al ver s'accosta, Dica, che i veri becchi sono i padri.

# SATIRA QUINTA

#### A TORNIELLO

GOVERNATOR DI NOVARA.

Poi che, signor, (vostra mercè) vi piace
Ch' io faccia ne le selve la vernata,
Ov'è la mia quiete e la mia pace,
Non potevate farmi altra più grata
Cosa, per Dio, perchè vi vivo troppo
Comodamente con la mia brigata.
Se l'altr' anno che vien qualch' altr' intoppo
Vorrà snidarmi ancor, verrò da voi,
Dicendo un' altra volta ch' io son zoppo,
Benchè contra mia usanza vado pol
Pigliando fantasia sì di lontano,
Che non soglio pensar se non d'ancoi.
Forse ben, che vi dee parer istrano
Vedendo starmi in villa, come dice
La sciocca gente, a guisa di villano;

S' essi tengon la vita mia infelice Senza ragion, e io tre volte e quatro La tengo de la loro più felice. Fra vomeri, fra buoi e fra l'aratro. Sciolto da la furfante ambizione. D' invidia non mi cruccio e non mi squatro. Se questo, e se quest'altro ben mi pone Il piede o la parola od altro innanzi. Come fan mille fuor d'ogni ragione: Nè son schiavo a colui, perchè pur dianzi Si scoperse la testa a farmi opore. Acciò ch' in vana gloria più m'avanzi. Beate selve, u' con sincero core Si vive, e non si va dietr'a gli inganni. Ov' è bandito il simulato amore! Ove non è chi porti sotto panni Il nascoso veleno, e in bocca il mele, Nè chi pigli piacer degli altrui danni! Ouì tra pastor all' un l'altro è fedele. Nei boschi non si sa che sian litigi. B non è chi al signor porga querele. Ma s' io non credo ancor, che Pier Luigi Debbia far rinverdire la bontade, Poss'ir dannato a li profondi stigi, Se'l senno, se'l valor, se la pietade Regnano tutti in lui, perchè non devo Sperar sotto il suo scettro un'aurea etade? Or non più no, però ch' io non sollevo La sua grandezza col mio dir sì vile, E dal primo sentier troppo mi levo. Ma fors'ancor prima che torni Aprile Spirerà Apollo più sonore rime Nel rozzo petto e più leggiadro stile. Allor potrò in loco più sublime Innalzar il valor del signor mio, E le tante virtuti al mondo prime. Or perdonimi ognun signor, perch'io Credo che fuor de' boschi vita onesta Facciasi a pena, com'è mio desio.

E s'io volessi scriver ciò che resta
A farvi meglio intender quel ch' io dico,
Non basterebbe un'altra carta e questa.
Ma fors' acquisterei qualche nemico,
Volendo dir il ver, e so di certo
Che perderei ancor più d' un amico.
S'io scrivo anco due stanze, son scoperto,
E però faccio fin con questo pocò;
Il resto ch' io non vo' ch' a ognun sia aperto,
Serbo a cantarvi in breve accant' il fuoco.

## SATIRA SESTA

### AL SIGNOR CONTE

### FILIPPO TORNIELLO,

Tra tutte le pazzie ch' al mondo fausi, l'armi, signor, che sia la prima questa, Ond' infiniti poi buon tempo dansi, Far gran conviti, là dove si desta La fam' intanto, che mille poltroni Devorano la carne ancor non pesta; E poi c'hanno mangiato i buon bocconi, Tornan satolli a casa, e col vicino Ti biasman fuor di tutte le ragioni, Dicendo che non desti lor buon vino, E non gustar mai forse un altro tale, O che'l pane non era di pistrino; E la minestra fu con poco sale, E con cattiv' aceto l' insalata, O ver che 'l rosto parea cotto male;

O che troppo tardò l'altra portata, E ch' era la tovaglia strett' e corta. O che'l compare gli l'avea prestata. E ch'esser vi dovea un'altra torta. Di che si lagna più, che s'egli avesse Mezza la sua famiglia innanzi morta. O che le gelatine eran mal spesse, E che non v'era nè caprio nè cervo, Forse de l'altre più bugie espresse; O che si duol che non gli ha dato il servo, Se non due volte o tre, de la vernaccia. Ch' anco ardisse biasmar questo protervo. Questi a l'invito si fa dar la caccia. Facendosi pregar, perchè si dica Ch' a consumar il tuo mercè ti faccia; E per ristoro de la tua fatica E de la spesa, fors' una gran parte Di questa gente ti divien nemica: Perchè tal dice, che fu post' in parte A mensa, che colui gli andò di sopra. Che non era suo ugual d'una gran parte; Sì che, s' un cittadin spende e s' adopra Per farsi onor, qualche maligno poi Sovente studia di biasmar quell'opra. lo non voglio però dir, che tra noi Sian tali liague, nè che l'altra sera Similemente sia avvenut' a voi. Perchè sceglieste virtuosa schiera.

# SATIRA SETTIMA

#### AL SIGNOR

### CHARGATTESTA CASTALDO

Se si deve al valor e a la bontade,
Signor Castaldo, quanto devo a voi,
Che l'onor sete de la nostra etade;
Non mi piacque altro cavalier dappoi
Ch' io vi conobbi, e non vado adulando,
Perdoneranmi tutti gli altri eroi;
E fu la prima volta allora, quande
Accompagnaste il gambar in steccato,
Donde sallo del moro trionfando.
Di voi rimasi allor si innamorato,
Che s' io era per sorte una signora,
Mi dormivate quella notte a lato;
E la sola cagion, ch' insino ad ora
M' abbia fatto tacer quel che vi scrivo,
È il poco di valor ch' in me disnora;

Ch' indarno m' offerisco, s' io son privo Di poter soddisfar al vostro merto. Ove a gran pena col pensier arrivo: Ma credo che direste, anzi son certo: Questi m' adora, reverisce e cole, Se veder mi poteste il cor aperto. Or il vostro Arctin è quel che vuole. Con cui parlai non son ancor dui mesi. Ch' io non taccia con voi queste parole. Voglia mi venne d'ir in quei paesi Sol per vederlo e ragionar con lui, K so che i passi miei non fur mal spesi; Sì che di voi parlando un dì fra nui, S'avvide, ch' io v' avea in riverenza Senza esser conosciuto ancor da vui. R mi disse: fratel, la conoscenza Di sì grande uom ti deve esser più cara Ch'un gran tesor, però non ne star senza. Dal signor Giambattista mio s'impera. Che cosa sia dolcezza e leggiadria. E liberalità, ch'oggi è sì rara. Onesto è lo specchio ver di cortesis. L'onor d'Italia, la qual nullo o poco Fora senza esso, e di cavalleria. Come accrescer si suol foco per foco. Sì di voi mi raccese il gran poeta. Che torrei per servirvi il stento a gioco: R se far mi volete l'alma lieta. Quanto esser può, di me vi servirete. Se la bassezza mia forse nol vieta. Chè vi giuro, signor, che voi potete Del mio poco valor disponer tanto D'ogn'altro più, quanto più degno sete. O se le muse, o ser lo biond' e santo Mi dan mai stil, e versi sì sonori, Ch' io possa dir le vestre lode, i' cante. Quanta invidia m'avran gli altri scrittori, Che abbi lasciato per sì bel soggetto Marchesi, Duci, Regi, Imperadori!

Colpa del mio destin, ma non aspetto
Tanto favor dal ciel, ch'io possa dire
Mezzo quel, che di voi m'ingombra il petto.
Che, s'io fossi un di degno di coprire
La rozza testa mia d'un verde lauro,
Di voi cantando mi farci sentire
Dal Borea a l'Austro e dal mar Indo al Mauro.

# SATIRA OTTAVA

## AL MEDESIMO.

Signor Castaldo, per un'altra mia Del mille cinquecento trentanove, S' io non vi dico in fallo la bugia, Vi scrissi ciò, che mi dettar le nove Suore di voi, e'l valor vostro insieme, Ch' al mondo non ha pari, non ch'akrove. E poi che perduto ho tutta la speme. Nè so perche, d'aver vostra risposta, Ho sentito, e ancor sento doglie estreme. Ma perch'io non mandai un uom a posta, Forse che quella mia non vi fu data. E questa al mio pensier talor s'accosta; Or che si sia, vi scrivo un'altra fiata, Per tirar l'arco dietro e le quadrella, Proverbio che sa dir ogni brigata. Voi non mi conoscete, e quest'è bella, E ciò potrebbe forse esser cagione, Che di voi non mi deste mai novella:

. }

Ma ch' io sia vi diran molte persone, E sopra gli altri, il signor Stampa nostro, Il qual si degna d'essermi patrone. Ouel ch'era maggiordom del duca nostro. Ouel non mai da me pur lodato assai. Nè da qual siasi più purgato inchiostro. Tutte le fiate che con lui parlai Di voi ch' erate fatto sì restìo. Io l'ho pur detto, in non mi scriver mai, Egli diceami: acquetati per Dio, Che di gran lunga più onorata impresa Tien impedito il gran parente mio. Prima il pastor de la Romana Chiesa L'ha posto a governar un suo nipote, Cosa che sai ben tu, se molto pesa. Si che per questo scriver non ti puote, B so che si dorrà, che le tue carte Restin così d'ogni risposta vote: Or mi diceva, il gran Castaldo è in parte, U' da tanti e tant'occhi ognor si vede, Come il suo senno e il suo valor comparte; Chè saggiamente Cesare gli diede De gli eserciti suoi contra il Re Gallo Quasi il governo, e ben gli si richiede, B par a tutti che sia ben gran fallo Senza il consiglio suo e senza lui Impresa far a piede od a cavallo. Oh quante volte mi contò di vui Opre che invero mi facean stupire, E so che non poteano uscir d'altrui! Che ognor vi fanno fino al ciel salire, Che del tempo il poter sprezzar vi fanno, Cagion che non potrete unqua morire. Con ciò soddisfaceva al mio gran danno. Con questo trapessai senza turbarmi Più d'un dì, più d'un mese e più d'un anno. Or sete (e ciò mi piace) a casa, e parmi Ch' andiate dietro senza darmi nova. Se vi piacquero almeno i primi carmi.

Ma se la cortesia in voi si trova,

Che nacque vosco, e che v'adorna tanto,
Senza la quale nulla al mondo giova,
Ponetemi, vi prego, là in un canto,
Tra vostri servitor, e vi sia caro
Ciò ch' io cantai di voi e ciò ch' io canto;
Benche fòra bisogno un stil più raro,
E più leggiadro a ragionarne appieno,
Tanto le stelle di virtù v'ornaro;
E fate che mi giovi aver in seno,
O in scarsella qualche lettra vostra,
Per far chi la vedrà d'invidia pieno,
Ch' ove ch' io vada i' penso farne mostra.

# SATIRA NONA

### ALLA SIGNORA

#### LUCREZIA VISCONTA DA FONTANE

ler, signora Lucrezia, i' mi scordai Di dirvi un mio secreto, e nol direi, Fuor ch'a voi sola, ad nom nè a donna mai. Ora dirollo, ma già non vorrei Ch'ad altri lo diceste, se non quando Sarà bisogno ne i servigi mici. Io so ben, che v'andate imaginando Che potrà essere questo, ed anco parmi, Ch' in l'imaginazione andiate errando. Or su io il dico, i' voglio maritarmi, Ed aggio ne la mente stabilito Solamente di voi in ciò fidarmi. Or che sapete ciò che vuol Lacrito, Rivolgete di grazia ne la mente, Se per me ritrovaste un buon partito. E per dirvi ogni cosa brevemente, O che vedova sia, o sia donzella, Ciò non importa al fatto mio niente.

Abbia dei scuti pur ne la scarsella, Che questo è quel, di che più mi curo io, Non importa se poi non è si bella.

Brutta non la vorrei troppo per Dio, Ch' io non vo' sempre innanzi a gli occhi un mostro

Ciò che m'avanza ancor del viver mio. Se non si trova nel paese nostro Cosa buona per me, potrete darne

Di ciò la cura a qualche amico vostro, O sia parente, che potrà trovarne

) sia parente, che potrà trovarne Qualch'una forse la verso Mileno, Che per sorte potrebbe soddisfarne.

Ma spacciatevi, prego, acciò ch' invano Poi non v'affaticaste, chè soventi Muto proposto a un sol volger di mano.

B perch'io so ben anco, che i perenti Di lei vorran sapere ch'io mi sia, Intender le potran da molte genti;

Ben vi direi la condizione mia,

Ma cercatel d'altrui, che non pensasti Ch'io forse vi dicessi la bugia.

Solamente dirò, e questo basti,

Ch'io son ua buon compagno, e ch'ella ancora Serà contenta di star a' miei pasti;

Se non fosse di quelle che ad ogn'ora Vorrebbon far quella dolce faccenda, Chè s'ella è tale, restisi in mal ora.

E quanto la mia poca entrata renda Non vi so dir, nè a dirlo m'apparecchio, Ma da qualche vicino mio s'intenda.

Nè so quanti anni m'abbia, ma nel specchio Veggio quando mi levo ogni mattino Ch'io non sono nè giovane nè vecchio:

Ho una sola figliuola e un figliuolino,

Che vaglion un tesor; ma il maschio in vero
Ha un intelletto raro, anzi divino.

Non voglicado, v'ho detto in tutto il vero O il più de' fatti mici, e non v'inganno, Perchè non so mostrar bianco per nero; Egli è passato poco più d'un anno. Che mi fu data una crudei battaglia Da quei che maritar la gente fauno: Ma non m'impaccio con cotal gentaglia, L'aiute vostro e 'l vostro sol consiglio In questo caso voglio che mi vaglia. Perchè so ben ch'a un buon parer m'appiglio. E torrò quella che voi mi direte. Senza dir: coi parenti i' mi consiglio; Chè sì da bene e così saggia sete. E di sì buon giudicio, che m'è sperto, Che 'l mio ben sempre mi consiglierate. Avvenga che da voi tanto non merto, Ma la cortesia voetra m'assecura, Ch' avrò da voi quel che d'aver son certo. lo spero di trovar la mia ventura Per mezzo vostro, se donna mi date, Che sia di quelle ch' han buena natara. Voglio baciarla più di mille fiate Per amor vostro, ed abbracciaria stretta, E darle più d'un puio d'imbeccate. Or su, la vostra signoria si metta A praticar d'intorne a questa cosa, Perchè n'aggio gran voglia, anzi gran fretta D'esser in letto con madonna sposa.

## SATIRA DECIMA

## A MORNA BELCOLORE

Signora sposa, io mi maraviglio. Che tant'animo abbiate e tant'ardire. Che vi mettiate a così gran periglio. Non vi vien voglia prima di morire. E lasciarvi disfar a brano a brano. Che con un mostro mettery'a dormire. Io vel voglio pur dir così pian piano: Se fossi donna non mi lascierei Da questo porco pur toccar la mano. In servigio di voi io pegherei Ciò ch'io mi penso, che questo poltrone Fosse sepolto già quattr'anni o sei. Struggimento crudel delle persone. Dar per moglier così gentil figliuola A una carogna, ad un sputa poimone. Poss' esser impiccato per la gola Chi fu prima cagion d'assassinarvi, Chi di ciò prima mosse mai perola.

Sofferirete di lasciar baciarvi. Di lasciarvi cacciar la lingua in bocca Da chi non è pur degno di toccarvi? E veggio pur ch'egli vi bacia e tocca, E ne le sporche braccia anco vi tiene, B pur ch'ei possa, ch'ancor l'arco scocca. Voglia talor di piangere mi viene, Quand' io penso che 'l ciel sia sì cortese A questo vil che goda tanto bene. Poi che per me la novella s'intese, Dissi: povera te, che sei, dir puoi, La più inselice del nostro paese. Dovevi dir a i genitori tuoi: Datemi, se volete dar marito. Un ch'a me piaccia, non che piaccia a voi. Se non trovavan poi miglior partito, Fôra la colpa sua, ma voi n'avete Una gran parte in accettar l'invito. Voi vel pigliaste, e voi vel goderete Marcio e sporco com'è, ch'a dir il vero, Del vostro mai voi stessa cagion sete. Ma però ch'egli inferma di leggiere. Anzi è pur sempre, vi fia gran diletto Mettergli tuttodì qualche cristero. E se talor ben gli scappasse un petto Non l'abbiate per mal, che quest' è nulla, Pur che di peggio nen vi faccia in petto. Quand' il galante con voi si trastulla, Avvertite di grazia che non caschi Se non ch'io vi so dir ch'egli s'annulla L'ingegno, che sostiene i Bergamaschi, Che piaccia a Dio per ismorbarn' il mondo, Ch'un mastro di quell'arte se gl'intaschi. Vo' darvi anch'un consiglio, e fia il secondo. Guardatevi di volgergli la schiena, Ch' io vi assecuro che le piace il tondo. Ch' oltre che patireste una gran pena, S' egli ve l'accoccasse, saria danno

Che v'assaggiasse in così dolce vena.

Se costui vive il termine d'un anno. Voi viva proverete il proprio inferno, Che cosa sia tormento e che sia affanno. Ma credo che non esca mai del verno. Cosl magro, sì afflitto e sì disfatto, Sì pallido e tremante lo discerno. Deh! ditemi di grazia, con un patto Ch' io vi prometto non ridirlo mai. La prima notte se vi sè quel satto. Avvenga, che se 'l vero mi dirai, Che tu vi dico, e voi come m'intoppo, Tanto toccòvvi, quant'io vi toccai. Desir credo ben ch'aggia, e forse troppo. Ma tanto può, se con la man non scherza, Quanto può correr forte un che sia zoppe. Uomo da pugnalate e non da síerza Metter sè ed altri in così strana briga, Foss' egli in su tre legni innanzi terza. Crederò ben, se 'l ciel non lo castiga, Che la giustizia in lui sia manca e torta, E non abbia pietà d'un che s'affliga.. lo 'l vo' pur dir, la rabbia mi trasporta, Era meglio che tor questo porcello, Per voi, che ne le fascie foste morta, O almen vivendo viver in bordello.

. • . -

# GIUDICCIONI GIOVANNI

Lucchese, vescovo di Fossombrone, morì nell'agosto del 1541 in età di 61 anni mentre era governatore generale della Marca d'Ancona. È annoverato fra gli scrittori di buona lingua. La miglior edizione delle sue Rime è quella uscita dai tipi del Lancellotti a Bergamo nel 1753 con premessavi una vita di G. B. Rota che ne annotò anche molto accuratamente l'edizione. Giudiccioni scrisse parecchie Satire; di esse non rimase che l'unica da noi qui ristampata, indirizzata al Campo.

. . •

## - SATIRA UNICA

## A'M. GEROLAMO CAMPO.

Veggio 'l mio Campo rilevar le ciglia. Di rughe empiendo anzi il suo di la fronte, In atto d' uom che assai si meraviglia: Il mio Campo gentil, che al sacro fonte Hanno dianzi guidato le ben nate Nove sorelle del Parhaso monte: Udendo pur, ch' in questa nova etate. Ch' invesca tra i piacer gli animi nostri, E gli svia dal cammin di libertate, Non com' io soglio, d' amorosi inchiostri Tinga le carte, e co'sospiri accenda, Ma satireggi e gli altrui falli mostri. E ch' al novello stil più non intenda, Cantand' i pastoral ruvidi detti, Ond' al gran Rosso mio tributo renda. Sento il Rivala ancor, di quanti eletti Spirti visser giammai, casto e sincero, Poco lodar, che quinci gloria aspetti: Vol. IV.

Come colui, che 'i buon giudizio vero Ha drizzato in aprir le strade chiese, Le quai prima calcò Socrate intero. Nè soffrir può, che un uom contra l'altro use La lingua, o lo stil armi: ma s' ei mira Più dentro, non tem' jo che non mi scuse. Negli apni corsi, come quel cui tira Disio di fama, e per gli altrui paesi Spron e freno d'onor spigne e raggira. Vist' ho diverse genti, uditi e intesi Mille stolti vulgar detti e parole. Mille strani pensier nell'alme accesi: Non vidi però mai, che chi ben cole Le dolci d'amistà divine leggi. Schernito sia, com uom semplice suole. Mi vien da molti detto: il corso reggi Di tua vita assai men che saggiamente: Questi tuoi modi or via che non correggi? To sei d'amici amar troppo fervente, E nell' utile altrui perdi te stesso: Ritrova omai la tua smarrita mente. Ouesti tuoi amici, i quai lungi e da presso Ami ed adori come cosa santa, Miser! ti son di grave danno espresso. Svelt' è d'amor ogni tenace pianto, S'alcuna mostrò mai le verdi fronde, Nè vive più quella tua fede tanta. Non tener questo stil, che non risponde Altrui voler al tuo: deh! muta usanza, E cerca viver più moderno altronde. Appoggia al tronco d' òr la tua speranza: Pensa a te solo, e tien te stesso caro: Con tutto il tuo poter denari avanza. Damon e Pizia e gli altri a paro a paro. Che nodo d'amistà ristretti tenne. Benchè il numero sia piccolo e raro, Furo al tempo beato, allor che venne Spessa pioggia dai ciel d'oro e d'argento, E de poeti favolose penne.

Io. cha ciò ascolto, e che il bel lume spento Veggio d'ogni valor, come potrei Non disfogar il gran dolor ch' io sento? Voi mi potreste dir: non però dei. Se ben chiudi alto duol, dannoso scorno A quei recar, fra quai nudrito sei. Gli è ver; ma stimo, che faran soggiorno Nel vostro seno, ov' io le sacro e chiude L' irate rime mie, sicchè a dir torno: O prima bella età, che fusti scudo Contro i colpi de' vizi, or de' tuo' onori Si ride il volgo vil d'ogni bea nudo, Le cui speranze e li cui sconci amori, Senza punto mirar che fin ne segua, Ripostè son nel ragunar tesori. Oui tutti alzano il cor, nò cosa adegua, Per mirabil che sia, gl'ingordi loro Macri desii, co' quai non han mai tregua. Dicano i forsennati, ampio ristoro D' ogni affanno ritrar 'n un volger d' occhi Nel desiato fiammeggiar de l'oro. Sovra cui par, ch'ognun nettare fiocchi, S' il gustan col mirar, ma ognuno stassi A vezzeggiarlo, e non è più ch'il tocchi. Muoversi vede servilmente i passi A quest' e a quel, per saper quando e come Tra la Francia e l'imperio accordo fassi: Non perchè in pregio il bel gradito nome Di pace appo lor sia, ma perchè stanno Oppressi da dolenti e gravi some. Perciò che se le cose indietro vanno Di Fiandra e della Francia, nella corte Non squarcian drappi, o poche pompe fanno. Si scorge altri portar le guance smorte, Tutti affamati e sbigottiti starsi A guisa di chi scherme con la morte. S'odon di lor follia, di se lagnarsi, Che fur poco avveduti a mercer sete, Ora che i cambi son, se fur mai, scarsi.

O del trist' oro scellerata sete! Quanto hai to di vigor ne' petti umani. Che tutti affondi : pensier belli in Lete: Tu fai per lidi perigliosi e strani Girar le menti, e solcar l'oncie salse Nel maggior verno con diletti vani. Quanti, sollo ie, cui già più d'onor calse, Soggioghi a servitù ritrosa e molta! Mille nascon da te vil' opre e false. Per te, crudele, è sottosopra volta Più d'una terra; e per te spesso il figlio Al suo padre pietoso ha vita tolta. Ma di ciò gli altri, e'l mio parlar ripiglio: Se avarizia vi punge, e lega i sensi. B vi pon di voi stessi in gran periglio: Almen colmo d'amor tacito pensi-Al comun ben chi dee, nè a furar vegni Nel sommo seggio con gli spirti accensi. Dico a voi, che godete i nostri regni, Tolti pur or dal coltivar terreno, Per abbassar i pellegrini ingegni. Se forza d'auro in man v'ha pesto il freno, Non lassate cader nel fango questa Candida libertà, nè venir meno. Non divorate ognor con sì molesta Ardente brama i nostri dolci frutti, Schivi del tutto d'ogni impresa onesta. A quei di Sparta i dolorosi lutti Predisse Apollo, i quai per gran desio R fame di arricchir furon distrutti. Ponzio si dolse assai del destin rio. E che tra voi non venne, mentre cerse Roma assetata ad ogni aurato rio. Mentre ch' in uso quetamente scorse Di lor senza alcun fren questo e quel dono, Ch'a più lodato fin poscia si torse. Che parl' io, se chi dee non ode il suono? Mi par sentir chi sorridendo dica: Col mio poco saper pregiato sono.

Voi no, gente a virtu devota amica, Che rivolgendo ognor l'antiche carte, Sol ombra e fumo assiutto vi nutrica.

lo tengo pur la più sublime parte Del bel governo, e veggio, che non sale A tanto onor chi siegue Apollo e Marte.

A voi l'ingegno consumer che vale, Se nel censiglio io fo sol cen un cenno Fondata opinion labile e frale?

Ciascun, per ero aver, farla gran senno Tentar l'imprese non oneste e dure: I ricchi sempre ogni lor voglia fenno.

L'ôro apparecchia strane alte venture, E seco porta si tranquilla gioia, Che tutte sgombra le spinose oure.

Chilon, odi tu ciò, cui tanto annola Vergognoso guadagno? io prevo un solo Vivo conforto fra cotanta noia,

Che di qui prender vo' spedito volo,

Nè con gli occhi vedrò quel che m' addoglis
Sì, ch' a l' aura vital quesi m' involo.

Non vedrò lagrimar l'alta ler doglia Alle povere genti meschinelle, Nè meledir la lor mal presa spoglia;

Nè con le strida a batter nelle stelle Le vedov' orbe ed i pupilli afflitti, Che non han chi per lor sorga o favelle.

Vedi il testor, a cui son interditti
I sudor propri, ond'ei s'acquista vita,

Portare in fronte i suoi dolori scritti;

B gemer la famiglia sbigottita

De l'artigian, le cui fatiche tiene

Chi per più ricco e largo il mondo addita;

E 'l villan scalzo e scinto, che sen viene Con suon di man rodendo assenzio e toeco, A narrar al Dottor l'aspre sue pene:

Ch'a viva forza il campo, il preto o il bosco Gli ha tolto il cittadino, e lo minaccia Di morte o bando, a di rio carcer fosco. Queste ch'ognun a più potere abbraccia. Onre ingiuste spuntar come mal germe D'ora in ora veggiam, benchè ne spiaccia. U' uopo ben fora, che tornasse ferme Vostra medica man, che valse tanto, Le vostre piaghe e l'altrui voglie inferme. Voi già col buon consiglio utile e santo Mostraste, quasi un Sol, la vostra luce. E fra i più conti riportaste il vanto: Ch' or sì caldo desie mi sprona e induce Fra le carte gioir di vostra gloria, La qual chiara da un polo all'altro luce; Ch' in tra due si travaglia la memoria Sorpresa da si nobile soggetto. Se compier dee la cominciata storia. Che sete, se miriam fisso e perfetto. D'ogni antica virtù riposto seme, Limpido e vivo fonte d'intelletto. Ma per sempre sfiorir la verde speme Di quei che dolce caritade accesa De la misera patria ingombra e preme. Vi ritraeste da la dura impresa; E fu ben dritto, poichè in voci e 'n marmi S'ode e legge, che 'i buon riceve offesa. Oni son le note scritte in brevi carmi. Che gli Efesei Ermodor discacciando, Osaron dir, come aver letto parmi. E però vado anch' io pur desiando D'allontanarmi e gir (chi il crederia?) Con servitude libertà cangiando. Benchè ripreso da i gran saggi sia, Teneri più di me che di lor fama. Ch' io entri-caldamente in frenesia: B sento dir: chi ti sospinge e chiama A provar le miserie di fortuna. Quanto più ognun ti prezza, onora ed ama! Di ragion non hair in te favilla alcuna, Lasciar cotanto onor, si bello stato,

E i tesor ch' in pochi anni si reguna,

Per servir a signor crudele o ingrato, E fra lunghi disagi e requie breve Sempre col pan aver malvagio piato. Ma veramente a me fôra più lieve Menar in Libia, in Scizia i miei verd'anni Sotto empio giogo faticoso e grieve. Che qui posar, dove celati inganni Vivono a gara, ed ogni fede è morta Dove mill'Argbi son negli altrui danni: Dove pallida il volto e gli occhi torta, Velenosa la lingua e I petto, rode Sè stessa Invidia e noia ad altri porta; Che tanto divien lieta, e tanto gode Quant'altri nel martir morendo vive; Pigra ne l'altrui ben, ne l'altrui lode: Dove colui, ch'a le marine rive L'umido armento di Nettuno pasce. Sovra Nereo stimato, e l'altre Dive, In varie tempre si trasforma e nasce . In fiamma, in tigre, in lupo empio rapace Ch'impese a quercia le sue spoglie lasce; Dove a chi men chiarir la lite spiace. Ch' 'l mal Tiresia a i due celesti aperse, Che di trama settil l'orsoio face. Chi sa in maniere più dolci e diverse Correr la lepre, e 'l bel pavone occhiuto, Ed aguzzar l'altrui voglie disperse: Chi sa, che senza lume esser tenuto Vuol in piccola gabbia il Nottolano, Costui saggio si crede e molto acuto. Chi sa, come Loppeglia ed Orbicciano Stilla più di Gignan liquor soave, Nè per lunga stagion diventa vano: Chi sa, che più dolcezza il Muggin ave, Quando la luna biancheggiando cresce,

E che la tinca esser vuol gialla e grave: Chi al Totano, alla Triglia, ad ogni pesce Mette l'Anguilla d'acqua viva innanzi, E ne' conviti la trapone e mesce: Chi i ghiotti cibi e sconosciuli innanzi Con l'ingegno ritrova, a me pur pare, Ch'ei sol gran premio d'ogni onor s'avanzi: Se 'l prova Apizio, che famose e chiare Fa tra questi monton da gli aurei vellì L'alte sue loci d'ogni loce avare : R vuol che in lui l'antico rinovelli. Per far del ventre, onde va greve e tardo. Goder le fere, e zi importuni augelli. Ouest' i segreti bei senza riguardo. Ch' ànno Venere e Bacco, sperti mostra: Ch' a pensarvi per lui di vergogn'ardo. Dir non pavento chi nel sogno giostra Cogli animai, col bel ministro vago Di Giove. Ah eterna infamia all'età nostra! lo sarei di narrar sue colpe vago. B d'altrui assai; ma perchè selva sfrondo Folta e infinita, omai stanco m'appago. Sovviemmi ancor, che voi, ch'a più giocondo Viver correste già per lunga prova, Sapete, che virtù qui giace al fondo. Tanto noi dunque più bel disio muova, E dal trito cammin del vulgo errante Fuggiam per via, ch'oggi a gli sciocchi è nuova. Risplenda il ver, vostra mercè, nè ammante L'anime pure e belle oscuro velo: Baseo pensier non ci si pari innante. Purghiam le menti, e solieviamie al Cielo. Si che schernir possiam le nebbie e i venti. Chiusi in vil corpo a provar caldo e gelo. A fatti illustri e valorosi intenti . Onde vien gloria, liberiam noi stessi Dal cieco oblio de le future genti: Chi col saver pei lunghi studi e spessi, Se quel vero Signor, nel cui governo For i casi del Ciel sempre rimessi. Toll'abbia il nato o pur l'esempio eterno In fabbicar questo terrestre peso : E qual l'addusse in ciò voler interno.

Altri col ricercar, se solo inteso Sia ben quel che gli è onesto, e se virtute Basti a bear chi del suo amor è preso: Con lo spiar se stesso: e conosciute Onanto ha l'animo forze alte e divine. Procacciarsi speranza di salute. Ouei col difender da crudei rapine. E ricovrar con penna e con la lingua Le genti afflitte al riposato fine: Questo col contemplar, nasca, o s'estingua Arturo, che proceila e vento ha seco, E che spazio l'un ciel l'altro distingua. Chi seguendo il famoso ardente Greco. Che di Troia cantando, e del suo Ulisse. Il lume di virtù ne mostrò cieco: Chi la coppia gentil, ch'ornato scrisse Sì, ch' al latino stil diè sommi fregi, E dava ancor maggior, ma corto visse; Dice di que duo spirti alteri, egregi, Che l'un Tibreno, e l'altro Mincio onora. Nè ben s'intende ancor qual più s'appregi. E lasciam gli altri errar dal dritto fuora, Non certi mai, come soave spire Ne' caldi affanni un'amichevol ôra. Lasciambi pur bramar con folle ardire Quant'oro il Gange, il Tago, il Tebro mena, Ed essi stessi in preda al lor desire: R vista de' vizi empi un' orma a pena, L'altra segnar dal voler cieco spinti. Mentre ha coscienza per lor ferma pena: Coi cori insidiosi e i volti finti Suggere il sangue al poverel meschino. Di tamido livor dentro e fuor tinti: Godersi il mondo, e il lor dolce destino Tra pensier lenti, e tra gonfiate piume. E vivande condir, notar nel vino: Vana turba volgar, ch'il vero lume Hai pur negletto, e'l falso intenta vedi; E posto in bando ogni gentil costume,

Al torto oprar sol vaneggiando credi.

1 . . . . .

# ALBERTO LAVEZZOLA

Fiori nella metà del secolo XVI. Fu il fondatore del-Accademia dei Filarmonici in Verona. Morì verso il 4585. Comparvero postume le sue opere poetiche col titolo Rime del S. Alberto Lavezzola Padre nell'Accademia dei Filarmonici (Verona 4583) da cui traemmo i tre Capitoli che noi ristampiamo. . . .

## CAPITOLO PRIMO

## AL MAGNIFICO ED ECCELLENTE SIGNOR

#### NICCOLO: COZZA

Cozza, fai ben, se tu ti prendi a gioco. Che ti sia pur dall'ostinata rabbia. Telto, ove noi ci consigliamo, il loco. Puoi tu tener, chi sente al corpo scabbia, Che l'unghia non adopri? o pensar mai. Che ti renda alcun frutto arida sabbia? Il mondo è tutto guasto, se no 'l sai. Quinci vien guerra e peste, e quinci splende La cometa fatal che vedut' hai. Indarno pur di lei parole vende L'Astrologo, ma il Ciel senz'alcun mezzo Da più nobil giudizio il corse prende. Chi dice: l'Ottoman torrà di mezzo Il Re de' Persi, perchè già d'acciaio Armato il vede a le sue schiere in mezzo. O morrà un Re di verso Austro o Royaio: Altri ruine e gran danni minaccia Sovra l'Imperator fin del Cataio.

Questa turba del ver perde la traccia, Se troppo intenta ai vaticinii suoi Ouel, che più brama, cen la mente abbraccia. Ha Dio forse maggior cura de' buoi? Per la sua greggia son mandati i segni. Questi prodigii han sol riguardo a noi. Amor, Fede, Giustizia, e gli altri degni Abiti di virtù son tutti estinti; Religion trapassa ad altri regni. Mira i liti a sinistra intorno cinti Da l'acque, oltra le gadi e le colonne Fin agl' Indi dal sol sferzati e tinti: Come pietà nei barbari s'indonne, Con che zelo d'amor corrano a Cristo. Lasciando i falsi culti uomini e donne. Mira la Croce ancor là dove acquisto Il Colombo fe' poi d'un altro mondo, Passando mar nen più solcato e visto. Quivi Aurora più lieta il capo biondo Alza da l'onde, e di più chiari lumi La notte pinge il bel viso giocóndo. Quindi vengon gli aromati e i profumi, L'argento e l'òr, talchè l' Buropa crede Gioir del ben de più beati Numi. Ogni sua merce l'Idolatra cede, Pur che con quanta n' ha faccia baratto Di costumi politici e di fede. Stima 'l Cristian d'averne miglior patto: Il Gentil se ne ride e seco nota L'appetito di noi bestiale e matto. Simili siamo a la macigna rota, Che legno essa non fende, o fora, o taglia E'l ferro pur di dura tempra arruota. Io non so, che'i saper nostro ci vaglia, Se me' di noi sì harbaresca gente De'nostri domi par che si prevaglia. Il talento celeste avaramente Per noi si spende, e vien ristretto e chiuso,

Altri ce'l ruba, e'l furto nessun sente.

Pazzo chi nel suo campo ha sparso e fuso Dopo molto sudor seme perfetto, Per lasciarlo d'altrui servir ad uso.

Ma perchè non disegno il mio legnetto Por in periglio, i' vo' con umil vele L'acque varcar del mio primo soggetto.

Non pensar, Niccolò, ch' io mi querele Del mondo più, che della patria nostra, Ove germoglian tante corruttele.

Ogni malizia è in campo, e da la giostra Fugge virtù che non può far difesa, E rade volte in pubblico si mostra.

La peste diamzi avea la face accesa Ne i nostri tetti, e la cittade in vista Parea distrutta, saccheggiata e presa.

Chi facea veti a Giobbe e chi a Battista, Chi ad altri Santi e su'i funereo rogo Era la nobiltà col popol mista.

Fuggi sì \* diro incendio in altro tuogo Con gran danno d'Italia; perchè scorse Di questo imperio al più sublime giego.

Per tutti i sensi obliqui il sol si torse Una volta, poi ratto a noi disparve Il rio dragon, che tal timor ne porse.

Liberata da lui Verona parve Ripreso aver la sua bellezza, come Chi giuso pon le mostruose larve.

Parve, dirò: che non dà il volgo nome Se non a quel, che vode, palpa e tocca, Nè sente il mal, che sta sotto a le chiome.

L'altro parti ma ster ben ferme in rocca Fraude, invidia, superbia e l'altra suora, Che strali acuti con la lingua scocca.

Quant' è più occulto il mat, tanto più accora; Queste vie più di quella orribil pesti Afforan la città dentro la gora.

Ricercar puoi da qual principio questi Vizii prendan' origine, direiti, S'alquanto al mio partar l'orecchia presti. De i falsi sogni a l'ombre si trastulla Là scioccamente, e 'l vero ben non scerne Più che soglia fanciul dentro la culla. La Luna già da le parti superne Scese una notte a la sua madre in Delo, B dopo fatte le accoglienze alterne; Dimmi; o secondo, e gran lume del cielo, La cagion de la via, disse la madre, Colma d'ardente affettuoso zelo. Sfavillò allor da le luci leggiadre Chiari lampi la Luna, e sparir fece Le tenebre d'intorno oscure ed adre. Indi rispose a lei: poi che mi lece Narrarti quanto il mio desir agogna, Nè convien, che usi teco alcuna prece: Sappi, che d'esser vista ho gran vergogna Sì nuda, come io nacqui, in ogni canto, Dove girne col mio raggio bisogna. Fammi di seta, o d'or qualche bel manto; Non scorgi tu talor com' io son rossa? O si congeli in fredde gocce il pianto? Rise Latona a la dimanda grossa De la figlia, e soggiunse: a me rincresce. Ch'a la tua voglia satisfar non possa; Secondo che tu alberghi in Tauro o in Pesce. O in altro nido, or ti dimostri scema, E a poco a poco il tuo bel corpo cresce: Or si fa tondo, e di bellezza estrema, Poi vion di mano in man sempre mancando, Fin che'l vigore de la luce prema. Oual veste, o figlia, a le tue membra, quando In tante guise hai sì mutabil forma. Troverò, che s'adatti, io ti dimando? Invan la legge si forma e riforma, Per correr dietro a l'appetito pazzo:

A un animo gentil virtute è norma Più, che la scritta, che serba il palazzo.

## CAPITOLO II.

#### AL CHIARISSIMO SIGNOR

### DOMENICO VENIERO

Venier, vorrei (poi che si vaii, e puoi
Col leggiadro tuo stile) esser in fatto
Un de gli amici, e servitori tuoi.

Ma prima che con meco affermi il patto,
Vo', che tutto da i piè fin alle chiome
Raffiguri, e contempli'l mio ritratto.
So, che tu sai di me la patria, e'l nome;
Ch'a te l'ha Celio, o pur Orsatto esposto
Iliustre per virtude, e per cognome.
Al tuo dotto fratel non è nascosto
Punto, ch'io sia, ch'ebbe mia conoscenza,
Quand'al nostro governo ei fu preposto.
Oh Dio, di che saper, di che prudenza,
Di che bontade'l vidi ornato, e colto,
Angel divin sotto mortal presenza.

Chi lo conobbe mai sdegnoso in volto? O corromper poteo l'animo casto Al dritto sempre, e a l'onestà rivolto? Ouantunque sia da lui lunge rimasto. Con l'alma il seguo, e vo' che la mia fede Provi, qual oro si discerne al tasto. Come nel dipartir (la sua mercede) Mostrommi'l cor, così procuro, e bramo Esser ancor de la tua grazia erede. Forse puoi dubitar, ch' io getti l'amo Per trarne preda, o come augel si prende, Condur ti cerchi a l'invescato ramo. Il volgo, che non mira, e non attende Fuor ch'al proprio interesse, a quella parte Ond' util può sperar, s'inchina, e pende, Usa false lusinghe, e prova own'arte. Qual pratico Nocchier, fin che raccolga In porto più sicur l'umide sarte. Nel numero de' tuoi che tu mi tolga Non vo', com' uom, che beneficio aspetti, E se quel cessi, a dietro il passo volga. Così rondine suol ne gli altrui tetti Poner suoi nidi, e in altra parte vola, Quando fatto le piume han gli augelletti. Da questa turba ria sempre t'invola, lo non occorr' ch'adopri alcun zimbello Per nudrir l'affamata famigliola. Posso a mia posta variar mantello. Sia State, Autunno, Primavera, o Verno: Mane, e sera mangiar pollo, o vitello. Or un cavallo, e quando un altro alterno. Ho fantesche, e serventi a le mie spese. Onal comporta 'l mio stato, e 'l mio governo. Di questo il Ciel mi fu tanto cortese, Che nulla manchi a' miei comodi, ed agi, Se ben per altro poi ver me s'accese. Diemmi in villa, e'n cittade, ove m'adagi. Quando m'aggrada più questo, o quel loco,

Capaci alberghi, io non dirò palagi.

Ma perchè puoi pensar, ch' io stimi poco Senza titoli, e onor nuda ricchezza, Chè sempre seco trae gran fumo il foco:

(Che l'uom ch' ha facoltà, prende vaghezza Salir a qualche grado; e s'egli è vinto D'ambizion, mal può star in cavezza);

Per non voler fra miei quarto, nè quinto Viver, pertanto il tuo favor procacci Con questo modo simulato e finto.

Come che molto il tuo poter abbracci, Ch'affiso in mezzo a senatori egregi Il manto rosso con la fibbia allacci;

E mi possa arricchir di privilegi;
Farmi con l'ombra tua divenir grande
Appresso duci, imperatori e regi;

Ed altro ancor prestar s'io te 'l dimande: lo non ho roso il cor da questa lima; Che 'l mio desir così largo non spande.

E mi deve bastar, che pur mi stima Ne la mia terra il virtuoso e 'l buono; Sia d'altra sorte, o mediocre od ima.

Così mi deggio contentar ch'io sono
Grato alla patria mia, caro a gli amici,
A cui feci di me libero dono.

Chi vuol, trapassi mar, fiumi e pendici, E fuor de l'aria sua dolce natia Altrove meni i di lieti e felici.

Il mendicar onor tengo pazzia
Or quinci, or quindi; io vo'che quel terreno
Che mi diè 'l latte, anco 'l sepolcro dia.

Quel cerco e bramo sol, che non vien meno Per tempo alcun: l'altro sparisce, quale Ratto veggiamo al lampeggiar baleno.

Per trarmi de l'oblio, ben tosto l'ale Puommi impennar, che di virtude è figlio; D'ogai altra gloria poi poco mi cale.

S'a rari è noto, io non mi meraviglio; Chè le forme leggiadre e pellegrine Non puote altri mirar con fosco ciglio.

Vidil' di pria le sue chiare e divine Pompe spiegar ne la tua nobil fronte. Ch'a me si fea le sue luci divine Euterpe e Clio con le sorelle conte Allor mi fu di contemplar avviso B Cirra e Pindo, e l'uno e l'altro fonte. E pien d'alto stupor da me diviso. Dicea così pian pian dentro me stesso: È mortal questi? o pur del Paradiso? O nostra etade, a cui tant'è concesso! Di Calliope sorge un nuovo Orfeo: Io veggo un Lino, anzi pur Febo espresso. Mentre più attento il mio sguardo si feo, Scorsi a le tempie verdeggiar la fronde. Che cinse già la figlia di Peneo. lo volea dir : da tue virtù profonde, Signor, legato son; ma 'l cor non ebbe Punto le voci al suo desir seconde. E se la lingua poi non si riebbe. (Chè restò muta allor) non fu viltade Ma modesta vergogna, onde m'increbbe. Che prender mi dovea pur securtate In quel momento a te d'appalesarmi; Ch'alberga in gentil sen sempre umiltade. Convien la rigidezza al ferro, ai marmi, Non a quell'alme, a cui cibo gradito Sien de le Muse i bei celesti carmi. Bbbi quel giorno il tuo valor scolpito Ne la memoria sì, ch'indi rimosso Non fia da tempo o lontananza un ditc. Or ch'io mi trovo aver dal petto scosso Quella temenza, e più, quando la carta Non porti 'l viso di vergogna rosso; Pria che da favellar teco mi parta, Poi che t'ho detto assai di mia fortuna. Saprai, com' io coltivi Atene e Sparta. le non volsi giammai lasciar digiuna La mente mia de la sua nobil'esca, B tal brama recai fin da la cuna.

Questo sol fa, che vincitor riesca
Fra mille assalti, e che men doglia senta
D'antica piaga o di puntura fresca.

Questo la forza al mal influsso allenta; Però ch'a colpi di fortuna crudi Avrebbe morte già mia vita spenta.

Avrebbe morte già mia vita spenta. In quali autor più m'affatichi e sudi,

Nati nel Lazio o nel paese greco, Che tra i migliori sien teco conchiudi.

Ogni mio studio a te dinanzi arreco; Sappi, ch' assai quel mi diletta e piace, Ch' è norma e legge a l'appetito cieco.

S' egh divien fuor di misura audace, Come s'affreni insegna, e lo solleva, Quando da vil paura oppresso giace.

Di servitù ci trae, dal petto leva Di quanti vizii mai la brutta macchia Lasciasse in noi l'antico Adamo ed Eva.

Indarno a la ragione il senso gracchia
Con questo schermo; ende l'uom si converte
In bianco cigno di nera cornacchia.

Mi giova specular le cagion certe De le cose create, che Natura Tien nel suo grembo sì chiuse e coperte.

Godo saper come diventi oscura

L'aria di nubi, e mandi tuoni e lampi;

La pioggia si congeli e faccia dura.

Come conturbi 'l mar gli ondosi campi; E perchè alterni in sì poch' ore il corso,

O Mongibel di tante fiamme avvampi.

Non voglio già con sì sottil discorso

Di Natura cercar questi secreti,

Quanto fa 'l dotto Anconitano e 'l Corso.

Guidanmi altrove altri studi più lieti:
Bramo talor veder, chi mi descriva

Gli aspetti e i moti di tutti i pianeti.

B come il Sol si presto il verno priva
Di luce il mondo, e ancor perchè si tardo

Nei giorni estivi a l'orizzonte arriva.

Sovente in Tolomeo fisso lo sguardo; Là stagna il Nilo, e qui l'Istro e la Tana. Quello è l'Ircano, e questo il lito sardo.

Noto i freddi Rifei ver tramontana, L'Atlante poi dove l'arena bolle,

E sott'aria Apennin dolce ed umana.

Rsser non vo' sì temerario e folle, Ch' io tenti più saper, che mi convegna Per far le voglie mie auco satolle.

Mi basta militar sotto l'insegna
Di quel signor, che d'ogni nebbia il velo
Mi può sgombrar, che ne la mente regna.

E che senz'altro i' non mi scosti un pelo Unqua da quel che per crèdenza assume Roma, i santi Concilii e l'Evangelo.

Chi più in su, che non de', salir presume, L'ali si abbrucia come la farfalla Per desiderio aver di troppo lume.

A chi beve soverchio il piè traballa, Onde convieu, che ruinando a basso, Si fiacchi 'l collo, o si rompa la spalla.

Ma qual Medusa mi trasforma in sasso?

Anzi d'un bel desio m'ingombra l'alma?

E s'io vo' altrove, mi ritira il passo?

Voi de' miei studi avete in man la palma, Sacrate Muse, in voi sole mi fido Volar ancor con la terrena salma.

Per voi vive ogni duce, che dal lido D'Aulide sciolse, e con l'armata venne Presso le foci di Sesto e d'Abido.

Dovunque gira il Sol, batter le penne Feste al valor del Giovinetto altero, Che su 'l campo Troian tanto sostenne.

Dove apparisce mai, che cavaliero
Facesse l'oste rimaner confuso
Pur al crollar del lucido cimiero?
Non par men in battaglia esperto ed uso

Il forte Ajace, che di scudo armato Sì spesso da' nemici è circonfuso.

Diomede osa ferir Marte nel lato. Ciprigna ne la man, ch'in fretta corre Piena di spasmo su nel ciel stellato. Chi sa più del canuto e buon Nestorre? Qual porge più di lui fidi consigli Quand'Ulisse a gli Achei parla e discorre? Par, che partito ad ogni caso pigli L'astuto cor: costante è negli affanni. Ch' egli sofferse in sì gravi perigli. Perchè tua fama ancor dopo mill'anni Resti in pregio, Venier, ti dona il santo Collegio d'Elicon' d'Aquila vanni. Nè vuol, che di dolcezza il tuo bel canto Ceda al tenor di quel soave metro Che diè 'l nome a lo Sperchio e tolse al Xanto. O pur al Mantovan, che di Libetro Pece le valli rimbombar d'intorno, Tal che lasciossi ogn'altra turba a dietro. Deh! piaccia al Ciel (se pur l'ultimo giorno Non può schivar del Fato anima bella) Che tu faccia fra noi lungo soggiorno, R che tardo ritorni a la tua stella.

REPRESE

### CAPITOLO III.

# ALL'ILLUSTRE SIGNOR CONTE

#### MARCANTONIO CIUSTI

Sotto umile sembiante animo augusto, O di Temi e di Giove almo figliuolo. O qual di nome, ancor d'effetto Giusto: Al tuo bel raggio indrizzo il guardo solo, Qual ne l'onde nocchier pur fatto accorto Fiammeggiar tra le nubi il nestro polo. Se ti contempla alcun giudicio torto, Al volto, ai gesti, ai portamenti, ai panni, Ch' abbia, s'avvisa, un uom volgare scorto; Tu di ciò ridi, e 'l debil senso danni, Ch' a notizia del ver mai non arrivi. E pensi aver da penetrarvi vanni. Tali creduti fur perch'eran schivi Del mondo, Crate e 'l Cinico e quel Vecchio Onde 'l viver moral par che derivi. B più degli altri quei, che furo specchio Di miglior vita ancor, Giovanni e Piero, E chi converso a Dio porse l'orecchio.

Ma se di te si scopre il magistero, Ecco apparir sotto negletta scorza Una mente profonda, un angel vero: Un cor maggior d'ogni terrena forza. Un petto saldo al minacciar de' venti, Quando turbato il mar più si rinforza. Accecate da falso error le genti Tengon mai sempre a l'apparenze esterne. Più ch' al vero splendor gli animi intenti. Perchè stan chiuse le bellezze interne. (Sì come avvien de le sacrate cose) Non può ciascun vera contezza averne. Dentro a ruvide conche esser nascose. Chi 'l crederia, se non ne fosse istrutto. Così lucide gemme e preziose? Senza prova nessun mai fora indutto A dir, che sotto la corteccia amara Chiuda la noce un sì soave frutto. Quanto più di Natura è l'opra rara. Tanto più quella il suo ricco tesoro **B** di spiegarlo ai sensi nostri avara. Se tu vestisti ognor di seta e d'oro. E quando monti e scendi da cavallo Ti tenesse la staffa un nano o un moro: Se con varie divise a rosso e a giallo Traëssi dietro e staffieri e ragazzi, Quale Spagnuol, qual Unghero, qual Gallo; O parassiti dentro a' tuoi palazzi Tu nudrisci e buffon, se notte e giorno Vivessi tra conviti e tra sollazzi; Vedresti il volgo gir suonando il corno, Volgerti addosso con stupor le ciglia, Come d'ogni virtù n'andassi adorno. Ma non la sella e la dorata briglia Fan più eccellente, o Barbaro, o Giannetto, Ch'a noi venga da Feza e da Siviglia. A vil canaglia dar la mensa, e 'l letto, Conosci ben, ch'egli è, se dessi a tanti Asini e lupi a saccomanno il tetto.

Benchè l' potresti far meglio di quanti Sien pari tuoi, che de' suoi beni avesti La fortuna benigna in tutti i canti.

Si come gir con foderate vesti Di pelli ancor, che da freddi paesi Il Ponto manda, o la Moscovia in questi.

Tu, gli spirti di cui son tutti accesi
Al vero onor, le pompe e l'alterezze
Scacci da te, qual vanità palesi.

Sai che 'l Signor ti diè tante ricchezze, Perch'a impiegar le avessi in miglior uso Che in abiti soverchi e in morbidezze.

Ma s' in tali appetiti il pugno chiuso Porti, tanto più l'apri al poverello Che mai non vien da le tue porte escluso.

Se 'l vedi scalzo andar nel tempo fello, Nel vesti, e seco partiresti insieme, Se denar non avessi, anco il mantello.

Soccorri altrui ne le miserie estreme, Quinci più d'una vedova e un pupillo Respira allor, quando più langue e geme:

A lei, ch'è inferma; a lui, perchè pusillo, S'usurpan le sostanze, e tu difendi I beni a questo, a quella il codicillo.

La ricchezza, qual don proprio, non spendi.

Ma come uom grato e conoscente e pio,
Cui ten fu liberal, tributo rendi.

Sì ardente carità, sì bel deslo Vie più, ch'in marmi, o ch'in metalli, inciso Nel libro eterno fia per man di Dio.

Col tesor de la terra il paradiso Mercando vai, tal ch'egni obietto lasci, Che qua giù possa abbarbagliarti il viso.

Nutri, doni, difendi, e l' nudo fasci. Nè meno i saggi, e i letterati sono Le male arpie che nel tuo tetto pasci.

Con questi meglio, che tra canto e suono L'ore dispensi, onde mai non ti scorre Senz'alcun frutto il tempo utile e buono.

Ti si vede sovente in man ritorre Autor greco o latin; poi su le carte I bei concetti in ordine disporre. Per ciò non ti vid' io spiegar le sarte A l'aura mai d'ambiziosi fumi. Ch'attendi a miglior studio, a più bell'arte. Ecco qual tarlo alcun roda e consumi: Tutto 'l di trotta, e si fa ne l'oscuro De la notte portar dinanzi i lumi. Picchia gli usci importun, molesto e daro Risveglia questo e quel, gli è più molesto, Ch' a naviganti l'apparir d'Arturo. Altri esce fuor de l'albergo funesto Pria che chiuda ne l'urna il suo congiunto: Tanto può l'ambizion più de l'onesto. Pensa egli qui fra noi toccar il punto D'ogni felicità, quando ne viene A qualche officio o dignitade assunto: Quanto crede appressarsi a la sua spene, Tanto più se n'allunga, e sempre trova Le mani aver di mosche e d'aria piene. Una similitudine mi giova Pôrti dinanzi, ancor che sappia certo, Ch' al tuo saper non sia per parer nova. Col pensier fingi un gran teatro aperto, Con gradi, che dal piè fin' a la cima Salgan di mano in man per cammin erto: La gente di più prezzo e di più stima Assisa stia ne la parte di sopra, L'altra poi tenga la mezzana ed ima: L'aspetto sia di sì mirabil opra, Non di marmo liguatico distinto, Che dentro e fuori la circondi e copra: Ma sia ogn'arco, ogni vôlta, ogni suo cinto Tutto una crosta d'ammassata neve. E pur si stimi ver quel marmo finto. Mentre maggior piacer l'occhio riceve De' varii giochi, e che più ardito e baldo Con voce e gesti applaude il popol leve.

Se spirasse da l'austro un fiato caldo. Vedresti prima quei, ch' alto posărsi, Traboccar giù dal loco lor men saldo. Indi i secondi, e poi gli altri, e mutarsi Il tutto d'ogni canto, e in breve spazio La gente in fumo, e quel teatro andarsi. La mole è il mondo, ov' uom che non è sazio Di lui, siede con pompa, e sale innanzi, Dond'al fin cade con ruina e strazio. Dicami alcun qual fosse egli pur dianzi? Al presente chi sia? qual sarà tosto? Onde venne? e qui come alberghi e stanzi? La nostra gloria è come fior d'agosto. Cui subito che spunta, è l'umor tolto Da la rabbia del can ch' in cielo è posto. Gianto Serse, ov'è il mar stretto e raccolto Tra liti angusti, l'Abideno e 'i Trace, Gli piovver giù gran lagrime dal volto; Questa vita incolpò così fugace. I fasti, le grandezze e 'l nome regio Giudicò vana opinion fallace. D'ogni titolo e onor sarebbe il pregio Minor de' merti tuoi, di tua fortuna. ' De la chiarezza del tuo sangue egregio: Ma quanto è sotto il cerchio de la luna Non può piegarti il cor, che nulla sete Provi, che di virtù, di cosa alcuna. Chi s'accompagna a lei buon frutto miete: Chi senza lei s'affanna, ogni fatica Vede sommersa nel fondo di Lete. Fa ch' abbi sol la nobiltade antica, E de' maggiori tuoi possi mostrarmi, Tal la toga vestì, quel la lorica: Che puoi, se così fai, d'altro accennarmi Se non ch' ai fatti lor fiso io guardi, Senza de l'esser tuo notizia darmi? Se dirai: l'avo mio fra lance e dardi. Per la patria salvar perdè la vita: Ed io: tu dunque a tali imprese tardi?

Mi leggerai de' tuoi turba infinita: Risponderò, che tutti abbiam d'Adamo E dal sommo Fattor la prima oscita. Hai de la copia in man l'aurato ramo? Più ricchi assai di te fur Creso e Crasso. Nè pur beati con Solon li chiamo. Forti braccia ti senti e fermo passo? Verrà la vecchia ben tremante e sorda, Che 'l tuo corpo farà debile e lasso. lo non ti chiederò se ti ricorda: Dirotti ben, che senti or in te stesso. Che con gli anni il vigor poco s'accorda. Pur, bench' a nove, e nove lustri appresso Arrivi, l'alma dentre al corpo sano Scopre tutt'ora il suo valor espresso. Hai giudicio nel ver lucido e piano, Ti rimembri, discorri, intendi e poggi Là 've si scherne ogni accidente umano. Con la mente girando in cielo alloggi. Chè la gioia ineffabile, che speri Gustar diman, tu brami provar oggi. Da le cure mortali i tuoi pensieri Partendo, corri a quell' eterna luce, Ch' è fonte sol di tutti i beni interi. Una sera il pianeta, che più luce, Scese giù per dormir nel mar profondo, Le tenebre lasciando ad altro duce: Mentre nel sonno era sepolto il mondo, Con l'occasion gli Dei fecer disegno Tra sè partir la terra a toudo a tondo. Di Sicilia e di Cipro ebbero i regni Venere e 'l zoppo Dio: Pallade velse L'Attica, ove fiorir sì begl'ingegni; Cartagine Giunon lieta raccolse. Poi d'altri numi più famosi e conti E chi cittadi e chi castella tolse. Toccaro a Ninfe i laghi, i fiumi e i fonti: A Fauni i prati, le campagne, i boschi, E i colli ameni e gli altri orridi monti.

Cacciato ch' ebbe il Sol gli orrori foschi De l'inganno s'accorse, e sorridendo, Di cui fidar ti debba, or tel conoschi. Quella, che l'anno sì feconda rendo, Dovrebbe esser pur mia, non d'altri, disse. Ma lei non curo, e più bel scettro attendo: Che dove or tengo le paloebre fisse. Ben tosto si vedrà spuntar de l'acque Quel regno, quel che 'l Fato mi prescrisse. Così detto, dal fondo, ov'ella giacque, Sorse un'isola allor chiara e lucente, Nè d'altro luogo il Sol più si compiacque. Al nascere, al meriggio, a l'occidente Lei sol vagheggia, e la dimanda Rodi, Con greco suon da la rosa ridente. Così molti con arte, inganni e frodi Occupando ne van per caldo e gelo L'imperio di quaggiuso, il qual non godi, Poi che per regno tuo ti serbi il Cielo.

# MUZIO GIROLAMO

Nacque in Padova l'anno 1496 da padre giustinopoitano, cioè di Capo d'Istria. Mutò il cognome di Nuzio n Muzio per fanatismo di vetustà Romana. Fu uomo li molta e svariata dottrina e di una laboriosità veramente straordinaria. Egli stesso formò in età di 74 anni. nel 1569, il catalogo delle sue opere, i soli titoli delle quali riempiono parecchie pagine. Questo catalogo è chiuso colle seguenti parole che noi riferiamo come sommario della sua vita. — Questo è quello che è potuto uscire dalla penna ad uomo che dal ventesimo primo anno della sua età insino a questa, nella quale corre il settantesimo quarto, ha continuamente servito, ha travagliato a tutte le corti di Cristianità, è vissuto tra gli armati eserciti, e la maggior parte del suo tempo ha consumato a cavallo e gli è convenuto guadagnarsi il pane delle sue fatiche. - Combattè la pretesa de' Fiorentini all'esclusivo primato della lingua italiana; fu strano nel sostenere colla penna e colla spada la teoria de duello, fu fanatico nel propugnare il cata icismo. Come poete non è gran cosa; la satira che qui produciamo è forse la migliore delle sue poesie. Mori nel 4575.

Vol. IV.

. . 

### SATIRA

### IN FORMA DI LETTERA

### A M. VINCENZO PEDIELE

Bel poco conto che si fa dei servi.

Voi potete più volte aver udito
Nel ragionar con uomini di corte,
Qualor avvien, ch' a nominar ci occorra
Muli, cani, cavalli e servidori.
Che si soglion comprender tutti insieme
Sotto un nome di bestie. Questa voce
Altrui par forse barbara e noiosa.
O mio Fedel, or pur volesse Dio
Che questa voce di bestie, c' ho detto,
A' servidori ben si convenisse
Insieme con le bestie, e che con opre
Fosser trattati con le bestie a paro.

Condizion non veggo alcuna al mondo. Non veggo spezie alcuna d'animanti. (Dico di quelli, ond' nom servir si suole) Che trattata non sia meglio de l'uomo. E per incominciar da questo capo, Per dieci giuli e per dieci carlini Un nom vi serve tutto un mese intiero: Che se volete un mulo od un ronzino. Non l'avete per venti nè per trenta. B per quel soldo ch' a vettura avrete Un mulo ed un ronzino, anzi per meno Avrete un uomo armato a la campagna. Ed a la bestia voi fate le spese. Ma non le fate all'uomo : e s'a vettura Avete alcuna bestia, è ch'ella muoia, Pagar la vi convien; ma se l'uom more, Di lui non si si face alcua compenso.

O come è l'uom vilissimo animale Nel cospetto de l'uom! Con più quiete Vedrete comportar un calcio o un morso D'alcun bruto animal, ch'una parola D'un vom, d'un servidore e d'uno amico: Ma lasciam questo: ho servidore in casa. Ed ho cavallo; ho del caval pensiero, Che sia stregghiato ben, ch'abbia buon fieno E buona biada, e che ciascuna sera Abbia buon letto; i' vo' ch' abbia coperte E da verno e da state, che dai freddo L'una mel guardi e l'altra da le mosche: Che sia ferrato, e sia bene in arnese. Al servidore e pan muffo e vin guasto Darò a gran pena; in su la nuda terra Ne 'l lascierò dormire, e sudi o tremi. Sia calzato o discalzo, io non vi miro. Ma dice alcuno: e' si vuole aver cura De le povere bestie che non sanno Dir lor ragione. Or questi ha ben parlato. Se pietade ho di lor, ch'i lor bisogni Non sanno espor, perchè pieta non aggio

Del never' uomo, il qual mi serve e veggio Il suo bisogno, ed ei men chiede alta? E per seguir l'ordite mio lavoro S' egli addivien che 'l servidore infermi -E ch' infermi il cavello, a tutte l'ore A questo sono attorno, e di quell'altre Fo bene assai, se talor ne domando. Poscia su l'uno o l'altro viene a merte. Piango la bestia, e de l'uom non fo stima. Vero è che s'avrò un schiavo, più rispetto Gli avrò d'assai, però che la jattura Che si fa, lui perdendo, di quel prezzo Ch' io v' ho impiegato, il mi fa aver più caro. Ed avarizia in me fa caritate. Ed a questo proposto or mi sovviene Un notabile esempio. Ha non molt'anni, Ch' accompagnando io al campo un cavaliero Con copiosa ed operata scorta. Giungemmo in riva al Po: passar quel flume Ne conveniva: ingrossate eran l'onde Per molta nioggia, e piovea tuttavia. Nè v'era ponte in corda: assai barchette Per tragittarci quivi eran raccolte. E di cualle adoprar ne fu mestiere. Fra gli altri in una un giovinetto moro Montò con un destrier, e non so come Nel dipartiesi il legno diede volta, B fur rivolti nel corrente gorge Uomo e cavallo, e l'uomo vi rimase. Ouivi era il suo signor (ch' innanzi agli occhi Del suo signore avvenhe il dure case); Ed egli i lumi alzando d'umor pregui Al sommo ciel, dolessi acerbamente, E fattos: a lui presso un nostro amicoll domendò, se forse quel meschino Aveva addoeso suoi denari, o s'egli Era suo schiavo; e'i cavalier rispese, Che nè danari avea, nè era sue sebiavo. Ed egli a lui: dengue a che tai lamentit

O vece! or che dir debbo! I'nen ritrovo
Titol, che si convenga a cotal voce.
De i danar, de i danari era ben degno
Che doler si dovesse, e non de l'uomo.
Pianger si convenia l'oro, e l'argento,
Non l'amorevolezza, e non la fede
Del servidor, ch'avanza ogni tesoro?
Ma per continuare il mio suggetto
Voi se mandar doveste uno staffiere
A Roma per servir vostro fratello,
Istimereste ohe v'endasse tardi,
Se non vi fosse in una settimana;
B vi son pure oltre a trecento miglia.

Ma se una mula, ovvero un palafreno Inviare gli deveste, al suo vinggio Andreste divisando le giornate Di venti in venti miglia: ed a Bologna Come fosse arrivato, o in altra parte, Vorreste che pesasse uno, o due gierni. Dico di voi, e di dir di me intendo, E di ciascun che serve, e che è servito. E quel, che noi a' nostri servideri Usiam di far, e quello i signor nostri E peggio tanne a noi. Non ha gran tempo Ch'un nostro amico, il qual serviva un Prence, Gli fu da un altro Principe richiesto. S'egli un destriero, un cane, od un falcone. Gli avesse domandato, avreste visto Selle, briglie, groppiere, pettorali, Staffili, staffe, coperte, collari, Lassi, geti, sonagli, e cappelletti Splender di seta, e d'ore in ogni verso: Ned ei fu posto ancor bene in arnese.

O secolo infelice, o misero nomo, Che nimico non hai maggier de l'uomo, Ed a cui servi più, più t'è nimico! Che come servi hen, perchè non mai De finir s'abbia la tua servitate, Di mantenerti povero s'ingegna; E come cerchi altra miglior fortuna, Tu se'l ribaldo, e tu lo scisguratq.

Passiam più avanti. Il Signor manda, o lascia Il servidore in importante impresa Con rischio de l'onore, e de la vita, E l'imbarca talor senza biscotto: Poscia tanta di lui memoria tiene. Ouanto se stato mai non fosse al mondo. Non pensano i signor, ch' i servideri Sian sangue, e carne d'una massa istessa Con esso loro usciti, e che 'l minore Dal maggior nom del mondo non è vinte D'altro, che di fortuna, e se non quanto In un, che in altro, più virtà risplende: E che sovente più virtude alberga Sotte a vil nanni, che nei real manti: B che più Re è colui, che senza regno. Di regno è degno, che chi indegno regge. Non pensano i signori a queste cese. E molti ce me son, ne le cui menti. Caper non puote, che così sia il vero: E come l'uomo è da gli eltri animali Separato per spezie, così a loro Par d'esser d'una specie sopra mei. Ma chi nel Cielo ha la sua stanza, a scherno Ha i lor giudicii, e nel giudicio estremo A molti, ch'or a ler vivon seggetti . (ili porrà sotto più ch'or non son sopra-

l' non voglio tacer un'altra cosa;
Che non è alcun di noi, che non intenda
D'esser eguali a i grandi, e non è alcuno
Che voglia pareggiarsi ai grandi umili.
Un cavalier dirà: son cavaliere
Com'ogni duca, principe, o marchese.
E dirà duca, principe, e marchese:
Son cavalier come l' imperadore;
Ma non dirà nè cavalier, nè prence:
Uomo sono io com'un de l'umil plebe.
E se altri parlerà de' gran signori,

Risponderè: nei siamo comini tutti;
E occorrende a ragionar del volgo,
Mi purrà d'esser fuor di quella greggia.
O mortal vanitate, o mondo errante!
Son le menti di molti tanto ingombre
D'oscurità, che con tutta la scorta
Del vero lume, e de la vera legge,
Par che veggan men luce di coloro,
Che di natura sola obbero il lume.

Ottaviano era ito un giorno a cena A casa del suo caro Politone. Rd esco a lui venir correndo un servo Di musi di Pollion tutto delente. E patreso a lai gittarsi ai piedi. Lagrimando abbrecciargli le ginocchia, Ed umilmente domander mercede. Quel buon signor domanda onde proceda Quel timor, quelle lagrime, e que' preghi; E quei risponde, che per isciagura Beli avea rotto un vaso di cristallo. E che per sumil colpe il suo signore Facea ch'i servi dentro a una peschiera Fosser gittati in pasto a le murene; E che per tema di sì acerba morte. Era a lui corso, non per faggir morte, Ma per morir di morte men crudele. Quel benigno signore al poverello Volse ohe 'l fallo fosse perdonato. E quindi evendo in man preso un verga, Là se n'andò, dove a fer beila mostra Bran quai cari vasi preperati, E quivi d'uno in un tutti gli ruppe: Poi volto a Polison: Questo, disse egli, Ho fatto per levarti la cagione Ne l'avvenir di casì fieramente Incrudelir contra la tua famiglia: E ti ricorda, che se bon son servi, Uomini sen, come se' tu, e com' io, E che più val un uom ch'ogni altra cosa, Che più dal mondo sia tenuta in prezzo.

Così fece, e disse egli, e se ciascuno

R facesse e dicesse in questa guisa,

Forse men molte foran le querele,

Che s'odon contra prencipi, e signori;

Men molte quelle ancor, che contra noi

Di giorno in giorno si van seminando.

Ed io non avrei presa la fatica

Di scriver d'un soggetto così fatto,

Che v'ha da dar più noia, che diletto.

Altro non voglio or dirvi: state sano.

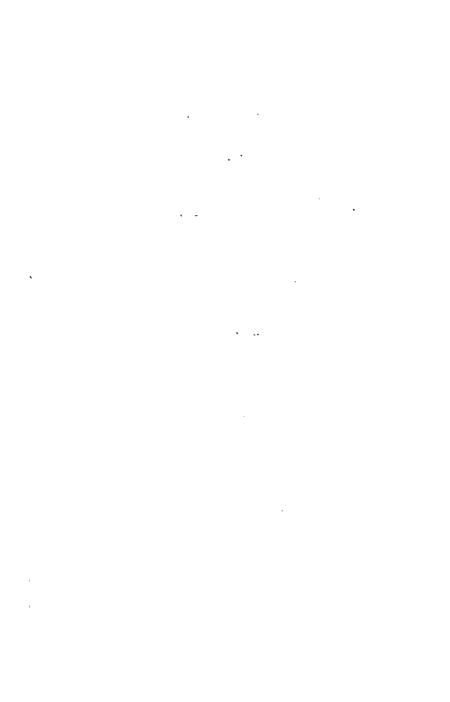

# LODOVICO PATERNO

Rimatore napolitano, nato nel 1560, sorto assai in grido ai suoi tempi, ma oggidi presso che del tutto ingiustamente obbliato. Le sue rime erano dai suoi contemporanei stampate col frontispizio Il nuovo Petrarca. Delle molte sue Satire noi crediamo possano essere considerate vere satire le cinque sole che qui riportiamo, seguendo l'edizione dei Classici italiani di Milano.

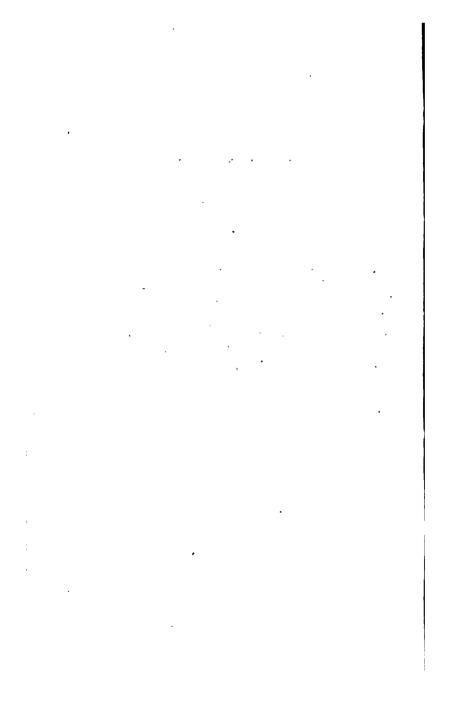

# SATIRA PRIMA

Ier venne da tua parte Arsenio e Rulla A pregarmi, ch'io scriva alcun precetto, Perchè cresca in onor la tua fanciulla. Negai, madre mia cara, e 1 mio difetto Scoversi for, ch'ov' io figliuo' giammai Non ebbi al mondo, ne d'aver più aspetto, Versi e prose di ciò poco voltai. Oltra che mi parrebbe un torto espresso. A volerti insegnar quel che tu sal. Arroge, che a gnidar solo me stesso, Poichè da me non posso, i' 'l dirò chiaro, Di vero e saggio amico uopo ho già spesso. Una ed un'altra velta incominciaro A ripiegar più forte, ch' ogni scusa Lasciata indietro, non mi mostri avaro. Per obbedir (così tra nostri s'usa) Più, che per voglia, or questa penna stanca Movo, ogni altro a rigar più di questo usa. Prima, non far, che da man destra o manca Mai ti si parta, in tal sicuro avviso Il veloce intelletto alza e rinfranca:

Fa. che 'l pensier e l'occhio mai diviso Non sia da lei: perchè dal vizio rio Il molle animo poi non venga inciso. Principio del saver, fa, ch'ella Dio Ed ami e tema sovr' ogni altra cosa, Preponga questo ad ogni suo desio. A chiesa vada qual novella sposa Con occhi a terra chini in atto umile Fra le compagne, e onesta e vergognosa. Ivi, non variando ordine e stile. Devota ascolti le parole sante. Nel cor le segni, e non le tenga a vile. Onando l'altre indi muovon le sue piante Verso l'albergo, essa non reste in chiesa, Come suol sempre far d'Albio la fante. Che ivi più d'una messa oda, mi pesa, Più d'una udir potranne la vecchiaia. S'anzi de morte non riceve offesa. Fa. che sia buona, e non che buona paia: Chè l'esser e 'l parer son differenti. Come son bionda e bruna, o mesta e gaia. Confessisi al buon padre in fra le genti. Non in cella secreta, o sola in casa, Pecchi tu più di lei se gliel consenti. Fugga quanto più può la chierca rasa. Nè per far pasti dilicati al prete Addoppi intorno al fuoco e legna e vasa. Spenga di carità cotanta sete: Per fera giovinetta i lacci stanno, Augello vecchio non è colto in rete. Fa. ch' ella s' affatichi a l'ago, al panno, Per fuggir gli ozi perigliosi, i quali Al corpo, e 'nsiem a l'anima fan danno. Femmina spensierata è china a' mali, Come sarebbe a dire a' risi, a' giuochi, E a tutti gli appetiti irrazionali. Imbriga, ovunque arriva, in quanti luochi Va, zizanie risemina, e raccende A suo potere i mezzo estinti fuochi.

Però fia necessario, a chi si prende Cura dell'onor suo, darsi a quell'arte, Che ciascun loda assai, nessun riprende, Che è l'ago e il fuso: e aver di gloria parte Con la moglie d'Ulisse e Bruto, e mille, Che celebrate aono in varie carte. Non cerchi assomigliarsi a le Camille. Lasci l'armi e i cavalli : altro mestiero Conveniva a Briscida, altro ad Achille. Non vo' ch' a poëtar metta pensiero, Basti che legger sappia un poco poco Per entro gli atti di Giovanni e Piero. Chi la terrà, se l'entra in petto il fueco De l'Ariosto o del Boccaccio, ch'ella Su gli amor non se n'entri a poco a poco? Esser pretenderà leggiadra e bella. Com' è dotta e saccente: Amore in tanto Prende le faci, e l'auree sue quadrella. Farà sonetti, e sol per darsi vanto-Di rara e di famosa, e spesso ancora Risponderà per lettre a scritto pianto. Ovver essa con lettre, e questo fora Il peggio, a lagrimar sarà la prima: Eccoti pudicisia in campo fuora. L'aspo, il subbio e la rocca abbia per rima: Sprezzi quella virtù ch' in donna è infame, In maschio laude oggidì nulla stima. Non vo' che porga orecchio a l'altrui trame, Che 'l mal esempio imprime, e spesso un egro. Veggendo altri mangiar, desta a sè fame. Che rida sempre nel commercio allegro De la furfanteria degl' istrioni, lo non approvo, se vuol nome integro. Non mai Lucrezia udì pazzi e buffoni; Chè gl' inonesti detti, a chi gli ascolta, Corrompono i costumi onesti e buoni. Liberamente affermo una tal volta Gioco, una parolina, un motto a scherzo. In verissimo senso poi si volta.

| Il primo ch'amor vibra, è il dir da scherzo, | D.:  |
|----------------------------------------------|------|
| Il praticar domestico il secondo,            | Pric |
| Quello poi da dover giace nel terzo.         | S    |
| Non però vo' che sembri un tetto pondo,      |      |
| Gelido sasso, un infelice intoppo,           | Stia |
| Un ingegno fantastico e prefendo.            | 1    |
| Nè molle troppo sia, nè dura troppo;         | (    |
| Scegliane il mezzo, e diligente mire,        | 0    |
| Non esser lenta o correr di galoppo.         | 1    |
| B periglioso il ritornare, il gire           |      |
| A tutte nozze sempre, a tatte feete,         | A    |
| E con chi l'ammonisce, alzarsi in ire.       |      |
| Donna pudica, e dritta in casa reste,        | _    |
| La turba noce, e quindi vien che vuele       | E    |
|                                              |      |
| Ogni carretta, e dimen altra reste.          |      |
| Per far poi forse concorrenza al Sele,       | 0    |
| Provvision d'unguenti fa da grande,          |      |
| Nè ginvan contra ciè busse e parole.         |      |
| Il calcinato viso a rughe spande             | (    |
| Repente il piano averio; e quelle perle,     |      |
| Ch' a la lingua facean vaghe ghirlande.      |      |
| Quanto or vi sono orribili a vederle         |      |
| Fetide e negre? ed uopo è di tanaglia,       |      |
| Non di rimedio più per sostenerie.           |      |
| E forse che non sa la femminaglia,           |      |
| Che gli unti fanno, e i lisci de le gote,    |      |
| Quel ch'acceso carbon, c'arida paglia?       |      |
| Ma tanto il cieco vizio in tutte or puete,   |      |
| K l'ignoranza madre d'ogni errore,           |      |
| Che son riprese e pur si stanno immote.      |      |
| Moglier dimmi, non piaci al tuo signore      |      |
| Sì senza biacca, e quale il ciel ti fece?    |      |
| Or come incorri in sì sfacciato umore?       |      |
| Dirol per te, dappoi che a te non lece:      |      |
| O per vaccanterie, ma pur cot tempo,         | 1    |
| Via se n'andrien, temo io di più ria face.   | 1    |
| Evadue e Marzia, chiare in ogni tempo.       | ļ    |
| Ed altre, ed altre de la prima etate         | 1    |
| Schivar questi sospetti in quel buon tempo-  |      |
| •                                            |      |

Prime di tutte, ch' a portar beltate Sudassero a beltà, fur le Sirene, Invide, furibonde e scellerate.

Stiasi entr'al nido suo, questo conviene; Nè qua nè là per usci e per finestre Corra guatando ognor chi va, chi viene;

O fila o tessa o conci le minestre Col suo demonio, e fuor de la ragione, Per l'appetito non si discalpestré.

A mollissimi amor caldo balcone È ruffiano; apportan le vedette A cento mila colpe occasione.

E s'avverrà, che un Giorgio le dilette, Non ti fidar, ch'essa giammai si stanchi, Fin che da quel non giugne a cinque, a sette.

O che cacciar di segni or negri or bianchi: Che favellar co' diti, e con la fronte: Che bel menar di braccia, e gambe e fianchi.

Col senso ponga e tregua e pace a monte: Affreni l'occhio, d'ogni infamia, e d'ogni Mala operazion principio e fonte.

Di se stessa, e del mondo si vergogni; Pensando che i piacer poc'anzi avuti Fien lunghe penitenze e brevi sogni.

Non faccia come fan gli animai bruti,

A quai manca intelletto: a se provveggia,
Che'l natural difetto in leggi muti.

Agevol questo fia, se non l'asseggia, E impedisce l'età, che non si tosto Docile si travolve e signoreggia.

Un fresco ramo assai chino e disposto,
A gabbia, ad arco avrem: l'altro si rompe,
Che di soverchio è contumace, e tosto.

Or ch' è fanciulla, sprezzar può le pompe, Il buffoncello, il canto, il sonno, il vino. Ciascun de' quai nel ben poi la atterrompe.

L'arte, s' ha mal ingegno, e'l buon cammano, Che tu le mostri, formeraffa in tutto D'un animo gentile, e pellegrino:

Vol. IV.

Non altramente, che terreno asciutto. B da se magro, con versar letame. Grasso diventa, ed atto a produr frutto; O come sterile arbore, che brame Innestarai col fertil, cangia usanza, E di fruttificar tien miglior brama. S' ha buon ingegno, con l'esempio avanza. E col buen uso, entrandone pian piano De la virtute a l'onorata stanza. Non altramente, che secondo piano. Volto da buoi, con geminate usure Rende quanto vi sparse inculta mano. O come vite, che da se mature Manda le solite uve, nondimeno Bisognosa è di falci e di colture. Non aspettar, ohe si raccolga in seno L'attempate malizie in quel veratro, Che le scuote di bocca il giusto freno. L'aspro bifolco al di sereno, a l'atro, Il tenero giovenco addestra, e doma Sotto l'incurvo e faticoso aratro... Il contadino a la matura soma Il lascivetto insolito polletro, D'occhi grifagni. di pendente chioma. Qual in più parti si divide il vetro, Tal la semplice età di biondo pelo. Di duro ferro è l'altra, che vien dietro. Ouando fie giunto a' nubili anni il velo Corporeo, elegga, o de la terra meglio Le tede, o gli imenei sacri del cielo. Se desia tonicella, animo veglio Abbia, e rivolto a Dio la notte e il giorno, Stracci le cuffie d'ôr, franța lo speglio. Se vuol marito, e nosco far soggiorno, Cresca in bontate al capo, che l'è dato, B in prudenza maggior di giorno in giorno: Tanto a lei piaccia, quanto a lui vien grato;

Non sia ritrosa, nè loquace sia, Ch'entri a tutt'ore in ghiribizzo, in piato. Voglioti ricordar, madre, una mia Sentenza, e non perchè da me l'impari, Chè ben so, che notissima a te fia.

Chi si vuol maritar, giungasi a pari:
Nè per sangue, o per soldi, atro disegno
Faccia avvinchiarsi da partiti amari.

Chi fa d'altra maniera, e senza ingegno, Troverassi mai sempre in ira, doglia. Maninconia, rancor, noia e disdecno:

Spegnerà del ben far tutta la voglia:

Però t'avviso, che d'affetto accendi
Giusto l'anima tua, d'altro dispoglia:

Se tu fai compagnia, se compri o vendi,

Voler e disvoler sempr'è in tua possa:

Puoi dir con libertade, o lascia o prendi.

Ma s'una volta in matrimonio hai mossa La lingua a quello, lo voglio; è forza poi, Che porti quel voler fin a la fossa.

Spendi qui, prego, e desta i pensier tuoi, Che non per sormontar tutte le stelle, Nè l'inferno ruini, ove non vuoi.

Chi non ha panno, cingasi di pelle, Trovisi un merlo, chi non ha calandra, Merlo, che in giù e in su gracchi, e saltelle.

Se non puoi porla in cà di Creso o d'Andra, Ponla in cà d'Iro: i' lodai sempre ognuna Di rustica bontà composta mandra.

La nobiltà per done di fortuna, Scende a' mortai; ma la virtù per dono Alto di Dio, deve ogni ben s'aduna.

Di questa ferma opinione io sono, Che non ad uom di robe si dia donna, Ad uom si dia, che robe far sia buono.

Peggiore è il pazzo, ch'una avvolta in gonna, Serva rozza, e fanstica, nel saggio Sano giudicio, e stabile s'indonna.

Ecco per obbedir, quanto scritto aggio, In parole plebee, resta, che in opra Si metta a lo spuntar del nuovo raggio.

Ma mi protesto che non poggia sopra Natura alcun consiglio o piaccia o spiaccia: Se ben la forza col consiglio s'opra. Se tua fanciulla, che Dio mai no'l faccia, Di nature sarà maligne e prave. Ogni calda avvertenza in lei s'agghiaccia. O vecchia rancia, o giovane soave. Muti paese e pelo e stato e sorte. Acqua non hai, che sì gran macchia lave. Quel ch'or Formica è detto, uom fu già forte, Dato a l'agricolture, a le fatiche, Per monti e valli e per vie lunghe e corte. Ma non contento delle proprie spiche. N' iva rubando senz'alcun riguardo Per spelonche domestiche e nimiche. Sdegnossi Giove nel drizzar lo sguardo Verso le terre, e in animal cangiollo. Quai ne si mostra, e piccioletto e tardo. B ne l'antico nome suo lasciollo: Chè Formica è chiamato anco al di d'oggi, Fin da quella stagion che trasformollo. Serba l'affetto per campagne e poggi, Benchè perduto abbia le prime forme, Che ladro in quel d'altrui sempre s'appoggi. Or guarda come quelle escono a torme. Rubando, e tiran dentro a l'ime grotte: Nè lascian de' lor piè mai le fatt'orme; Se fosser qui tutte le lingue dotte, Non potrienmi negar ch'è vana forza. Come del chiaro di far tetra notte. Volger dal cammin suo natura a forza.

## SATIRA SECONDA

### AL SIGNOR

### CIROLAMO SFORZA

Tosto che 'l ben oprar fu posto a terra Dalle genti maligne e tralignate. Sorse fra noi la maladetta guerra. Ouel mio, quel tuo d'una in un'altra etate Crebbe sì, ch'alti imperii, onori eterni S'acquistàr l'arme ingiuste e scellerate. Puossi veder ne' tempi più moderni Tra Bracci e Sforzi, ed altri mille e mille, Che nulla fur, non dico bassi esterni. Lasciamo star, perchè cantato è Achille Dalla meonia tromba, e 'nsieme Ulisse: Se non ch'arsero tempii, nomini e ville? Lor questi alzò metalli, e quel ne scrisse, Furo adorati ancor per buoni e santi, E Dio sa, come l'uno e l'altro visse. Facciansi qui, facciansi, prego, innanti Cesare, ed Alessandro: e venga Augusto Un de' più cari alla fortuna amanti.

B forse Alcide anch'ei non fu sì giusto, Come le greche mentitrici carte Lasciar per bizzaria, disser per gusto. Guardiamlo in Carlo Quinto, in cui ver'arte Dicon fu di milizia, e qualche volta Perdè, e pur vien chiamato invitto, e Marte. Apre uom l'orecchia, e in ogni lato ascolta, Ch'ei dal soverchio non fu mosso mai: Ma ciò, perchè al contrario non si volta? Quantonque, a dire il vero, ei fu d'assai, R men degli altri ignobile imperfetto. Ornando questa eta di nuovi rai. Ogni mortale ha in se qualche difetto O per natura, o pratica di tristi: È solamente Dio tutto perfetto. Sono i dritti pensier confusi e misti Co' torti, e i torti vanno in un co' dritti: Tu ferro d'avarizia il cor n'apristi. Armasi'l Guelfo d'argomenti fitti, Il Ghibellin le sue ragioni allega, Iberi e Franchi n' han del tutto afflitti. Mentre i Principi fan or guerna or tregua, Il Tiranno infedel empio e funesto Nel mar Tirreno oscure insegne spiega. Ah! giù del Ciel discenda aiuto presto, Movasi alta pietate a ferma voce In pericol sì grande e manifesto. Sia 'l segno di salute, e quella croce Da questo e quel si spesso eretta, e tinta Nel sangue nostro, or più che mai veloce. La. Padre, di pallor faccia dipinta, Lacera ed egra, alzi le ciglia un poco A la sua sposa languida e discinta. Col sangue delle spine estingua il foco. Con la dolce parola a se richiami L'errante plebe, e renda al primo loco. Torniamo a casa. Ognun, che'l troppo brami, Cerca la guerra, e tal proprio fa Ghini, Che innamorato par la segua ed ami.

Se bee, se mangia, o resti egli, o cammini, Ed ancor guerra guerra in sonno grida. Alto sì, che l'intendono i vicini; Con un qui briga prende, un altro isfida. E pettoruto, ha forti nervi, ha sode Ossa, ove tutto il giganton si fida. Braveggiar anco temerario s' ode: Veste ferro lassù celesti membre. R Palla e Marte il Dio gagliardo e prode. Par che de' tuoni ognor Giove si membre, Ma non di Tauro farsi, rispond'io, Uccello, o cosa liquida o bimembre. Evvi sotto l'insegna, Adonio mio, (Dirogliela in sul viso, e mi pardone) Falcon di preda faggitivo e rio: R Furio condottier d'empie persone. Mortal nemico di riposo e pace, Cui l'alma sta per sale in quel corpone: Ed a cui tanto una mal' opra spiace. Quanto a Ronchetto ipocrita l'errore, Che fa con la matrigna, e'l padre tace. Uom, che non ha riguardo al proprio onore, Il buon creato dice a questo, a quello, Che per vizio nol fa, ma per amore. Così cieco sen passa il poverello, Pubblico vituperio di sua casa. Ch'oggi non è più casa, anzi bordello. Barbagianni infelice, in cui s'invasa La torta guancia, e 'l ciglio ch' addolora, Fin a cagnuol, che quinci e quindi annasa. Quel ch'è di dentro appar per quel di fuora; Seguon del corpo suo la tempratura I costumi dell'animo ad ogni ora. Oitra questo erroruzzo, uccide, e fura, Ma tanto destro, ch' a scopririo è forza Andar con astrolabio, e con misura. Borbotta pater nostri a poggia, ad orza, E con pelle d'agnello ingordo lupo

Tutto il genere umano inganna, e sforza.

Non ha fiume sì largo, nè sì cupo Antonina l'uom de l'arme da Novara, Nè si può far con lui sconcio dirupo. Scortica sì sempre ove alloggia amara-Mente, fig alle mura de l'albergo. Man torta, fronte arsiccia, e bocca amara. Non ben ha volto alla sua Lidia il tergo. Che, non che 'l manto, i peli delle ciglia Giocasi, e sta, qual sotto l'acque un mergo. E la meschina abbandonata figlia Aspetta invano i debiti imenei . E sospirando tuttavia s'ingiglia. O secolo ripien d'uomini rei. Che le Megere incrudelite e tetre. E i Pluti già t'hai fatto idoli e Dei. Nè giovan degli Orfei l'antiche cetre; Nè di quell'Anfion, che mosse al suono, Tiensi per certo, le tebane petre. Or solo il suon de' soldi è grato e huono, E delle trombe, e dei tamburi, quando Preda l'imprese e latrocinii sono. Se rinascesse il Ser d'Anglante Orlando, Coi dod:ci robusti di Parigi. Per uno scoppio andria di vita in bando. Nè gioveria che tanti a' laghi Stigi Mandato avesse la sua durindana, E voti andrian gl'incanti a Malagigi. Lascia, lascia, soldato, ir via l'Alfana; L'elmo e la lancia alla fucina rendi. Ch'ogni armatura incontra'l fuoco è vana. O tosto un archibugio in spalla prendi. Se vuoi rubar con ali altri e case, e tempi, Esser discritto in rollo, aver stipendi. Tutto di polve e fumo il capo t'empi, Ch'altro guerra or non è che sumo, e polve, E ten potrei narrar cotanti esempi. Ogni buon atto in ombra si risolve. Combattere a steccato, o dare assaito

A rotte mara, ove più d'un si dolve.

Se vinci, io ti glorifico ed esalto O per ingegno vinci, o per fortuna: Co' piè, se perdi poi, sovra ti salto.

Robe, e danari a dritto, a torto aduna, Vesti da cavalier, fa del galante, Vàntati a giorno chiaro, a notfe bruna.

Movi con sprezzatura ambe le piante, Guarda con occhi biechi, abbi le cose Tutte egualmente indomito, incostante.

A questi di le virtù stansi ascose , I vizii hanno il dominio , e'l tutto ponno, Moion le gentilezze favolose.

Ahi! dato in preda tutto al ventre, al sonno Già glorioso, e bel paese Esperio,

A tal condotto omai ch'ognun t'è donno. Ora il Gallico t'arde, ora l'Iberio:

Nè per le sorge più Scipio e Camillo, Nè Cesare, o il figliuolo, o pur Tiberio;

D'alta montagna sei fatto un lapillo.

Per le discordie tue, per le tue colpe

Squarciato e preso è il trionfal vessillo.

Altro certo che te non ho, che 'ncolpe.

E qual lingua verrà, qual sarà penna,
Che d' infiniti error mai ti discolpe ?

Ancor so, ten ricordi: ecco Ravenna, E Roma, non più Roma, a sacco posta, E l'Isola, il cui mezzo è l'antiqu'Enna.

E a ciascun barbaresco insulto opposta Napoli, sempre alla propinqua Epiro. Sempre, e ad Alger, sempre, e ad Algerbe esposta:

Il peggio è, quando lagrimoso miro
Data a l'unghie de' suoi la bella Siena:
O delle umane cose instabil giro.

Santa Concordia, i soli tuoi rimena
Più sereni e tranquilli agli occhi nostri,
E leva Italia omai di lunga pena.

Deh lieta pace, a che tu non ci mostri Le verdi olive, e le vivaci palme, E voi, eterni fuochi, i lumi vostri? Povera Italia! sotto sì gran salme
Languendo a terra cade; e seco insieme
Ne l'innocenza lor tante e tant'alme.
Crudo, fatal destin l'affligge, e preme;
Prega le stelle, invoca i tardi figli;
E non udita, ne sospira, e geme.
Nessun, dice, di me si meravigli:
Nessun dietro mi pianga: a me par troppo,
Se non più fansi i campi miei vermigli,
Se non ritrovo altr'ira ed altr'intoppo.

-comen

## SATIRA TERZA

#### A W PORFIRIO TESTA

Che cortigian ti facci, eh chi l'approva? Anzi fatti un Busiri, un Licaone. Ne la corte ogni danno, ogni mal cova, Il torto vince, e perde la ragione. Io'l dico, e'l posso io dir per fatta prova, Non per particolare opinione. Fatti un pistor, fatti un Poeta vano, O fatti un birro, ma non cortigiano. Qual fallir tuo, qual fallir già de' tuoi, Qual giudicio divin, qual celeste ira, Qual ignoranza, o chiamar pazzla vuoi, A disperazion l'anima tira? Ch'ami ora quel, che odiare avra' dappoi, Quel che mortal veleno accoglie e spira: Ch'altro mostra di fuor, altro tien dentro D'ogni infelicitate abisso e centro.

E fu già un tempo, che nome ebbe Morte:
Non è favola questa, apri l'orecchia.
Ma perchè 'l nome era troppo agro e forte,
E 'l cor pungea più, ch'attizzata pecchia;
Quell' M cangiato in C, le fe' dir Corte,
Che importava; oggi ad ogni usanza vecchia
Verrà contraria, e farà corte e liete
Le speranze lunghissime inquiete.

Non ti fidare: ella oggi è più, che mai Lunga, ipocrita, avara, empia, e crudele. E se ben col servir, ciò che vuol. fai, Forz'è che alfin t'inganni e ti dipele. Fuggila, per Dio frate, e fiete assai In altr'arte succhiar men duro fele. E credi, che se n'odi il comun pianto, Sordo sarai di tal Sirena al canto.

La qual, s'a pochi, come il ciel destina,
Benigna fassi; non però ne viene
Che non fallace sia, non sia meschina,
Inferno di travagli, e mar di pene.
Essa de buon, de rei fatal ruina,
Nè carità mai tien, nè mai fe tiene.
Sola speranza par le reste in tutto;
Che spunta fiori, e non raggiugne a frutto.

Ma, perchè dalla lettra che mi mendi,
Comprendo, ch'ostinato l'ami e cerchi:
Mentre mi conti ad uno ad uno i grandi
Dignissimi di Mete. e Moli, e Cerchi.
Nè fai parola del mi' Anselmo d'Andi,
Di Cinna d'Agrio d'Alchi d'Esbio e d'Erchi;
Che stanchi e bianchi, accesi d'odio e scorno,
Pentiti invan ne piangon notte e giorno.

R perchè so, ch'ogni opra saria nulla
A volerti ritor da questa impresa,
Per quel di più, che me n'ha detto il Rulla,
Cui gravissamente ancor ne pesa;
Qual chi con pargoletto si trastulla,
Dice, che vada, e gli ha la via contesa,
Farò, poi che men preghi, e in parte forse
Il mal torrò, se 'n tutto non può torse.

- 544 -Prima saupi, che due le virtù sono In Corte necessarie, e principali. Pazienza, ed astuzia; or se vuoi buono Parer, s'un di voltarten' con destr'afi. Queste seguir convien, con prego e dono Queste impetrar da' numi alti, e immortali, Senza le quai somiglio ogni fatica Ad inarata campagnuola aprica. Non por fede in padron; sia, quanto voglia. Santo e dabben: che le speranze porche. Che quella tua sì calda e ferma voglia Non ti conduca alle meschine forche. Mostra por fede, acciocchè e' non si doglia, Se 'n te scorgesse diffidanze sporche. Cerca ognor, che'l cercar ti fia concesso. Suda sempre d'aver, guarda a te stesso. De' padroni l'amor s'appropria al vino, Ch'oggi è qual ier, ma diman poi non tale. Però sia sempre a l'util più vicino. B'i tuo timor sia'i fosso, o lo spedale.

Ch'oggi è qual ier, ma diman poi non tale. Però sia sempre a l'util più vicino, B'l tuo timor sia'l fosso, o lo spedale. Non imparar nè greco, nè latino: Contentati restar qua giù mortale Senza i famosi nomi, e l'ampie fame; Pur che a morir non t'abbi egro di fame. Giunge a pessimo fin, chi 'n corte vive.

E non vuol traviar giammai del dritto.
Questi'l dice a colui, quegli lo scrive:
Ma nessun motto è, che non sia già ditto.
Se l'inventrice delle prime olive,
Se chi primo portò l'uve in Egitto,
Vivesser oggi in corte, e fosser giusti,
N'avriano a uscir sul fin d'infamia onusti.

D'un buon si dice: o che balorda fera,
Ha servito gran tempo, e pur che ha fatto?
Quanto è più scaltro il Petronin Dolvera,
Che sovra 'l ciol dell'auro ito n'è ratto?
Oh tu dirai: nella giustizia spera,
Non t'adirar s' ha beneficii un matto.
Ti rispondo, che sei mozzo da spola,
Torna pur a imparar, va pur a scuola.

Faria in altra stagion quel che tu dici Della giustizia, or son l'età cangiate, E cener quei Serran, Curii e Fabrici Di quella chiara avventurosa ctate. Allora eran più ricchi i più mendici. Men freddo il verno, e calda men la state. ll viver d'oggidì sott empi lumi Altri modi richiede, altri costumi. Non por fede ne' tuoi cari conservi: Pensa che quegli in te non pongan fede: Sii doppio: in ciò sangue, ossa, carne e nervi Adopra, e petto e mano e lingua e piede. S'a me non credi, e più non ti conservi, Che se con mille combattessi a piede, Ahi, quanto dappoi vecchio, e fuor di corte Del tuo poco saper ti dorra' forte. A te son que' nemici, a lor se' tu. Fàrmati, e non cercarne, o frate, il quia. La tavola rotonda, e il capo Artù Stansi oltra il campo, che mantiene Ria. Pipino, e Carlo ancor si stan lassù. Noi poveri, e mal vivi siam per via. Torneran forse, ma non sassi il quando. Frattanto intorno il ciel sen va rotando. Vuo' che ti dica, come corre il mondo: L'alma de' gran Mastri è negli onori. L'alma de' Mercatanti è nell'or biondo. L'alma de' Cortigiani è ne' favori, L'alma de' Marziali scorre a tondo. Ne l'alma altrui l'alma è degli amatori. Quella de' Marinari è per le sarte. Ouella di voi Poeti è su le carte. Il mondo è stolto, e chi ci vive è stolto. Son le cose di lui favole tutte. Non voglio il poco, e'nsieme fuggo il molte. Come le strade o più fangose, o asciutte. Nel mezzo siede il mezzo: avere il volto Magro, e le guance alla miseria instrutte: O quel grasso, e quell'erte fuor di modo. Socrate non approva, ed io non lodo.

Il far sempre da grande, il non mostrare Bisogno; per celata, e per panciera Servati prontamente: e l'adulare Per scudo e lancia alla battaglia siera. Venir vuoi ricco, e ti convien usare La lingua alla menzogna, alla chimera: Dir, che 'l padron, ben fosse un Ser Carlaggio. Sia liberale e santo, e giusto e saggio. Cui non per ozio mai cantare il cielo Come s'aggire, il mar come si turbi: Perchè fuor esca il caldo appresso il gielo. Perchè un luogo si lasci, un poi s'inurbi. In udir questo gli s'arriccia il pelo. Col suon delle scienze tu'l conturbi. Me' digli, come rubi, e come uccida. Prenda, e tradisca chi di lui si sida. Già per questa cagion poco a me piace A' moderni Signor molto servire. Ti potrian far, dirai, che? più loquace. Ladro e ribaldo, il vizio ognor seguire. Sia maladetto a chi non spiacque, e spiace In servitù tirannica morire. Non so, nè voglio dir quel ch'è peccato, E però mi contento or del mio stato. Non so, nè voglio dir, che Olindio è parco S'egli è cortese a tutti: e che cortese È quel tanaglia mariuol d'Alarco. Che si fa così strette, e lorde spese. Non so, nè voglio dir, che Clutilarco Da fanciulletto alla virtù s'accese: Dov' ei col vizio nacque empio, e bastardo Di Raffaella, e padre arcibastardo. Non so, nè voglio dir, che questo è dotto, E quel sa nulla, ove 'l contrario appaia. R dove non ho visto sopra e sotto, Che Gesolinina è sconcia, Ardelia è gaia. E dove di cucina ho'l gusto indotto. Dir che mastro Pasquin vince l'Arpaia, E cose, che non fansi al genio mio, E piacciono al padron, ma non a Dio.

Non so, nè voglio dire, o far quel tanto, Che Scita non faria, non diria Moro. Indurre un poverello a fin di pianto. Per di man torgli un ramoscel d'alloro: E per invidia, tal biasmar da canto. Che più di tutti gli altri meco onoro. Moia più tosto, che s'intenda mai. Che a torto abbia uom per me fastidi, e guai. Marmi di Sparta, e vasi di Corinto. Orsi, e colonne, o Italia, e novi scettri T' han disonestamente il viso tinto. Mozzi i capelli, e tolti via gli elettri. Conti, Marchesi, e Duchi han quegli estinto Conoscitor de' tuoi celesti plettri. O non avesser mai lasciato a noi Chilperico il Messer, Cesare il voi. Io mi contento star quivi fra Cuma, B Baia, in santa e solitaria vita. Mirando il Leucogeo, quando più fuma, O ver Lucrino andrò s'amor m'invita: O col remo aprirò la salsa spuma. S'a Nisida vo' far dolc > salita, B dir: Questa fu Ninfa, ch'attrui piacque: Or è piacevol sasso in mezzo l'acque. Così per veriar luogo, in Averno Rotando il piè, vedrò l'antiche mura, Donde il Troian catò giù nell'inferno Con la Sibilla, per la notte oscura. lvi ammirando il gran valor superno. Dirò fra me: Quest'onda è di figura Negra, e col fiato uccidea, che stran'opra? Volanvi sani oggi gli augei di sopra. B se men verrà voglia, in piaggia al monte Andrò, che nome ancor tien di Miseno: O volgerò l'insazïata fronte A quel, che Circe obbe tant'anni in seno.' Al nocchier canterò l'opre a lui conte, Che col possente e magico veneno Dei rombi e segni, al suon delle parole Fe' la bella e crudel figlia del sole.

Sorsero alti palazzi, dov' or l'erbe Crescon più folte, mostrerò col dito: I sacri boschi qui tenean l'acerbe Gabbie del popolaccio egro, e schernito. Orsi. Lupi e Leou, fere superbe. Tutto d'intorno fean sonare il lito Di miseri urli e d'engosciosi pianti, Forme cangiate d'infelici amanti. Talor andrò là 've Tifon sospira . E'l gemito n'udrò più da vicino; Quando avvien, che si cruccia, e che s'adir. Del grave peso, che gli è sovra chino, Griderò: Oui più dolce, o vento, spira. B di': Qui fece angelico, e divino Spirito stanza un tempo illustre e chiara. Gloriosa marchesa di Pescara. Ouesti luoghi mi godo in pace, e senza Travagliarmi il cervello in Corte, o frate; Nè di Signor magnifica presenza Mi risospingo a sciocca vanitate. L'anima non m'asseggia aspra temenza Di venenose lingue scellerate: Nè sento invidia, che giù basso io scenda, B che un di me peggior su in alto ascenda. Farai meglio a venir, dietro lasciando L'ambizioni al tuo vicip Boldaro; E tutte metter l'avarizie in bando. Che interbidan sì tosto animo chiaro. O vieni, o va: non ir troppo indugiando: Segui quel che di te gli alti ordinaro Fati, acciocube ne segua o buono, o rio . Fin: qui posar mi vo', rimanti a Dio.

# SATIRA QUARTA

Mai può guidare un cieco un altro cieco. Cieco se' tu, che senza moglie a lato Vieni a me cieco per consiglio, il quale Moglie non ho, ne desio d'aver moglie. Or che consigliar posso in così grave Dubbio importante? Il marital si loda Giogo, e la vita libera si loda. Ma qual è il meglio? s'io dirò, ch'è il meglio Non ammogliarti, mostrerò, ch' a forza Da dura passion sia tratto, e spiaccia Ouello a me, che a ragione in comun piace. E piacque, e piacerà sempre a le genti. Prendila, s' io ti dico; e tu, soggiungi, Perchè non la prendesti, o non la prendi? Dunque fie più securo io pria dimandi: Piace a te donna? se dirai sì, tosto Risponda: or su, va, prendila, se no. Vivi com' io, contento e fuor d'impeccio. Ma perchè al tutto ragionar bisogna.

Senza più scuse i' detterò quel tanto,

Che parmi, e dal dir mio sen trarrà quello Sol, che s'assesti a l'umor proprio, e l'altro Farem, detto non sia. Prima consiglio Or che diciott'anni hai fresco e polito. Alla notturna guerra delle niume Provi la schiena, il braccio: e che non lasci Marcire il fior di questa età novella In grembo all'invide ore, ai tempi avari. I trent'anni aspettare è grave errore. Come aspettato ben, che tardi viene. Or maturo di Vener cogli il frutto: Che se certi non siam d'aver dimane Vivi a vestirci, come in così lungo Spazio assicureremo il viver nostro? Oltra che in quell'età mezza è trascorsa . La vita, in quell'età sorgon pensieri. Che dal regno d'amor vanno in disparte. I figli, che allor nascon, vecchio e stance Trovano il padre, ed essi ancora in viso Paion donzelle: intanto muore il padro. Nè giocar può col dolce nipotino, B vedersi da quello esser chiamato Con blesa lingua, e la canuta barba Tocca, e la chioma e la rugosa fronte Dalla man tenerella: e tu vedrai I figli, e potrai dir, che ti sien frati. E vedrai lieto ancor de' figli i figli. Se I corso natural non ti si tronca.

Se vuoi tor Fulvia, il saper onde sorse, Approvo; ma quel far genealogia
No: me quel far processo, e il sempre molto
Tempo in cercar, chi di lei fu nutrice,
Chi sono le vicine e le compagne,
Opra, che partorisce ira e diedegno,
Come ingiusta e soverchia, e biasmo e danno.
A tal forse ne spii, che fia namico,
E'l vero celeratti: o forse a tale,
Che amico, per affetto incontra'! vero
Anch'ei verrà. Consumerassi'l tempo

Più comodo a' piacer grati e soavi: E questa rifiutando, t'apparecchi Processar l'altra, e l'altra; e così passi Alla vecchiezza, ne torraine alcuna Passere solitario, e rancio e freddo. Ma posto, che Cornelia la sorella, O Sulpizia la madre, oppur la balia Ne desse a tatti; non però conchindo Che Fulvia sia puttana. Visto ho spesso Di madre disonesta figlia onesta: Di stolto padre nascer figlio saggio. E per contrario, spesse volte he visto Di madre onesta disonesta figlia: Di padre sazgio nascer figlio stolto. E in due frati cenervato, uno esser buono, Un esser pravo: un seguitar la guerra. Un semitar la pace: è differente Dal forte il saggio, e l'anima dai membri, Arber neu fassi d'uom, nè uom d'arber fassi : D'orse non nacque mai destrier, nè mai Gazza da destrier nacque: Legge eterna È di natura. Non così de' nostri Costumi, che con noi vatian mai sempre: Tu 'l ben sai: ladro fu cinqu'anni, e cinque, Ed altri cinque, oggi non è più ladro, Ma pio, buono e civile Oglarifondo. Fra Petronio su giusto in gioventute, Apostata in vecchiezza, e bestia infame. Rimira, che col·tempo egni creata Cosa in giro si velta, il cielo intorno, Intorno rota al pelo; or che di noi Quasi fronda volubili, incostanti?

Bella hei da torla, non mai brutta: e lascia Dir, che sarà tentata, e se sta salda Ad uno, a due, forz' è, che al terzo, e al quarte Vinta si renda: è favola; se dritta È in effetto, non fia ch' nom mai la tenti; E s'uom pur mai la tenti, ella qual torre Ferma al vente starà, ferma alla pioggia

Delle lagrime insieme, e de' sospiri, Senza piegarsi da man destra, o manca. Ma se non dritta, ella tenterà forse Vana e lasciva, e senza legge e senno. Co' risetti, e co' motti a luogo, a tempo Di raccendere or questo, or quel galante. Femmina brutta col guatar n' uccide, E induce a bramar altra: essa, che poi Si trova abbandonata, in preda almeno Darassi a vil sergente: eccoci novi Cittadin fatti di Corneto, Alfardo Grida, nè brutta sia, nè bella sia, Ma tenga il mezzo. Alfardo, in che bottega Si vendono, per grazia ora m'insegna, Ch' io possa, come fo ne' vasi, averne Una a mio gusto? Odi di più: par brutta A me Lavina, a te par bella. Olinda, Ch'a to par brutta, agli occhi miei par bella-La torrei brutta in un sol caso, quando Mi levasse di mano a povertade Con grossa dote. Povertà conduce Gli nomini anco a morir, che meraviglia S'a menar brutta moglie? Io per me poco Mi curerei, che fosse la Scanfarda. Vituperio al paese, ov'ella nacque, Barbuta, d'ottant'anni e senza un occhio, Sdentata e zonpa; o fosse pur Megera. Tisifone, ed Aletto: e per finirla, Fosse la morte e la fame e la peste, O tutte unite insieme in un sol corpo; Ma ben ricca, e provvista de' contanti. Poi che la povertate, ira di Dio, Ogni supplicio agguaglia, ogni gran cosa Vince d'assai. Quando la casa è piena Di porpora e d'argento, un corpicciuolo Nero e sgarbato a tanta luce è nulla.

Già, se la povertà non ti flagella, Pon modo all'appetito; una a te pari S'aggiunga; nè cercar molta ricchezza, Nè bramar fumi, e titoli da pazzo Per aver molto affanno. Poi che in casa Ti s'è condotta, dei pensar che Dio Te l'ha data compagna, e fatto, ch'una Alma in due corpi alberghe: però guarda Non la tradir, però mai sempre falle Carezze e festa: Nè per picciol fallo Dar di piglio al baston, correre all'arme, Come fa sempre il Baronciu Panaccia. Tienla in paura, acciocchè t'obbedisca Da capo e da maggiore in quel, che pronta Deve obbedir. Non le lasciar il freno Tutto in arbitrio suo: donna è, le donne Son donne al fin: ma non mostrar, che n'abbi Soverchia gelosia, soverchia ambascia. Noi sempre ci sforziamo oprare il peggio; Corre al vietato la natura umana: E spesse volte in quel non gir, non fare, S' insegna a fare, a gir. Disegna an cerchio, Onde non esca; chiamala, e di': cara Moglie, io non vo', che per balconi aperti Tessi, e ritessi da mattino a sera. Non vo', che strada di Lisetta, e Carda Ruffiane frequenti. to vo', non vieto, Ch'entri a' sacrati tempi, e di parente A nozze anco talora. Sovra tutto Non far, che questa fronte, e queste guance, Da natura si belle, e ben composte, Per solimato sien rugate e tinte, E per quegli unti pessimi, e sì sporchi Di Monna Palistilla; assai ti basti, Ch' a me sol piaci; qui ti ferma, e questi Ricordi fa che serbi eternamento. Pur s'alcun difettuccio in lei scorgessi: O che garrula fosse, ed importuna Alquanto, con prudenza la sopporta. Pensa, ch'ella è consorte; e pensa, che Le rose hanno le spine, e i pesci l'hanno, Le carni han l'ossa; il piacer, e la noia,

Così vuol Dio, concatenati stanno. Dall'altra parte, se vuoi ch'ella t'ami, Ch'ella dal tuo voler mai non si parta, Mostrale in fatti quell' amor, che solo Discopre altri in parole; è medicina, Che giova in tutt' mali: adopra il chiodo, Che strettamente unisca i petti insieme. Fu già vedova ricca, e assai leggiadra, Ch' una vecchiotta sua pregar soleva Con infinite lagrime e preghiere, Che trovato le avesse alcun marito: Il qual non per desio di caldo letto. Non per abbracciamenti, ella giurava Desiderar, ma sol che guardia e capo Fuss'ei delle sue robe, in tante parti. R distratte da tanti: la vecchiotta Promise, ed indi a pochi giorni allegra Tornando, espose: come un tal da bene, Ed a regger prudente avea trovato, Oual proprio essa volca freddo, ed cunuco. Fiamma crebbe alla vedova in sul viso. Poi che udì quel che non aria voluto. B gridò: Mala bestia, te con lui Mando alle forche; els che vuo tu ch'io faccia D'un che non sia marito? lo non per lorda Ischifezza il cercai; ma pur qualora, Come suole avvenir tra donna e uomo. Scendiamo a briga; chi potrà le nostre Menti conciliar? Dunque bisogna, Se fuor d'infamia vuoi, se fuor di risse Viver con la compagna, giorno e notte Oprar quel chiodo sì miracoloso; Quel chiodo, che pacifica e congiugne. Fora, sana, diletta, giova e pasce. O non possendo, o non volendo, è sempre Più sicuro, e da farsi, a non tôr moglie.

## SATIRA QUINTA

#### A M. GEROLAMO CIRALDI

E ch'altri dica: è troppo acerbe e auevo Il di costui parlar: non però cesso Satireggiar, come a me paia meglio, Pisccia o dispiaccia: o pedagogo iniquo, O sviato uccellone, amaro aspetto, Asino errante, o feccia d'intelletto, Chiudi le labbra: e farò tuo malgrado Ch'al sol de le mie carte in un momento Resti quasi figura in prospettiva.

Io pensava por fine a la giust'ira,
Fermarmi in tutto; ma dolente e grama
Donna mi viene incontro, e si lamenta
A sospiri, a signozzi, e dice: Io foi,
Ch'or non son più, poscia che mille e mille
Monstri m' han violata. Oh Dio, che tardi
A mandar tanti Bruti al fin incontro

A tant' altri Tarquint? o se t'aggrada
Di far vendette debite, che tosto,
Tosto tu non ripurghi un'altra volta
O con acqua o con fuoco il mondo errante?
Piansi di cor, poichè ne seppi il nome.
Poverella Virtù mi chiamo, or vedi,
Come trattata son dal secol vostro,
E come infellonisce a mio sol danno.
Quando altri suda al vento, al sol io tremo:
Quando altri abbonda di soverchio, io manco:
E quando altri è in silenzio, io mi querelo.

Qual fanciul, ch'è trovato in qualche fallo, Arrossa, imbianca e i gravidi occhi abbassa. Tal io, di nostra instabile e proterva Btà, poi che n'intesi un sì gran torto. E proposi fra me dir ne' miei sdegni Male del male, e ben del bene: e questo, Perchè ne' fati è fisso, a viva forza Convien si segua. Che lascisto, ond' io Tanto sperava in più superbo verso, Accompagnato dal furor di Marte, Il cantar cose eroïche e sublimi: Ora per poche frondi, e per vile irco In stauza e in rima sciolta satireggi Primo d'ogni altro; e questo premie e questa Laude, se può venirmen premio e laude. Che metto in forse, o dotta o bella o dolce Napoli mia, t'aggiunga. È grave e duro Tacere il vero, affoga il dolor chiuso. Poi so che spesso da l'assenzio fassi Rimedio ch' a salute induce un egro.

Io dirò pur, chi può tenersi? quando Veggio Bricaldo, il pallido Bricaldo, Colui, che per lo dado e per la macchia È pervenuto a titolo supremo, Essere a la sua patria Epaminonda.

Pannunzio, ch' è remico a spada tratta D'ogni buon'opra, al suo signor è caro, Cui dianzi era discaro, perchè a Turchi, Ad Africani, a Babilonii, a Medi
Diè la città, ch' egli in custodia aveva;
Dove, o tremendo evento! i nudi figli
Sol con le braccia difendeen le madri;
E sol col pianto, e cel gridare i figli
Bran difesi da l'afflitte madri.
Dove in su gli occhi de' mariti servi
Servian serve le mogli, or gode, or carco
Di ricchezze e d'onor può far, può dire,
E gli è sua colpa cancellata in tutto.

Receti Aucenio; quanto Aucenio il vecchio, Non visse cervo mai, serpe o cornice, Che de l'infame scorza or si riveste. Onde da Febo fu già Marsia tratto. Pur non è rocca si ben posta e salda. Che per tempo e per arte alfin non caggia.

Che dirò del figliuol d'Aulo? Non esce
L'armellin da la simia, il lupo manda
I lupiccini; or quanto l'ardir vaglia,
Spartaco, e gli altri ne fanno ampia fede
Ne' tempi antichi; e ne' moderni Altirro,
Nato del sangue per obliquo d'Aulo.
Molto può la fortuna: egli trovato
Ha viva vita eterna in vivi inchiostri
D'alto poeta; a che meravigliarci,
S' Enea bastardo, e traditora ed empio
Fusse degnata celebrar la chiara
Musa del gran Marone, e porlo in cielo
Dal Numicio? Non sia, chi qui disperi
Nome toccar, che gli altri nomi opprima,
Mentre la rota sempiterna volve.

Armodio e Bastian, perchè son ricchi, Paion belli e prudenti; e pur Tersite È l'uno e l'altro; e non è pazzo alcuno Che di lor duo più son conosca e sappia. Queste ricchezze gli assassini espressi Han tant'alto cresciute: or non si parla, Come venute sian, godonle in pace. Donde abbi, nessun cerca, e solo importa

Ch'abbi e possiedi. Armodio e Bastiano
Bran prima nemici, or son fratelli.
Lor quel, che a duo corsier di novo in stalla
Posti, avvenne che isbuffan tutta sera,
Si rimirano bieco; e taccion poi
Che conoscenza, l'altro dì che segue,
D'amore e di concordia è lor ministra.

Sia trascurato, ed ignorante e brutto Uomo, e sia vile, e sia maligno, e peggio Sia terza specie tra la hestia e l'uome. O sia pur bestia in tutto: abbia ricchezze. Che terza specie fia tra l'uomo e Dio. E sì dirà, ch' egli è nobile e puro Più di cristallo: e ch' egli è saggio e dotto, E sovra gli altri più famoso e grande: E faranseli ancor fin a gli onori Alti e divini. Alberto ha tanti Sagri, . Astori, Pellegrini e Girifalchi, Cani e cavalli in quell'eterne cacce: Dona senza ritegno: ed a chi dona? A ruffiani, a parassiti, a gente Simile a lui: veste ora button magro. Or investe di feudo villan rozzo. Ma non si trovò mai, ch'essi pur uno Mezz'arso pan donasse a un poverello Dotto, che tuttodi scrive e biscenta. Quanto fa, quanto dice, e quanto pensa. Scema con la virtir, col vizio cresce, B allora, allora in nulla si risolve. Il suo maggior intento è come possa Fuer di scoverta infamia il suo Lombardo Puttanino aggrandire, e un di farallo.

O italica virtù negletta e guasta!
Che barbari costumi! lo miro Arnoldo
Metter guinzagli a' buoni, assolver empi,
Spogliar d'onore i sudditi, e di roba.
L'una fuggita si rinnova, e l'altro
Non imita la Luna: it sa Polinda:
Quando a la più dolente e trista notte

Fu da trenta ed un altro in giro volta. Odo che 'l popol suo levonne il muso: Ma l'Ancille dal ciel mandate, a tempo Difesero il tiranno. E non è solo: Ha de' compagni assai, ma perchè faccia Così, dirollo: che non crede in Paolo, Luca, Marco e Matteo, nè crede in chi Gli altissimi secreti in Patmo scrisse. Nè agli altri d'Israel, ch'ebber Dio amico. Ch'è proprio un dir non crede, e spera in Cristo, Arnoldo è pravo, e può cadersi in peggio: Il popol per lui prega; è degno esempio Tra noi, che non sol una, ed una vecchia, Ma preghin per sua vita e mille e mille. A che condotto è 'l mondo! Ei più s'allegra, Che quel vada in esilio, abbia quell'altro Il capo mozzo, o perda casa ed orto: Ch'aver nuovi trionfi e nuovi regni. Ma perchè tema sempre, e tremi, io forte Mi meraviglio; e questa meraviglia Manca in pensar che fu proverbio antico. Chi fa temere ogni uom, poi d'ogni uom teme.

Basti d'Arnoldo. Or farem nuova uscita Con nuovo manto nel proscenio. E sono Le donne ancer, chi il crederia? ribalde, Arroganti, eteroclite, insolenti, Mentitrici, omicide e senza legge. Lidia sdentata e pazza dopo i venti. Venti e venti anni in ordin la cerusa Mette, e la pelle si stropiccia: ah putta, Ecci birro e pistere, ecci bifolco. Che non t'abbia forato, ancor che l'alta Origin tua d'alto principio attorci? Tu sol m' intendi, o Lidia, io son colui Che ti lodai, nè tu conosci: io sono Colui che ti dislodo, ingrata, avversa Al proprio sangue, e vituperio espresso Del sesso, de la patria e di te stessa. Giustina ingiusta: o nome in bestia tale Del tutto sconcio: è meretrice, è sporca, Si diletta d'usure e ruffianesmi. Com' è l'ombra col corpo, e 'l corpo aggiunto Con l'ombra è: così aggiunti i vizi sono Con quella, e aggiunta ancor co' vizi è quella. La di rubin così fregiata vesta. Che sen porta, il zibetto e l'ambracane De la figlinola è prezzo: a bei contenti L'ha venduta a Chirsigno: il vecchio pazzo Per vergine ha comprato una vaccaccia. Piscintoio del volgo: o ser Chirsigno. Mettetevi gli occhiali un'altra volta. Cautilia al mondo omai perpetua fede Fatte ha, ch'essa è bisaccia e quanto puossi, O a piano smonti, o ad alta cima poggi; Sì finchè bagni il fuoco, e l'acqua scaldi, Resteranne memoria: or lieta godi. Cautilia, d'un tal pregio: ancor per torta, Ed illicita strada può venirsi All'immortalità. Colui, che 'i tempio Arse per tale effetto, il mostra a noi. Chi per la porta intrar non può, s'ingegna Per la finestra intrare: altri che dice li contrario s'inganna: a te fia molto. Che di malizia cedi a nessua'altra.

Or conchindamia qui: femmine e maschi
Infernal rabbia sono. Il mondo è posto
Tutto in maligno: e chi comanda altero,
E chi umil serve a prezzo, di ciò solo
Son cagione Avarizia e la sorella
Ambizion, che dolce il cor titilla.
Queste, a guisa di due pieni torrenti,
Han d'Italia sommerso ogni valore,
E le sacre distrutte, acerba imago,
E le profane cose indegnamente.
Queste hanno oprato quel, che visto ho spesso
In due centrari venti, i quai di forze
Eguali e d'isa, l'un l'altro spingende
Alto tiran cen fosco orribil giro

Ciò che si giace a lor arbitrio in mezzo. lo per me, poi che scorgo il tutto un sogno Presto e fallace, a miglior vita i giorni Mi serbo in queta villa, e me stesso ergo, Malgrado d'avarizia, in libertate. E qual fuggito da prigion maligna Con la memoria del passato, il poco Presente estima molto: tal io. ch'ora Conosco quel che lungo tempo asooso Stato da gioventù m'era, e da sorte, Oui leggo e scrivo: e se di min spelonca Esco mai fuori al ciel, qui Tereo e Progne, Lì Cigno veggio, e Pico e cotant' altri, Che fur già, come noi, ma su per l'ombre Verdi e fronzute or volti in angei vanno. Oui seggio all'erba, altrove a passi tardi Cantando l'amorose tue querele Ruvide e calde, o Pan, le selve insegno Nel suon, che di Siringa esce, l'amata Siringa risonare, e i fiumi e i monti Soavemente. Ah cruda, ah bella Ninfa;

Ferma i fugaci piè: chi fuggi i aspetta, Non muever si veloce e si proterva. Ah! bella, ah cruda Ninfa, almen per queste Paludi, allor ch' in te sospira il vento, Se ti rimembra de l'amante, un poco Sospira il Dio che t'ama; ed al sospiro

Mostrin letizia i poggi e festa l'onde.

Poi, quando a casa torno, il mio Grecilio
Meco al fuoco sedendosi, mi conta
De le sue favolette. Or perchè sai,
Dicemi, il rosignuol più forte canta
Nel veder l'uomo? Il rosignuolo e 'nsieme
Il cuculo a contesa venner tanto,
Che de' lor canti l'asino s'elesse
Giudice, come quel ch' ha grandi orecchie.
L'asine che d'estrema inerzia è padre,
Negando di conoscer l'armonia
Del rosignuol, senza pensarvi sopra

L

Pronunciò, che 'l cuculo avea gorga,

B dolcezza migliore; il rosignuolo

Da l'iniqua sentenza e dura e sciocca

N'appellò tosto a l'uom; e quinci guarda,

Che innanzi a l'uom sì dolce ei canta, e piagne:

Chè si ricorda di quel tempo andato,

B del parer del giudice incapace.

Che accostossi al suo simile imperfetto.

Questa finita, a l'altra s'apparecchia: Nella stagion, ch'era povello il mondo, E senza le malizie, che sono oggi, Quasi tutti gli augelli un giorno andaro Alla nottola, augel notturno, e sola: E lei pregar con oratorii giri. Che lasciate le cave oscure e sozze. Si conducesse a far gli usati nidi Fra gli arbori, e goder vita serena, E le mostraro una poc'anzi sorta Quercia, dove potea volendo ombrosa Stanza fare a tutt'ore, e sola e grama. La nottola negò, dappoi soggiunse: Da questi arbori ancor nascerà male Che distruggerà tutti: io vi consiglio A far com' io. Sprezzaro i vani e stolti. Leggieri ed incostanti il sano e buono Consiglio della saggia: nato il visco Tardi seppero il danno; e però sempre Che miran lei, corronle a piene squadre Intorno intorno, per saper di nuovo Dalla prudente, ma quel tutto è indarno; Ch'ella sta ferma, nè per pianti e preghi Si piega a dir. Grecillo oltra via passa, Finchè gli occhi cadenti il sonno adombra, R a poco a poco occulta i carbon vivi La cener frodolente insidiosa Dentr' al suo grembo; e le sorgenti stelle Chinan le flamme sue verso l'Occaso.

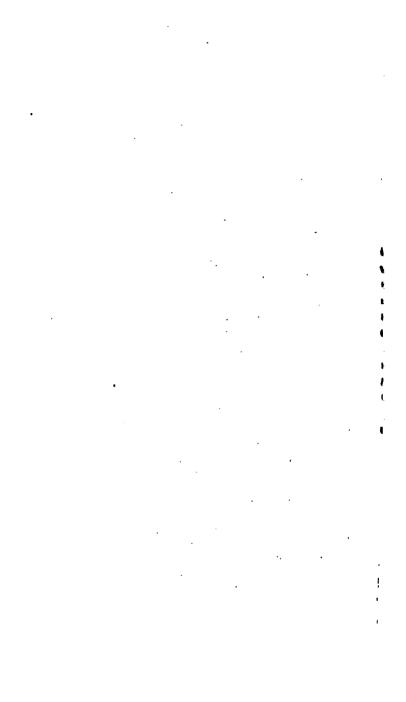

# GIOVANNI TORTI

icque in Milano nel 1774; morì esule illustre a la il 15 febbraio 1852. Pochi e valenti come i versi rti, dicea Manzoni, e in queste poche parole è lato il merito delle poesie del Torti. Il Sermone, i lui qui pubblichiamo, nonostante sia una delle sue i giovanili, ha tanto buon sale e tanto nitore poche può onorevolmente stare in compagnia dei Serche sullo stesso argomento pubblicammo già del , del Mascheroni e del Barbieri. Seguimmo per l'edizione delle Poesie complete del Torti data alla dal Grondona di Genova, (1853) per cura dei Pro-i Cereseto e Cicchero.

. . •

### SERMONE UNICO

### INVITO A PINARCO

### A SENTIRE I SACRI ORATORI

Ben tu, Pinarco, il sai, come fra quanti Dagli italici pergami l'orecchie Intronando ne van, rado la stolta Età produce un solo, il qual dell'arte Col predominio onnipotente sappia Nella immobil, pendente e stupefatta Astante folla odio, terror, pietade, Ragionando, creare a suo talento. La stolta età che nobilmente noi Osiam fanciulli dispregiar, ridendo Di chi laudi comparte, e titol dona Di supremo oratore a tal, che meglio Gonfii d'inezie, e vota, e dilombata Alto declami la divina voce.

Non però vogliam noi schivi da sagri Rostri faggir. Se indarno si presume Apprender quindi ciò che far si debbia, Perchè util scenda, e come mele dolce Entro negli uman petti il sermon nostro. Ciò che far non si debbia apprender giovi. Pinti guardiam così sovra la scena I vizii de' mortali, e grande in noi Onindi nascer contr'essi abborrimento. In vederli, sentiam. Dunque, o Pinarco, Or che la sagra al salutevol pianto Ed allo scarmo espiator digiuno Stagion trascorre, va pei templi, ed odi Chi all'adunato popolo ragiona, E apprendi come in cento inique fogge Malmenar la celeste arte si possa.

Senti costui, che lacera le orecchie Colla incondita voce, e, or colle mani Ed or co' piedi infuriando, pesta La ringhiera. Costui, giusta il costume Di tutti i suoi, rimescolando i vecchi Scartafacci, che a lui per cento e cento Mani arrivar, trovò, per raccozzarne Le cicalate sue, parole e sensi. Miser, che pur non valse a sceverarne Il rancio sucidume, onde per vezzo Amò lordarsi la trascorsa etade. Non decoro, non ordine, non forza, Non qui proporsi cosa, e ragionarsi Troverai tu, ma un esclamar frequente, E un simular con piagnolose grida Intempestivo duol. Ma dove lasci Quell'altro mei, che i gelidi suoi detti Alle seggiole vuote indarno spande? Ov'è chi al par di lui l'arte possegga Di ristuccar con uniforme, eterna Cantilena i mortali? Ad asceltario Shadigliaudo stanno, e contorcendosi Venti persone, e chieggonsi a vicenda,

Se presto ei scenderà. Deh fin ch'ei scenda Tu non rimanti. E chi mai fia da tanto Che fin ch'ei scenda rimaner si possa.' Salvo che intorne al cor triplice avesse Adamantino schermo, ed alla noia, Rd alla rabbia impenetrabil foese? Ma ecco che a sè t'invita altri che suona Sn le lingue degli uomini sì grande, Che d'ogni emulo suo destar può in seno Nobil senso d'invidia. Allor ch'ei venne Alla nostra cittade, a commendarlo Inclita fama il precedette, e canto Lettre, e del ceto il nome, a cui ne' tempi Più felici fu scritto. Or qual v'ha illustre Donna che serbi più devota rabbia Contro color, che per tropp'arduo al cielo Inaccesso sentier vorrian guidarci. R la qual meglio al femminil discorso Del libero voler, della efficace Grazia sa intesser dottamente i nomi Che d'un tanto onorar la mensa e il cocchio Dicitore non vaglia, e un giorno solo Di seder lasci colle aperte labbra A bever le celesti alme dottrine? Chi sarà mai, che d'ottimo s'estimi Gusto fornito, il qual maravigliando Da lui non parta, e a sè medesmo giuri Che non Basilio, o quel dall'aurea bocca, Od altri unquanco pareggiar lo seppe? E dritto è ben se a tanta gloria sale Costui; giacchè, raffazzonando a stento Di poetiche voci, e scherzi e tropi I periodi suoi, vince ogni magro Rettoricuzzo, e con quest'arme in campo Sempre ne vien sfidando a gran battaglia E nuovi dommi e dello illuminato Secol gli spirti, e dritto è ben, se immensa Moltitudin v'accorre, ed è ben dritto, Che tu pur loda, e l'impeto sostenga

Del popolo ondeggiante, e'il lamentarsi Di male aginti, e l'accennar de servi, I quai fan largo alle pietose dame. E l'urtar delle seggie e dei dorati E dif seriche stoffe ricoperti Matronali scabelli, e per lunga ora Il respirar del chiuso aere stagnante.

## SATIRA UNICA

### AL SERENISSIMO

#### D. COSMO MEDICI

GRAN DUCA DI TOSCANA

Sopra quanti in Italia han regii onori,
O Re dell'Arno, oggi t'ammiran molti,
Per bellezza di Stato, e per tesori.
Teatro di trofei chiamarsi ascolti
Livorno trionfal, che a' tracii regni
Tanti vascelli in fero Marte ha tolti.
Titoli in ver troppo sublimi e degui,
Che per sacrargli ad immortal memeria
S'affatichin di Flora i dotti ingegni.
Amica delle Muse è la vittoria:
Ed io le applaudo con festosi carmi,
Ma più fra i pregi tuoi stimo altra gloria.
La virtù del cuor tuo trionfo parmi
Maggior, ch'incatenar Turchi necchieri,
O d'Africa predar l'insegne, e l'armi.

Oui non ponno aver parte i tuoi guerrieri: Tutta la gloria devesi a te solo. Se nel gran regno di te stesso imperi. La fama messaggiera ha preso un volo Per le bocche d' Europa, e s'assicura Di farlo udir dall'uno all'altre polo. E dice, ch'in formare alma sì pura, Che regnar mai potesse in petto umano, Lussuria e fasto si scordò Natura. L'acuta invidia con affetto insano Vorria trovar tra tuoi desiri un vizio. E vuole ogni un, ch'ella vel cerchi invano. Se del pubblico amor credi al giudizio, Che glorioso premio è de' Regnanti. Come l'odio comune è il lor supplizio. Vederai, che non men de regii manti Tu gloriar ti puoi del proprio cuore, E di pensier sì generosi, e santi.

Lascivia, fasto, vanità, terrore, Furon sempre le gemme in ogni etate, Onde si vuol ornar più d'un Signore.

Non sotto i lampi di corone aurate Sempre virtute ha d'albergar costume, Nè chiede a sua custodia armi schierate.

Ben fa dell'oro il prezioso lume, E gli scettri gemmati, e i raggi d'ostro Stimare un uom mortal celeste Nume.

Ma insuperbito dell'ossequio nestro S'ei la ragion con forte piè calpesta, Mentre vuol farsi un Dio, diviene un mostro-Spesso a' potenti è la virtà molesta,

E superba fortuna par che sdegni Alla prudenza d'inchinar la testa.

Lunge tranquillità, lunge dai regni Suol gire amica di private cure: Ma tu, gran Cosmo, oggi il contrario insegni. Facili a sofferir son le aventure.

E pochi sanno oprar contra gli assalti, Che dà sorte felice, armi sicure. Quindi ammirando in te trofei tant'alti Servo alle glorie tue Febo m' inspira, Perchè ne' falli sitrui te stesso esalti.

B se infiammando il sen di nobil ira Armata di satirica faretra

Or la mia Musa avanti a te si mira;

Omero all'ardir suo perdono impetra; Ki per render d'Achille eterni i pregi Non pose mano a lusinghevol cetra:

Ma dando lede anco a contrarii regi Lungamente ci narra quanti Ettorre Combattendo atterrò campioni egregi.

Poi quando Achille al fin gli vuole epporre, E lo fa vincitore, in somma altezza Con le rovine altrui lo viene a porre.

Stimasi in terra più quella fortezza,

Che più contrasti, e là dove scusarsi

Potriasi il vizio, più virtà s'apprezza;

E tu quando le colpe udrai narrarsi Di regia sorte, i proprii merti tuoi Vedrai tanto più rari al cielo alzarsi.

Onde in sentirmi, aver quel gusto puoi C'avria nocchier, che non provò tempeste Solcando un mar ch'ogni vascello ingoi.

Credi certo, o signor, ch'arme celeste Ti diede Iddio, s'essendo Re non sei Tiranneggiato da passioni infeste.

Modestia, e lealtà vanti plebei Soglion parere alla real fortuna, Che diede al mondo i Tantali e gli Atrei.

E per mostrar delle sue colpe alcuna, Dico, che molte in lei trovar potransi Più ree de' mostri che l'Ircania aduna.

Per gli Africani beschi in pace stansi Tra lor le tigri, ed i leon nel sangue Di sbranato leon non macchieransi.

Non avvelena i suoi terribil angue:

. E d'orso ingordo all'affamata gola

Non è dolce vivanda un orso esangue.

Onesta dell'uomo è violenza sola Mentre nei petti umani i ferri ignudi Di sangue inebriando ei si consola. Chi non sa di Caligola gli studi? Sono i suoi scherzi uccisioni ed onte: Gli Antropofagi fur di lui men crudi. Cinto di raggi d'or l'infansta fronte Allor sì che di Roma il carro augusto Con danno universal reggea Fetonte. Alla plebe affamata prende gusto Di vietar gli alimenti, ed i granari Racchiuder fa l'Imperatore ingiusto. Ai leoni dell'uomo assai più cari Con sangue umano usa smorzar la sete; Co'suoi veleni appesteransi i mari. Le teste illustri sol per pompa ei miete: Di tepide cervella asperge i letti, E la notar nel sangue ogni perete. Sono i lunghi tormenti i snoi diletti: Gli par pietà, ch'un nom tosto s' uocida, Ma vuol che stenti, e mille morti aspetti. Talora esulta furibondo, e grida: Perchè una testa sola or non ha Roma, Acciò con un sol colpo io la recida? Di così belle palme ornò la chioma Sprezzando i cieli un sì crudel tiranno, Che fra i romani Augusti oggi si noma. Scoprendo la cagion di tanto danno Narra il Liceo, che molte e varie fere Ascose zgli occhi dentro noi si stanno. Simile alle poetiche chimere La cupidigia ha varii capi, e ingordi, D'orsi, tigri, dragoni, idre e pantere. Questi sempre tra loro urlan discordi. Nè mai cessando esercitar la rabbia. Spesso del proprio sangue i denti han lordi, Ma con occhi infecati e atroci labbia Tra lor rugge un leon ministro d'ira, E par che tra quei mostri imperio egli abbia. Poi fronte umana sopra lui si mira. Che nata a dominare in quella schiera Deve tenerla a fren quando delira. Sol viver qualche poco in pace spera Tra sì crude discordie quella mente. ln cui l'umana all'altre teste impera. Se regnar di quei mostri alcun si sente. Segnaci al furor suo quegli altri mena. Nè ch'odan la ragione unqua ei consente. Or vien la legge e col castigo affrena Di quelle fiere la perfidia audace, E sempre col timor tienle in catena. Ma sì fatto legame è mai tenace Per gran Signor, che senza alcun terrore Posson giusto stimar quel che a lor piace. Superba libertà dentro il lor cuore Rompe ogni legge e quelle fiere scioglie, Che scatenate poi danno in furore. Il giusto scettro alla ragion si toglie: Ogni giusto pensier vassi in esiglio. E regnau selo abominate voglie. Cinte di rose il crine, ed ebbre il ciglio Vengono di piacer turbe lascive Al tirannico mostro a dar consiglio. Mentre con tal governo un' alma vive. Facil sarà l'imaginar fin . dove La stravaganza de' suoi vizii arrive. Pur troppo soprabbondano le prove: L'antica Grecia rimirando a questo Formò gran vituperii infino a Giove. Par che per forza sol piaccia l'onesto. R qui d'Apollo al tribunale io cite Quei tiranni, che ciò fan manifesto. Tutti di sangue e strage hanno appetito. Chè par all'uom troppo beata sorte Calpestar gli altri, ed esserne impunito. Ma per non star sempre a parlar di morte. Veggiam che gusti sordidi e plebei Talor la gran fortuna ai Regi apporte.

O Neron, che vassalli aver gli Dei Ardisti di bramar sotto il tuo scettro: Fatto di vil cantori emulo sei. Desio d'esercitar musico plettro Ti par di regia man trionfo degno. Già fregia le tue cetre oro ed elettro. Alzar la voce al comandato segno Fur del sommo Monarca i regii uffici, E su corde canore oprar l'ingegno. Non sol tra schiera di giocondi amici, Ma ne' teatri risonò sua voce. E gareggiò con disuguai nemici. Oui stian salde le note, e qui veloce Liquidamente passeggiar si deve: Questo giova all'arteria, e questo nuoce. Ogni musica legge egli riceve. E di Burro, e di Seneca i precetti, Or ch'ode altre armonie, sentir gli è greve. Treman d'applauso popolare i tetti, Finchè per noia alcun l'anima esali. Che gli uditor d'uscir sono interdetti. Misero! canti tu morti fatali De' Regi Argivi, e l'infuriato Oreste. Nè ti scorgi da tergo i fati eguali. Già d'Agrippina le sembianze infeste Ti sferzan l'alma con crudel flagello. B t'avventano al cor faci funeste. Non un sol di virtà desio rubello Nell'empie petto dei tiranni alberga; Ma questo mostro rio succede a quello. Perchè d'ignobil polve i crini asperga, Lassa le scene il musico Nerone. E su i destrieri in Grecia opra la verga. Guida quadrighe nell'olimpio agone, B da veruna legge ei non s'assolve Prendendo in meritar giuste corone. Poi guidato vincente ei si risolve Di trionfarne; e pien d'ignebil pompe Obbrobrioso carro a Roma ei volve.

Il muro al sacro vincitor si rompe: E con applausi la città l'accoglie. Cui la servile adulazion corrompe, Roma, che di Corintie opime spoglie Per man di Mummio il Campidoglio ornasti. Ricompensando le Troiane doglie; Dimmi con qual vergogna allor mirasti l vil trofei d'Imperator sì magno? Come a tanta viltà non lagrimasti? Ma perchè qui d'un sol Neron mi lagno? Commodo venne poi con peri ingegno; B volle a tante infamie esser compagno. Più che fortuna ei di lodarsi è degno. Egli si fea gladiatore, ed ella Del mondo tutto gli avea dato il regno. Ora seguendo elezion sì bella Perchè a' teatri i merti suoi dimostri. Yuol far l'Apollo in fulminar quadrella. Condotti di Numidia uccide i mostri, E ride il mondo, che cen dardi aguzzi Il figliuol d'Antonin coi pardi giostri. O gloriosa impresa, a cento struzzi Nella fuga veloce aprir la gola, B che d'un luogo a tutti il sangue spruzzi. Ma il folle Imperator non si consola Di tanti scorni: e fuor del regio albergo Vuol trar la vita in gladiatoria scola. Cintosi di leon velloso tergo Ferrata mazza con la man rotando Dice: lo le belve in gran tenzon dispergo. Nuovo Alcide son io, che il sangue spando Di mostri, ed ei schiera minor n'uccise Quando gìa d' Brimanto il suol placando. Così per modi indegni in varie guise D'infamarsi cercò real grandezza. B il nome Augusto in gran ludibrio mise. Sazia d'onori, e sempre a pompe avvezza Volge il pensiero a' ministeri indegni Quai la sorte privata anco disprezza.

Che strani affetti entro i satolli ingegni Trovano il pasto? e di che rei fantasmi D'alcuni regi gli animi son pregni? Cangian più volte il di le lodi e i biasmi. Pacato più va trascorrendo il letto Egro che per dolor di nervi spasmi. Poi se di lusso ha gran signor diletto, A vincer la natura egli si pone, R in nessun orizzonte ha il cuor ristretto. Brama di remotissima regione Marmi al sostegno di real palazzo, E gemme d'India a illuminar corone. Tinge d'Assiria il prezioso guazzo Le tele d'ostro, ch'ei calca col piede. E di strani lavor prende solazzo. Ma il fisco ingrassa di rapite prede, Chè il prodigo le mani ha bisognose. E a' doni suoi rapacità succede. Desia d'inverno il crin cinger di rose: In contraria stagion conserva i frutti: Stranie vivande ha sol per saporose. Su le cime de' monti aver condutti Per disastrosa via gode i ruscelli; E mira gli orti sopra i tetti addutti. Che sorgan le radici agli arboscelli, Ove l'indiche piante avrian le cime, Ove a volar si stancherian gli augelli. Ciò ch'al volgo è comun nulla si stime. Così comanda e delle notti, e giorni Dal ciel diverso un calendario imprime. Che quando cade il Sol, per lui s'aggiorni, Ch'a compieta nel ciel splenda l'aurora, E che a prima nel letto si riterni. Deve un Prencipe aver diversa l'ora Dagli altri, e le candele aver per sole Chi dalla plebe per signor s'adora. Gli antipodi mirar può ben chi vole A gusto suo nella cittade istessa, Senza che all'Indie il galcon sen vole.

I detti miei con l'azion sue confessa Lo stolto Eliogabalo, ch' a' sensi Sempre ubbidir fè la ragione oppressa. O quanto egli ebbe i desiderii immensi! Nuota nei laghi d'odorosi unguenti. E la notte arder fa balsami accensi. Mira tra fiori i parassiti spenti: Pasce con beccafichi e con faziani Di tigri, e di leon gli avidi denti. Son di sue mense i condimenti insani Lingue di rosignoli e pappagalli: Ch' è vil cibo mangiar gli augelli sani. Ebbro trionfa in licenziosi balli. E per far de' vascelli aspra contesa. Di prezioso vino empie le valli. Portar d'Arabia la Fenice presa Alle sue mense in trionfal vivanda. A quell'ingordo par facile impresa. Ma che non può lussuria eve comanda? S' in donna trasformò l'Imperatore. Ben puote più d'ogni circea bevanda? Preda ei divenne di nefando amore: E col suo proprio corpo a sozzi amanti Saziar poteo lo scelerato ardore. Quest'infami trofei son pur tui vanti, Felice sorte, che di vizii atroce Hai dentro il cuor, se fuora hai d'oro i manti. Qui non mi dica adulatrice voce, Che per natura eran costor sì stelti. E che a buon Re la Monarchia non nuoce, Mostrar potrei con veri esempli e molti, Come chi dice ciò, lusinga ed erra; Ma con due soli ora il mio dir s'ascolti. Mentre sudava travagliando in guerra Il gran Pelleo debellator de' Persi, Fu vero specchio di virtute in terra. Intrepido al furor de' colpi avversi, Giusto dispensator di premii e pene, B norma di modestia ei sè tenersi.

Ma che farà se vince? Ri non s'astiene D'abominar Filippo, e fa chiamarsi Figlio del Giove dell'Ammonie arene. In un convito in Dio fa consacrarsi. Ouel generoso ardir di cuore invitto · In fasto e crudeltà venne a guastarsi. Su mensa micidial Clito trafitto Fu parto di lietissime vittorie, E col figliuol Parmenione afflitto. Per eternar del Re l'alte memorie Pensa pur, Macedonia, a nuovi mondi, E comprargli col sangue inclite glorie. In grave sonno di piacer giocondi Estinto è il vostro eroe. Piangete, o schiere, E traete dal cuor sospir profondi. Il vincitor barbariche maniere Prende del vinto, e sopra gli ebri tini Stan piegate nel campo le bandiere. Con caldo ferro inanellarsi i crini Di mirra aspersi il capitan vedrete, E folleggiar tra le vivande e i vini. Odo voi, che gemendo rispondete: Non è questi colni, che guerreggiando Ebbe di gloria si mirabil sete? Che per lo Greco onor l'asta impugnando Fè tributarii d'Asia i Re maggiori. B l'onde al Gange insanguinò col brando? Quei che fu scoglio a' Persian furori, B conculcò con vincitrici piante Degli Artasersi gli adorati onori? Questi non è quel di virtute amante Modesto Re con maestà clemente? Oh quanto del primier cangiò sembiante! Di qui s'apprende quanto sia possente Di grandezza mortal sorte felice D'uomin potenti a fascinar la mente. Ma ch'ella sia di tanto mal radice In un suggetto sol non ho stupore, S'in gran cittadi e regni il far ciò lice.

Diverrà preda dell'ostil furore Circondato castel da balüardi, Ch'abbia a difesa un sol propugnatore: Ma s'il medesmo poi da staol si guardi. Che d'aste armato vigili alle mura : O fia vincente, o cederà più tardi. Non è de' detti miei la mente oscura. Chi di felicità gli eventi osserva Troverà in Roma non men rea ventura. Dei senatori: cavalier caterva Di lei vegliava alte difese accinta: Ma il troppo imperio alfin la fece serva. L'oro dell'Asia, e della Grecia vinta. Fe' del ferro latin la tempra molle. E nocque a Roma infin Cartago estinta. Allora il saggio si stimò per follo: La virtù più bramata era il tesoro: Nè più nei lor commercii Astrea si volle. Il Magistrato si comprò con l'oro: Avara fraude adulterò gl'ingegni: E in fronti indegne verdeggiò l'alloro. Già dell'Imperio um'il gli angusti segni Produsser frutti di virtute augusta. Quando con gli Equi, e Volsci avea gli sdegni. Allor godea la gioventù robusta Con studio militar pascer destrieri: Sudar nell'armi alla stagione adusta. Allor de' Curii e de' Caton severi L'ispide chiome inclita gloria ornava; E fortezza indurava i petti austeri. Di Pirro il gran Pabrizio ricusava L'oro del pari col velen fuggito. Ed al trionfo dall'aratro andava. Delle delizie il nome era abborrito. E fin dal padre con zelante affetto. Per vincer troppo, era il figliuol punito. Ma poichè all'armi sue fremea soggetto

Il mar d'Egitto e del Danubio il lido, Si bandi con virtute il viver schietto. Si fe' l'amico al vecchio amico infido; Il lusso armato di tartaree faci In Roma venne a fabricarsi il nido;

Ed ella preda a' cittadin rapaci Alfin con suoi cadaveri in Tessaglia

Alfin con suoi cadaveri in Tessagli Saziò la fame agli avoltoi voruci.

E dubitiamo ancor, che non assaglia
Gli uomini e i regni a trionfar fortuna
E che gran sorte non dia lor battaglia?

Così frangesi un ramo, in cui s'aduna Feconda pompa d'odorosi pomi, Nè fertil copia maturando imbruna.

Il troppo Imperio i Regi, e i Regni ha domi:
Non sempre sorte umli madre è d'affanno:
Nè sono ogni or felici i regii nomi.

Dunque in quel grado, che benigne danno Quaggiù le stelle, in allegria viviamo, Credendo il cangiar stato esser di danno.

Nel teatro del mondo recitiamo

Breve commedia a spettator celesti; E diversi istrion tutti noi siamo.

Altri d'Imperator pompose vesti Cinge; di servo altri la cappa ammanta;

Altri son lieti, altri per duol son mesti. Un Dio non è chi d'esser Re si vanta In questa scena; e a torto si lamenta

Chi nel poema ignobil parte canta. In ogni sorta è la virtù contenta, E sa ch'a quello infin premio si dona,

Che la persona sua ben rappresenta. Vero è che il plauso universal risuona Vieppiù, se per beare i suoi soggetti Ella s'adorna di real corona.

O popoli d'Etruria al ciel diletti!
O del gran Tosco eroe regni paterni:
Faccia il vostro gioir fede a' miei detti.

Stendendo il suo dominio ai cuori interni Sente il gran Cosmo in voi cantar suo nome Da concorde armonia d'applausi eterni. Ei con virtù le proprie voglie ha dome, Stimando di gran Re trionfo degno, Prima incoronar l'alme e poi le chiome. Già scritto fu da celebrato ingegno, Ch'era grato spettacolo agli Dei Un gran signor, che di sè stesso ha regno. B tu, gran Duce, or quel Monarca sei, Che mostri al mondo sì felici esempli, Ed innamori il ciel co' tuoi trofei. Oh! quanto gioir puoi qualor contempli, Quai per te sparga preghi a' cieli amici Prestrata Italia entro i sacrati templi. Lunga prosperità d'anni felici Imploran tutti all'età tua fiorita Stimando i tuoi dolor proprii supplici: Chè selute all'Etruria è la tua vita.

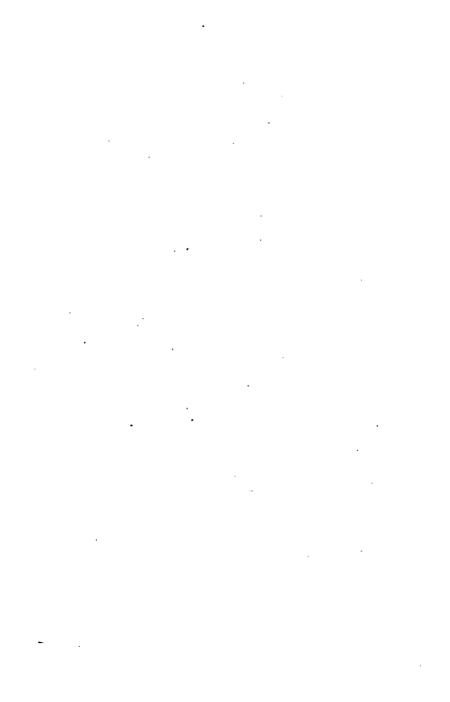

## CAPORALI CESARE

Nacque in Perugia il 20 giugno 1531 e morì nel 1601. L'amenità del suo lepido ingegno brillava egualmente nella sua conversazione e ne'suoi scherzevoli versi, e sì l'una che gli altri venivano generalmente desiderati. Spruzzò d'una satira dilicata il suo poemetto Della Corte scritto ad istanza del Cardinale de' Medici, che qui riproduciamo seguendo l'edizione perugina del 1770: la più corretta ed integra delle sue opere. Il Caporali non agguaglia i poeti piacevoli sorti in principio del secolo XVI nella purità e nella pratica della lingua, ma li supera nella facilità e nella naturalezza del verso.

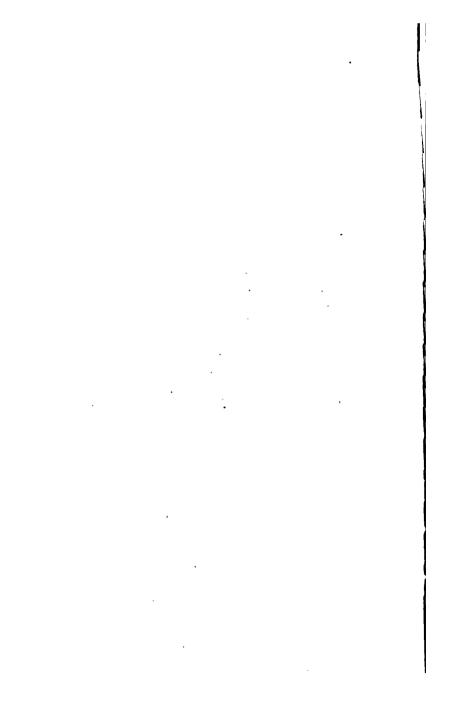

## PARTE PRIMA

#### SOPRA LA CORTE

Mentre vissi, Trifon, cinqu'anni in corte,
Se viver si può dir dove la vita
È registrata al libro della morte,
Voi sol vid' io fra quasi un'infinita
Turba, cogli anni andar presso al centesimo,
Che seguitate la corte fallita.
Voi mi trovaste tenerla un centesimo,
Secondo il Bernia, e voi sete anco un giorno
Per farle l'epitaffio col millesimo.
A tal ridotta l' han dentro e d'intorno
Certi moderni prencipi, sì ch'ella
Chiama la peste in campo a suon di corao.
Da voi danque, da voi, ch'il mondo appella
Per riverenza padre Cifarista,
Venerabile al volto e alla gonnella.

Desio d'avere una minuta lista Del modo, dello stil, delle creanze, E insomma d'ogni cosa buona e trista: Con che già v'acquistaste e piatto e stanza Nella Corte di Roma; o per dir meglio Nel pubblico morir delle speranze. Acciò, s'alcun da me vien per conseglio, Ch' ir voglia in Corte (benchè ciò mi spiaccia, E mal altrui saprei dar norma e speglio). Gl'insegni servir voi per dritta traccia, Che sete un cortigiano il più forbito. Ch'oggi in Roma si pettini o s'allaccia. Ch' io quanto a me vi fui sì mal gradito. Che prima mi torrei diventar boia. Che in corte esser mai più visto o sentito. Nè trovo oggi peccato che m'annoia, Quanto, ch' io non fuggi' tosto, che vidi Di molti cortigian l'appese cuoia. I guai, per le fatiche, e pei fastidi S' erano sotto il busto scorticati. E venduto e impegnato i propri nidi. Miseri, che a que' tempi fortunati Non venner, quando in Roma al Sol Leone Si trattenevan tanti letterati. Chè hastava aver nome Cicerone. Ch' eran posti ai negozii più secreti. Con larghe entrate e grossa provvigione. Anzi fin sugli arazzi e sui tappeti Ci vedevan mangiar l'orzo, e le biade Le virtüose mule de' Poeti. Ahi bella, ahi dolce, ahi favorita etade! Pur le palle son rosse tuttavia, E di balzar in alto han proprietade. Or su veniamo, Trifon mio, al quia, Perchè non mi vorrei sentir trattare Ch' in ciò puzzassi di cortigiania. A me giammai non piacque l'adulare, E che sia ver, leggete quel ch' io scrivo

Circa la vita mia del corteggiare.

Poi ch' ebbe merte odiosa a ciascun vivo Tentato contra i termini civili Di cavarmi il mandato esecutivo. B ch' io le rendei gli atti nulli e vili Cen una moratoria che spiccai Dal tribunal degli anni giovenili: Quasi per voto a Roma me ne andai. Roma miracolosa, Roma bella. Pelice stanza a chi ha denari assai. Per buscarmi un padron, ma la mia stella Mi spinse in un signor di quella razza, Che gir pontifical suol a cappella. A cui va innanzi un uom con certa mazza: Poi vien sua signoria ch' ha sotto lei L'istessa mula or rossa, or pavonazza. Era già il maggio, e gli asin pegasei S'udiano, a lor trombon cacciato mano, Gir cantando i mottetti a cinque, a sei. E regnava il buon vecchio in Vaticano. Che chiuse l'ecumenico Concilio Trent' anni aperto al fier Lutero invano. Quand'a mia libertà diedi l'esilio. La qual, Trifon, per dirvelo in secreto, Era degna dei versi di Virgilio. Benchè in ciò v'ebbe coloa il Sadoleto. E 'l Caro, uomini illustri, ma in tal caso L'un e l'altro di lor poco discreto, Che tanto opràr, che m'ebber persuaso, Ch' in breve corteggiando avrei potuto Sul cocchio o su la mula ir in Parnaso. Ouel che fu prima all'umil nio saluto Da questo mio signor risposto invece Che si suol dir altrui, sii ben venuto: Poi che d'udirmi un di grazia mi fece In camera, mi diese, voi ch'avete Quattro lettre attaccate con la pece, Forse servendo in corte non vorrete Gir in cucina a guisa di scudiero, E in tavola portar vi sdegnerete.

Monsignor illustrissimo, egli è vero Che non ho tal virtù (gli risposi io), Che d'averla in rispetto sia in stiero: Anzi, che gran favor sarebbe il mio Alla portiera stando, aprir' il passo Ai dottor c'han da voi sì ricco so: Massime se 'l Martel rotondo e grasso, O il Bili entrar volesse a disputare Una question fra l'Ariosto e 'l Tasso. Talchè quatto al servir, ch' io debba andare Alla stalla o in cucina, a me non pesa, Pur che grato vi sia quant'ho da fare. Nè fur però giammai parole intese Che dicesse accettarmi, e così in croce Tenne alcun di la mente mia sospesa. E fece ben: perchè tal volta quoce Ogel risolversi a un tratto: e si suol dire. Chi non fiuta il boccon, talor si cuoce. Un di passando in Borgo, ecco venire Mi veggo incontro Carlo Sinibaldi, Uom che vivea, per non saper morire. Costui con modi affettüosi e caldi. Frate (mi disse), omai sei cortigiano, Ch' è la seconda specie de' ribaldi. Però che monsignor, cercando in vano. L'altr'ier fra noi un che senz'oro e seta Avesse ciera di fedel cristiano. Disse, con fronte in ver non troppo lieta: Dite a colui, quel tal so molto io, come Voi ve 'l chiamate, astrologo o poeta, Che venga in casa; ch' a finir le some Sol mancava egli, e dimostrò ch'avea (Disse il Padre Agostino) odio al suo nome. Qui tacque Carlo, e mi lasciò sì rea Bocca, che far non lo potea peggiore Un sciroppo d'assenzio o scammonea. La man che vegne poi, su undici ore Uscii di casa con proponimento D'ire a far riverenza a monsignore;

E giunto poscia, e fattogli il mio intento Saper, mi fu risposto da sua parte, Ch'egli non si pascea di fumo o vento. Ch' attendessi a servire; e che in disparte Lasciassi andar le cerimonie vane. Ch' eran de' cortigiani imbratta l'arte. Questo fu un giovedì, nel qual la mane L'animoso polmon venne a tinello. A partir la question fra 'l dente e 'l pane. Or mentre io mi sto addietro e non favello. Anzi paio il Dio Termine, introdotto Sol per notar l'azion di questo e quello; Il gentil Parigiol mi fece motto, E mi prese per mano; insomma è chiaro, Ch'esser non può scortese un che sia dotto. Comparve intanto un viso di somaro, A cui mi volsi anch' io con umil gesto, Perocchè di quel gregge era il capraro. E gli baciai la mano, e con onesto Rossor gli venni a dir chi fossi; ed egli Per allor mi rispose assai modesto: Dicendomi ch' avea sopra i capegli Le mie virtuti, e n'avria dato segni Tosto ch'uscia di grazia, o questi o quegli; Poi certa chiave rotta, e senza ingegni Fattasi dar, che fu d'un uscio, dove Già l'ufficiai del morbo tenea i pegni, Ch'avea da capo due cordelle nove Con un mazzuol di scopa fatto a posta, Acciò più facilmente si ritrove: Menommi ove Simon correndo in pusta Per certe scale altissime il Demonio Cader lasciollo e gli ruppe una costa. Or qua (mi disse) avrete in testimonio Delle vostre virtù la più gradita Stanza di Corte e del più antico conio. Era questa una camera fuggita Da sbirri, che scappar volea pel tetto. R parea quasi una galea sdruscita.

Fu fabbricata al tempo del sospetto, Che vi si gia per aria col battello. E Simon Mago ne fu l'architetto. Ella di legna avea la poppa, e quello Fianco, che a dirlo a modo de' Toscani. Borgo vecchio battea quasi-a livello. Il resto era d'un mar fatto a due mani. Con una tonicaccia toit'a nolo Dall' unto cuoco de' Camerlitani. Ricoperta di sopra era d'un suolo -Di più tavole insieme, che congiunte Fur ne' verdi anni lor d'un fruttaruolo. Ma poi dal fiero spasmo sopraggiunte, Facevan tutte vita ritirata, B le coste apparean larghe e disgiunte. Onde tanta a l'entrar mi fu versata Polver sul capo, che alzar non osai Gl'occhi per ringraziar quella brigata. Anzi tutto quel tempo, ch'abitai Sotto questo solaio, oltr'al periglio, E i danno, ci ebbi ancor di molti guai. Perchè, secondo il nobile bisbiglio, Là su tutti i roman topi più vecchi Ogni notte venivano a consiglio. E pensate, Trifon, ch'eran parecchi; Ma una sorca crudel fra l'altre c'era Guercia d'un occhio, e mozzo avea gli orecchi; Questa al sacco di Roma la bandiera Portò de topi; e poi per la vecchiaia Statuta all'ospedal per spedagliera. Il pensar d'attoscarla era una baia, E parimente il farle le trappelle, Che me n'avea strappate le migliaia. Mi rose un feltro, mi guastò una pelle Di vacchetta, ove fe' mille trapunti, E pentacoli, e gruppi, e fregi, e stelle. S'io avessi avuto a recitare i punti Per dottorarmi, avrei con più riposo Trapassate le notti, l'ore e i punti.

Talor saltai del letto, e disdegnoso, Per affrontarla, davo su quei muvi Coltellate da cieco e sonnacchioso.

Scrivete voi ai secoli futuri

Questa mia fiera, e cruda condizione, Acciò sempre in memoria al mondo duri.

Che nè romor di schioppo o di cannone L'avria cacciata mai, fin' a quell'ora, Che si porta agli inferent la pozione.

O gran virtù della nascente aurora, Far col bel lume suo fuggir le sorche, Grazie non tocche da' poeti ancora.

Ma non sia digression, che mi distorche Fin ch'io non segua fin dall'uovo al pomo, Quantunque sia un piacer da mille forche.

Consegnata che m'ebbe il Maiordomo La detta stanza, io fui gran tempo in forsi, S'ero cangiato ancor dal primier uomo.

Ma non prima a tinel con gli altri corsi A far prova de' denti, ancor che rari, Che di mia metamorfosi m'accorsi.

Stavan da capo i più grassi somari Ciascun con la provenda colma e piena, Come quei, ch'al patrone eran più cari.

Gli altri di minor grado avean poi meno Di grazia e provigion, fra quali anch'io Me ne stava stramando or paglia, or fieno,

Ma pur di questo ringraziava Dio; Chè s'era poco, almen non era reo, E saria basto a l'appetito mio.

Ma il caso è che s'incontro avea Pompeo O il venerabil Costa, ch'alla mensa Avean più braccie, e man che Briareo,

Bisognava ch' avessi la dispensa

Da lor per mangiar carne, ch' in un tratto Mi vedea restar l'ossa in ricompensa.

Io rimasi talvolta stupefatto,
Che sempre ch'adocchiai qualche boccone

Che sempre ch'adocchiai qualche boccone Un di lor me gli dava scaccomatto. Sì ch'allor m'accors' io, messer Trifone, Che nella cotta e nella cruda, il vizio Della carne ci dà gran tentazione.

E m'avrei tolto per men pregiudizio, Che quei boccon, che mi dovean toccare, S'avesser presi a compagnia d'offizio.

Nè mi sarei curato d'aspettare, E averne il venerdì tante sardelle, Ch'è il Diavolo coi gbiotti a negoziare.

Ecco di brodo piene le scudelle Dove non seppi mai, d'unto o di grasso Con l'Astrolabio in man trovar due stelle.

S'io fossi stato a quel naval fracesso Qual ebbe il Turco, io potrei somigliare La mia scodella al golfo di Patrasso.

Però ch' in essa si vedeano andare

A galla i corpi delle mosche lesse,

B i conversi in carbon legni del mare.

Oni Trifon se per care alcun disesse.

Qui, Trifon, se per caso alcun dicesse Che la comparazion non gisse a sesto, E ch'io fossi obbligato all'interesse:

Dite, che legga Omero, ove in un testo Fa una comperazion di certe mosche, Nè forse calza ban, sì come in questo.

Ma lasciam le question dubbiose, e fosche, Or che siamo a tinel, chè in questa scuola Non s'ammetton ragion Greche, nè Tosche.

Anzi per ogni minima parola, La contumacia ha commission espressa Di darvi una stoccata nella gola.

Oltre, ch'è cosa chiara per se stessa.

Che s'a parlar m'abbado un punto d'ora
M'è tutta la mia parte a sacoo messa.

Perchè se ben è dì, che si lavora, Nondimen suona a doppio il mio compagno, A riverenza di Monna Dionora.

Ma sia che vuol, che sazio io non rimagno, Se non mi efogo, e faccia pur lo scatco Tormi dinanzi il pan, che è su lo stagno. Siccome allor, che ci casciò dal palco. E vuota rimaner sece la scena. Ch'appunto il desinare era sul calco.

E già per far la mensa ricca e piena. Avea portato Monna carestia

Un pello arrosto, velto per ischiena. Arido, secco, e nudo, il qual venia

Delle man di Cartorio scorticate. E parea un terso d'un'anatomia.

Dico, che dalla tavola levato Del principe venute era alla nostra; Così fortuna va cangiando stato.

Perchè poco altro compariva in mostra Fuor che gli avanzi, che eran stati a fronte Con gli uomin d'arme della prima giostra.

Ma dital voi, Trifon, ch'un Rodomonte Mi sembraste una volta interno a un pollo: E dico cose manifeste e conte.

Non fo per dire il ver, nel protocollo Del conte Baldassar aver mai letto L'ira d'un Cortigian mezzo satollo...

Però di questo taccio, ch'in effetto Bisognerebbe aver un gran cotale, E sì capace, e nobile seggetto.

Dico ben, che per farsi uno immortale Non so che più bel caso in Corte nasca Da seriver, che 'l digiun quaresimale.

Se noi fussimo vissi sol di frasca, Quei quarantasei dì che son compresi Dal giorno della Cener fin a l'ascu.

Non ci avria tanto la fiscchezza offesi. Quanto questo digiun, ch' a dir il vero. Sembravam tutti polledri ripresi.

De' corpi nostri aveam fatto pensiero, Per esser così magri e trasparenti, Di farne un dono al General Veniero.

Che sarian stati buoni, anzi eccellenti, Su le galere sue per lanternoni Contra la notte oscura e contra i venti.

Vol. IV.

Ma che gir dietro a più comparazioni? Ciascun di poi sembrava un tolto a fitto. E la corte parea degli spioni. Allor, se I mio signor guardava dritto, Potes vederci a tutti sperto il cere, E quel ch' incontro, e fuor ci fosse scritto. Ed era questo un modo assai migliore. Che aver, secondo Socrate, nel petto Un senestrin da poter far l'amore. Confesso bene. e l' ho più volte detto, Ch'a far con voi collazion la sera Santa Nulia venia sempre al banchetto. Però che la norzion di ciascun era. Recine cinque alive e un fico secco. R del finocchio a peso di statera. Ouesto è gnel frutto, che il vostro Ser Cecco D'averlo visto spesso in corte disse Servir per companitico, e per stecco. Venian poi le domeniche prefisse A ristorarci del digiun, sì come Nel decretal un gran dottore scrisse. Or questi dì, cambiato il proprio nome, Si chiamavano i giorni del soccorso, Che soccorrean le forze stanche e dome. Però che si cenava: ma discorso Fu, poi, ch'era il mangiar più tosto pena Mentre la digestione era nel corso. R lo Scalco ordinava sì, ch' a pena Del desinar levati, si sentia Sonar la campanella della cena. Ahi crudele evarizia, ahi fiera Arpia! Dunque in corte di Roma s'usa fare Sugli stomachi altrui la mercanzia!

O che bella invenzion da trafficare,
Trovata da ministri pelacani,
Forse per lor signor gratificare!
Pur s'altri si tenessero le mani,
lo mi rimetto alla martorizzata
Santa terminazion de' Cortigiani.

La cosa fu più volte ventilata,

E risoluto alfin, ch'il cener nostro
Bra una collazion ribattezzata.

Tal ch'il buon medicuccio amico vostro
Non occorrea, che per evacuarne
Ci preparasse un servizial d'inchiostro.

Nè ci tirasse il naso, per destarne
Dal sonno, caüsato dai vapori
Del cibo, che'l cervel suole offuscarne.

Ma tempo è omai d'uscir da mensa fuori,
Già che lo Scalco dir m'orlo alle spalle:
Poi che pasciuto avete erbette e fiori,
Gite, pecore mie, gite alle stalle.

## PARTE SECONDA

Quando meco, Trifon, penso talora, Che per non corteggiar fuggon le stelle, Tosto che in cocchio uscir veggon l'aurora; Dico fra me : se dall'eterne e belle Cose l'esempio tor quaggiù si deve, Che tante corti e tante bagatelle! Che inver cosa non è più amara e greve, Che mangiar e dormire a voglia altrui, E trottar per lo sole e per la neve. Si legge in certi libri, che colui, Che nomò pria la corte, volse dire, Morte, non corte come diciam nui, Quasi per cosa orribile inferire; Ma perchè egli era balbo e scilinguato Mutò quella M in C nel proferire. Dio gli perdoni così gran peccato, Che forse per siffatta mutazione A gir in corte il mondo s'è arrischiato. Oh! quanto meglio facea il Commendone Chiamar quei suoi discorsi paradosse, Che a corteggiar invitan le persone.

Che forse anco da ciò suase e mosse. Alcune genti son ite al martoro Chi co' signor, chi con le cappe rosse. Doves pur esser bello il secol d'oro. Trifon, che corteggiava ognun sè stesso; R si stava ciascon nel suo decoro Senz' aver altri cortigiani appresso. Se non due man, duo piè, che facean tosto Quanto lor da volere era commesso. Non si mangiava ancor lesso nè rosto, Ma ciaschedun con frutti or verdi, or secchi All'osteria del Can ferrava agosto. Le man ch' eran pulite come specchi. Là sopra un sasso gli ponean del latte Senz' aspettar lo scalco o chi apparecchi. La notte si dormia per quelle fratte, Nè i paggi si pigliavano pensiero Se le pigme eran sode o mal rifatte. Tal che l'istesse man per cameriero Serviano, e scalco, in quell'età novella: B i suoi piedi a ciascuno eran staffiero. Non era in uso ancor saio o gonnella. Ma s'allacciava ognun colla ginestra Certe lor brache di frondi d'erbella. Talchè Priapo, quando andava in gestra, Rompea sovente quelle gelosie, E mettea il capo fuor per la finestra. Non erano anco adulatori e spie, Anzi all'uscir da mezza gola in suso-Tornavan giù strozzate le bugie. Ma Natura impregnata dall'abuso Partorì poscia certi effetti muti. Che fra lor negoziavano in confuso. Poi pian pian diventar motti e saluti, R cerimonie e riverenze e inchini Non mai più per l'addietro conosciuti. Nacquer poi l'eccellenza, e quei divini,

Sì magnifici titoli che dare Si sogliono oggidì fin a' facchini; E cen lor nacque a un parto il corteggiare, Che si giuocò la libertà natìa, E corruppe lo stil del favellare. Che già, se vi parlava chicchessia, Vi dicean tu, chè ancor non si sapea, Che voi foste la vostra signoria. Veramente corrotta usanza e rea Ch' io v'abbi a ragionar per mezzo di una Terza persona è imaginata idea. Oui non ha celpa il caso o la fortuna. Ma l'uom sibben, che a procacciare i guai Imparò d'adular fin dalla cuna. Non so, Trifon, se voi per sorte mai Il simbol della corte avete udito: Credo ben che una volta vel ledai. Or qui drizzate un poco l'appetito. Se ben non è definizion sì buena, Che si converta col suo definito. La corte si dipinge una matrona Con viso asciutto e chioma profumata, Dura di schiena e molle di persona. La qual sen va d'un drappo verde ornata, Benchè attraverso, a guisa d'Ercol, tiene Una gran pelle di asino ammantata. Le pendon poi dal collo aspre catene Per propria dappocaggine o per male Che scior se le potrebbe e uscir di pene. Ha¶di specchi e scopette una reale Corona, e tien sedendo sulla paglia Un piè in bordello e l'aktro allo spedale. Sostien con la man destra una medaglia, Ove sculta nel mezzo è la speranza Che fa stentar la misera canaglia. Seco il tempo perduto alberga e stanza, Che vede incanutir la promissione Di fargli un di del ben, se pur n'avanza. Poi nel rovescio v'è l'adulazione. Che fa col vento delle sherrettate Gli ambiziosi gonfiar com' un pallone.

Vi sono anco le Muse affaticate Per sollevar la misera e mendica Virtute oppressa dalla povertade.

Ma si gettano al vento ogni fatica, Ch' ha sul corpo una macina da guato E fortuna ad ogn' or troppo nemica.

Tien poi nell'altra man l'amo indorato Con esca preziosa, cruda e cotta, Che per il più diventa pan muffato.

Corre la turba ingorda alla pagnotta, E poi convien che molla nel sudore, E condita coi cancheri l'inghiotta.

Così (bench' io non so chi fu l'autore)
Vidi questa figura già dipinta
In casa d'un illustre mio signore.

Altri disser la corte esser la quinta Essenza congelata nel fornello D'un'amicizia fraudolente e finta;

E che sembrava argento buono e bello, Ma posto a paragon poi sull'incude Non restava alle bette del martello.

Ma che convien che m'affatichi e sude Con voi, Trifon, che tante corti e tante Avete viste e tocche a carni nude?

Pur di tutti gli affauni, anzi di quante Minaccie, villanie prova ed ascelta Chi serve un cervellaccio stravagante;

Tener non ne devria poca, nè molta Cura, pur che 'l signor con lieta faccia Si degnasse guardarlo alcuna volta.

Pensate poi, quanto diletti e piaccia Quella man sulla spalla; e come un vivo E pubblico favor l'animo allaccia.

Deh! perchè non poss' io qual volta scrivo, Diventar Mevio o 7 maldicente Bavio, Sol per certi signor toccar sul vivo? Chè, per far troppo del grande e del savio,

Quasi non parlan mai co' servitori:
Sia benedetto in questo il duca Ottavio,

Ch' ha sì gentili e sì cortesi umori, Che fin con esso lor pranza e merenda Alla barba de' rustici signori.

Se a mensa con lui tratti una faccenda, Ri non scaviglia e dirti villania, Dandoti un pezzo d'asino in commenda.

Misero me! che per disgrazia mia Non ebbi mai dal mio signor tal ciera, Che non mi minacciaese la moria;

Fuor che quando mandommi alla Peschiera A guisa di somar colle coppelle; Ma basto io non avea, nè sonagliera;

Perchè io l'acqua ne portassi a quelle Piante, che in trenta corsi, se non varie, Appena avea inaffiato le mortelle.

Onde gli stampator m' hau sul lunario Ritratto, ch' ho sul collo una barlozza, E rappresento la forma d'Acquario.

Perciò diss'io, Trifon, se 'l ciel non scozza
Un di le carte, al fermo il pegaseo
Gira dalle coppelle alla carrozza.

lo vi confesso, ch' in quel caso reo Pensai più volte, anzi tenni pur chiaro Quel ch' è scritto dell'Asin d'Apuleo.

E tanto più, perchè sovente il Caro Mi solea dir, che questa voce Giano In lingua etrusca volea dir somero;

E qual (con riverenza) marchigiano Interpretar si deve asin di Marca, Tal asino di corte, cortigiano.

Onde ha ragion, s'oggi il Martel s'imbarca. Ch' a conservar la specie de somari Saria toccato a lui d'entrar nell'arca.

Ma perchè abbiate i termini più chiari Circa quell'inaffiar, saper dovete Ch'ogni anno innanzi ai di canicolari

Monsignor, ch'era cardinale e prete, Per edificazion forse di noi Uscia di Roma a patir caldo e sete; E ver Perugia se n'andava, e poi Ouinci alla Pieve. Or qui, Trifon, d'un paggio Forse bisogno avrei, non men che voi. Che mi nettasse i panni da viaggio. Ch'ancor sembran pel fango un bigio mischio. Mercè che mi informai di quel viaggio. Pur ne fui page alfin, correndo a rischio D'esser dottor, prelato e vignaruolo, E pastor nato alla zampogna e al fischio. Or trottando ancor io cogli altri a stuolo. Quell'anno che per strada messer Bino Contò fra tre cavalli un occhio solo: A me toccò per sorte un vetturino. Con staffe alla giannetta e arcion moreschi. Grasso com' un cassiccio da molino: E perchè gli premeano i guidareschi. Faceva al suon della sellaccia rotta Mille strani balletti romaneschi. M' avea la vita molto mal condotta E la comunità degl'interiori Per uscir giù alle porte omai ridotta. Mi fece anco per strada altri favori. Siccome a un passo, ove la groppa er'alta, E laggiù il fango, invece d'erbe e fiori: Che mentre in dubbio sto, s' egli lo salta, Traboccò nel pantan, con me sul dosso, R mi fè tutto cavalier di Malta. Ed ei, ch'era di pel tra baio e rosso, Ne uscì leardo, sparso di rotelle, A guisa di chi casca in qualche fosso. Ma lasciam gir da banda le novelle; Giunto alla Pieve io diventai coppiere D'un bosco, com' io dissi, di mortelle, B di mia propria man gli davo a bere. Risciaquandole quasi ogni mattina Una coppella invece di bicchiere. Poi nel giudizio e nella mia dottrina

Fu compromessa una gran differenza, Ch' era nata fra i tigni e la farina:

E perchè sar non si poteva senza Discuter quella causa coi pollone, I tigni ebbero centra la sentenza. Inoltre ebbi una larga commissione Sopra tutto 'l raccolto, che si suole Ripor l'anno alla Pieve pel padrone. Tal ch' io feci due mazzi di tagliuole. Su l'un segnava il gran, su l'altro cura Tenea delle minute bagagliuole. Nè mai me le spiccai dalla cintura. Fin che referendario al mie signore Non fui dell'una e l'altra segnatura. Ed ebbi questo ufficio tanto a core. Che se in corte fu mai puegato paso. So che sentì di me non tristo odore. Onde il buon Varchi, ciò sapendo a caso, Di commission d'Apollo, un di m'offerse La fattoria di Pindo e di Parnaso. Io gli render grazie, e con diverse Rime in sue lodi un libro gli mandai Legato con fettuccie azzurre e perse. Poscia, essendo venuto il tempo omai Che 'l pomifero autunno era passato. Anch' io ver Roma col signor tornai: Dove a più degno ufficio poi locato. Mentre ch'al mio signor tento e procaccio Di spedir la pension d'un vescovato, Ecco coi crin di neve e i piè di ghiaccio, E le labbra dal vento mal trattate Venir l'inverno; e m'avria dato impaccio Se non che in amicizia e 'n caritate Feci abbracciar dal ferraiolo il saio, Che non s'avean parlato mai la state. Ma poi ch'al vecchie ambasciator Rovaio Successe monsignor Zefiro in Roma, Che fe l'entrata al mezzo di febbraio, Altro incarco mi vidi, ed altra soma Or sulle spalle; ahi miser cortigiano, Se non muti pensier pria che la chioma!

Giace fra Torre Rossa e Vaticano La vigna, ch'ebbe a fitto il mio signore, Da un certo abate di San Sebastiano: Dove essendo bisogno d' un Pastore, Ch'avesse cura a ventidue castrati Ch'eran pupilli, e non avean tutore. Al vignaruolo e a me fur consegnati. Con gli oneri e gli onori, anz'io gli tenni Come tanti poeti laurëati: E in tal domestichezza con lor venni. Che tutti battezzai, pensando meco. Che meglio al nome inteso avrian, che a' cenni. Tal che chiamando Alceo poeta greco, Tosto un bianco castron, caro alle Muse. Belando rispondea dal cavo speco. Pindaro avea le corna più diffuse, E Anacreonte un vezzo col pendaglio Portava di sorbelle e pittaruse. Ovidio era un castron con un gran taglio Sul naso: e Ouinto Orazio Venosino Alle corna forate avea un sonaglio. Ma non ebbe mai forza il mio destino, Ch' un di lor, ch' io chiamava per Marone, Mi rispondesse mai, che per Martino. Gentil capriccio e strana finzione, Veder gir ruminando l'Odissea Il padre Omero in forma di castrone. Con tutto ciò talor non mi piacea Quando smontando il Sol giù della sella, Fuora in campagna alcun ne rimanea. Pur n'ebbi cura: e'l di sotto l'ombrella Mi stava rivolgendo ciò che scrive Varron d'agricoltura e Columella. B vidi la natura delle olive Di Messer Pier Vittorio: e così il fiero

Destin temprava alle fresche aure estive.

B in vece di tradur Virgilio e Omero,
Ivi imparai con diligenza rara
Trasporre un caulo e traspiantare un pero.

Poi con aceto misto in acqua chiara Tradussi il greco in semplice acquaticcio, Che non l'avria tradotte l'Anguillara.

E di questa pozion fatta a capriccio, Si dava ai Parmigian, che all'ora all'ora La scancellavan fuor sul vangaticcio.

Questi son Paravanghi, che van fuora A lavorare, e soglion per natura La sera desiare, odiar l'aurora.

Di pagargli ogni volta era mia cura: E volend'io dar lor certi grossetti, Ch'aveano avuto più d'una tonsura;

Non m'avrebber difeso i corsaletti Temprati a botte, e colpi di bombarde, S'alle parole rispondean gli effetti.

E m'ebber sin'a dir: se ci ritarde La già debita a noi buona moneta, Le vanghe serviran per alabarde.

Se sonato per me foese a compieta (Diss'io) voglia mi vien, ch'esti villani Sappian, che Marte ancora era poeta.

Pur mi ritenni a cintola le mani, Disse il Boccaccio, non volendo farmi Della famiglia dei guastavillani.

Oltra che letto aver nel Bernia parmi Ch' a un servitor di Prete non conviensi Star su i puntigli del mestier dell'armi.

Perciò con tutto il cor, con tutti i sensi, Mi rivolsi a placer questi serpenti, Ch'eran ver me di giusto adegno accensi.

Con dir più volte lor: siate pazienti,
Pensate in questo mondo esser ranocchi,
Nati per far rumor, ma senza denti.

Nè vogliate, che l'ira vi trabocchi A tal, che l'amicizia fatta il giorno, La sera si divida con gli stocchi.

E tanto dissi, e lor fui tanto intorno Con le piacevolezze, ch'alla fine Meco in bonaccia a Roma fer ritorno. Or così vanno a rischio le meschine Genti di corte: a cui sovente il frutto Del lor servir divien triboli e spine. Ahi, quante volte, d'acqua e fango brutto, E infermo d'altro mal che di martello. Tornai, ch'a mensa era levato il tutto. E s'il destin chiamai crudele e fello. Giulio il può dir, che più di ventidoi Anni il pan del dolor mangia a tinello. Però che un di lo scalco, che co' suoi Collaterali a mensa s'era messo Con l'uscio chiuso, acciò nessua l'annoi: Oltra, che 'l canevar gli avea concesso Del vin tolto al signer contra la bolla Una piena bottiglia col regresso: Intanto io, con la vita afflitta e molla. Com' un cagnotto fuor stavo aspettando, Che la lor signoria foese satolla. Non ebbe mai tal fame il conte Orlando. ( B ciò con pace di color sia detto. Che le comparazion van mendicando ) Sì com'ebb' io, non già perchè disdetto Mi fosse il desinar : ma son nature . C' han fame qualche volta per dispetto. lo m'accostai sovente alle fessure Dell'uscio: poi temendo le disgrazie. Rivolsi gli occhi a parti più sicure. Alfin col ventre pien, ma non già sazie Le voglie, usciron fuor gravidi e lenti, Aprendo quella porta delle grazie. E ver me, ch'arrotato aveva i denti. Ciascun di lor l'infame lingua sciolse, Dandomi certi motti aspri e pungenti. Mai nissun cortigien tanto si dolse Di servità, quant'io della mia sorte: Per ebbi il pane e'l vin, come Dio volse. Benchè il vin fu di quel, ch' in sulle porte Aspettando l'assalto, a gran ragione Dentro alle doghe s'era fatto forte.

Ma ferito d'un colpo di spontone, Subito il canevar, vista l'orina, Gli ordinò l'infrascritta infusione: Succo di fiume, e brodo di vettina, Ch' a medicar sì acerbo mal, ch'avea, Dovesse esser perfetta medicina. Tal ch'io per fermo articolo tenea D'essere schiavo, e Roma fosse il mare, E la Corte una specie di galea. Credo ben questo, e lo vorrei giurare. Che senza volontà, senza saputa Del mio signor, mi fer sempre stentare. Però che un uom di quella età canuta, C' ha sollevato nella patria sua La santa religion quasi abbattuta, Non si può creder (per non dir bugia) Che sapend'ei sì fatta crudeltate. Non avesse i ladron cacciati via. Ma perchè voi, Trifon, voi non lodate Sua signoria, che darvi suole egni anno Scarpe, guanti e berrette profumate? Due cose in Corte non mi fer mai danno. L'odio e l'invidia, perchè non trovaro Cosa mai da tagliar sopra 'l mio panno. Quanto al proceder mio fedele e chiaro Fu sempre a tutti, e mi dispiacquer certi. Ch'avean la bocca dolce, e'l cor amaro: E che tosto mostrar gli odii scoperti Che vider l'emul lor dolente e mesto Sulla bilancia star pei suoi demerti. Perchè, siccome a far, che sia digesto, Corrono al cibo subito gli umori. Se non è falso d'Avicenna il testo: Così ad un, che già pende e quasi è fuori Di grazia del Signor, per dargli il tratto Concorrono i maligni servitori. Ahi! quanti disgraziati io pungo e gratto:

Ma miser chi trabocca per le scale, Sperando in piè saltar, come fa il gatto!

Io poi nel resto vissi alla morale, Dannando in Corte l'opinion di molti. Che pel quinto elemento hanno il dir male. Gli ufficii, ch'ebbi, non mi fur mai tolti; Anzi stato saria duro a trovarsi Chi gli avesse per strada pur raccolti. Quanto all'entrate, poi che soglion darsi, lo v'ebbi i cieli ognor tanto propizii. Che basto sol di questo ricordarsi. Sentendo un dì, che certi benefizii Venivano a palazzo, io dò l'orecchio, E cerco averne più minuti indizii. B- mentre d'affrontarli m'apparecchio, In Borgo novo questi non sì tosto Mi vider, che voltar per Borgo vecchio. Anzi uno, che n'avea bello e composto In casa mia, non so già per che sorte, Fu spaventato e sen fuggi discosto. Ma mentre piango i danni della Corte. Trifon, m'è giunta nuova pel corriero, Che voi fate alla lotta con la morte. Io non so, che mi dire, il caso è fiero, Che non è mica una burla il morire. E massime il morire da dovero. Di grazia non vi fate seppellire, Se non leggete pria questi terzetti. Per dirli al Bernia, se gli potrà udire. Ma se vi avete già tratti i calzetti Per passar Lete, e gir fra l'ombre cieche A sentir altre rime, altri sonetti, A rivederci alle calende greche.

ı

· . , • • .

## CONCHIUSIONE

Colla satira Contre la Corte di Cesare Caporali chiudiamo la nostra Reccelta dei Satirici italiani non senza desiderio di averla potuta far più copiosa. Noi abbiamo cognizione di sedici satire di Federico Nomi d'Anghiari pubblicate colla data di Lione nel 1603; sappiamo che una Margherita Costa fu autrice di alcune satire pubblicate in una delle diverse edizioni delle sue Poesie; che un Lodovico Federici bresciano pubblicò circa la metà del secolo xvi una Satira Contro i vizi della plebe; che un Giuseppe Lattanzi sul finire del secolo xviii stampò alcune satire Contro i costumi della rivoluzione. Ma un anno e più di ricorche fatte presso i librai non pure, ma le pubbliche e private biblioteche d'Italia, non ci misero in grado d'avere nessuna delle satire suddette. Che più? alcuni nostri dotti amici siciliani ci parlarono di alcune satire di Tom. Gargallo, ce ne recitarono alcuni squarci, e ciò nondimeno le nostre ricerche fatte fare di queste satire e a Napoli ed in Sicilia, non ci fruttarono ancor nulla; e noi non sapendo più oltre far resistenza alle insistenti sollecitazioni che da ogni parte ci vengono fatte, perchè sia pubblicato questo quarto volume da parecchi mesi aspéttato e che compier Vol. IV. 39

debbe la nostra Raccolta, noi lo pubblichiamo non senza la speranza di poterlo far susseguire da un quinto volume che contenga quanto non ci fu dato fino ad ora di rintracciare o conoscere. Intanto, per quanto possa essere difettosa questa collezione nostra, essa racchiude pur sempre ben 47 autori satirici, un terzo dei quali può dirsi stato finora affatto sconosciuto agli storici ed agli eruditi della nostra letteratura; e dei quali parecchi sono anche inediti.

Forse taluno avrebbe desiderato di avere in questa Reccelta anche il Capitolo del Berni contro papa Adriano VI, il Capitolo del Coppetta centro la Lealtà; le nove Satire, o dir meglio Capitoli di Gabriele Simeoni; le altre undici Satire da noi ommesse del Paterno e state tutte comprese nella Raccolta del Poggiali più volte citata; ma noi escludemmo questi componimenti, come anche la Satira del Gianni contro il Monti, il Sonetto codato satirico del Monti contro i suoi avversarii, e parecchi altri Capitoli o Sermoni del Franzesi, del Lippi, del Pignotti, del Passeroni, della Teresa Albarelli Vordoni, del Pindemonte, del Dalmistro. del Vianelli, del Mattei, del Patriarchi del Mangiagalli, del Suardi, del Carrer, ecc., che mal si vorrebbero far di carattere satirico, perchè nullamente consentanei allo spirito ed al carattere della nostra Raccolta, del quale parlammo alle pagine in e iv della nostra l'refazione al Tomo I.

Come già accennammo nella nostra Prefazione, non ci è stato possibile seguire, come avremmo pur dovuto e voluto, nella nostra edizione, l'ordine cronologico nella pubblicazione degli autori; a questo difetto suppliamo ora, come ne abbianio fatto promessa, col porgere qui sotto un Prospetto in cui sono coordinati, secondo il loro anno di nascita, i Poeti compresi in questi quattro volumi, notando che ove non ci fu dato avere la data natalizia, ponemmo quella della prima pubblicazione delle Satire, o quella approssimativa in cui furono le Satire composte.

## PROSPETTO CRONOLOGICO

#### DECLI AUTORI

COMPRESI NEI QUATTRO VOLUMI DI QUESTA RACCOLTA

### SECOLO XV.

- Vinciguerra Antonio. Edizione prima, 1495. (Vol. I, pag. 3-48).
- Ariosto Lodovico, N. 1474. M. 1553. Edizione prima 1551. (Vol. 1, pag. 61-157).
- Giudiccioni Giovanni, N. 1485, M. 1346. (Vol. IV, pag. 481-489).
- Giovanni Mauro d'Arcano, N. 1490. M. 1556. (Vol. I, pag. 535-539).
- Aretino Pietro, N. 1492. M. 1556. (Vol. I, peg. 299-525).
- Alamanni Lodovico, N. 1495. M. 1556. (Vol. 1, pag. 149-196).
- Muzio Girolamo, N. 1896. M. 1869. (Vol. 1V, pag. 515-521).

#### SECOLO XVI.

- Cazza o Caccia Agostino, N. (?). M. 1549.
  (Vol. IV, pag. 451-477).
- Bentivoglio Ercole, N. 1506, M. 1575. (Vol. I, pag. 205-226).
- Nelli Pietro, N. 157 (1), fiori circa il 1546. (Vol. I, pag. 437-495).
- Dolcs Lodovico, N. 1508. M. 1568. (Vol. II, pag. 51)
- De Domini Girolamo, N. 1510 (?) M. 1562. (Vol. II, pag. 57).
- Dall'Anguillara Giovanni Andrea, N. 1817. M. 1866. (Vol. II, pag. 271).
- Feneruolo Girolamo, N. 1520 (?) M. 1580. (Vol. 11, pag. 71-85).
- Sansovino Francesco, N. 4551. M. 1568. (Vol. 11, pag. 283-294).
- Lavezzola Alberto, N. (?) M. 1585. (Vol. IV, pag. 493-512).
- Caporali Cesare, N. 1531. M. 1601. (Vol. IV, pag. 585-607).
- Paterno Lodovico, N. 1560. M. (?).
  (Vol. IV, pag. 525-589).
- Buonarotti Michelangelo, N. 1864. M. 1646. (Vol 1, pag. 251-289).

- Bracciolini Francesco, N. 1866-1645. (Vol. III, pag. 405).
- Azzolino Lorenzo N. 1567. (?) M. 1632. (Vol. II, pag. 7).
- Soldani Iacopo, N. 1579. M. 1641. (Vol. I, pag. 349-417).
- Cesarini Virginio, N. 1580. M. 1624. (Vol. IV, pag. 569-581).

### SECOLO XVII.

- Vinciolo Vincioli, fiori nella prima metà del secolo XVII: la sua unica Satira non fu pubblicata prima del 1720.

  (Vol. III, pag. 255).
- Rosa Salvatore, N. 1615. M. 1673. (Vol. II, pag. 307-455).
- Abati Antonio, N. 1616. (?) M. 1667. (Vol. III, pag. 193-247).
- Dotti Bartolomee, N. 1642. M. 1712. (Vol. III, pag. 263-396).
- Adimari Lodovico, N. 1644. M. 1708. (Vol. II, pag. 95-256).
- Menzini Benedetto, N. 1646. M. 1704, (Vol. III. pag. 9-177).
- Fagiuoli Giambattista, N. 1660. M. 1742. (Vol. IV, pag. 323-345).
- Quinto Settano o Lodovico Sergardi, N. 2660. M. 1726. (Vol. II, pag. 495-677).

Martelli Pier Iacopo, N. 1668. M. 1727. (Vol. IV, pag. 359-384).

### SECOLO XVIII.

- Gozzi Gaspare, N. 1713. M. 1786. (Vol. III, pag. 61f-677).
- Baretti Giuseppe, N. 1719. M. 1789. (Vol. IV, pag. 587-393).
- De Luca Giovanni Antonio, N. 1757. M 1767. (Vol. IV, pag. 287-519).
- Alfieri Vittorio, N. 1749. M. 1803. (Vol. III., pag. 413-492).
- Mascheroni Lorenzo, N. 1750. M. 1800. (Vol. IV, pag. 395-465).
- D'Elci Angiolo, N. 1754. 1824. (Vol. III, pag. 497-601).
- Pezzoli Luigi, N. 1772. M. 1834. (Vol. IV, pag. 231-284).
- Zanois Giuseppe, N. (?). M. 1817. (Vol. 1V, pag. 55-82).
- Torti Giovanni, N. 1774. M. 1852. (Vol. IV, pag. 565-566).
- Bossi Giuseppe, N. 1777. M. 1815. (Vol. 1V, pag. 469-418).

Barbieri Giuseppe, N. 1778. M. 1852. (Vol. IV, pag. 87-210).

Tezzelli Iacopo, N. (?) M. 1853. (Vol. IV, pag. 214-225).

Capellina Domenico, vivente.
(Vol. IV, pag. 421-447).

PINE DEL QUARTO VOLUME.

. • • • •

# INDICE

# DELLE POESIE COMPRESE NEL QUARTO VOLUME

---

| Satira in | Edita di ideerto autore  | •    | •      | •     | · 1   | lag.  | 7   |
|-----------|--------------------------|------|--------|-------|-------|-------|-----|
|           | ZANOIA GR                | ĽSE  | PPE    | •     |       |       |     |
| Sermone   | I. — Al lettore .        | •    |        |       |       | •     | 53  |
| >         | II. — Sulle disposizioni | test | e inco | tarie |       | •     | 56  |
| •         | III Al servo .           |      |        |       |       | •     | 63  |
| •         | IV. — A Sofronio .       |      | •      | •     | •     | *     | 70  |
|           | GIUSEPPB I               | DAR  |        | u.    |       |       |     |
| SERMONE   | I. — Il Sermone .        |      |        |       |       | •     | 87  |
| •         | II Il Cattedrante -      | A F  | rance  | sco R | izzo- | Pa- ' |     |
|           | tarol                    |      |        |       |       | •     | 93  |
| <b>,</b>  | III Il Cruscante.        |      | .•     |       |       | •     | 101 |
| •         | IV L'uomo di monde       | 0    |        |       |       |       | 109 |
| •         | V L'innamerato           |      |        |       |       | >     | 116 |
| •         | VI Il querelose .        |      |        |       |       | ,     | 123 |
| ,         | VII L' invidioso         |      |        |       |       | •     | 197 |
| •         | VIII Il Poets .          | _    |        |       |       |       | 133 |

| SERMONE IX Il Predicatore A Gian Antonio Mo-                                                          |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| schini                                                                                                | 135 |
| • X. — Il Delatore                                                                                    | 14  |
| » XI. — 11 Caffè                                                                                      | 15  |
| » XII. — Il Giardino                                                                                  | 15  |
| <ul> <li>XIII. — La Fiera</li> </ul>                                                                  | 167 |
| <ul> <li>XIV. — Il Teatro — A Carlotta Marchionni »</li> </ul>                                        | 173 |
| » XV. — La Musica — A Luisa Jappolli.                                                                 | 17  |
| » XVI. — I Bagni d'Abano. — A Mirina :                                                                | 185 |
| > XVII. — Recoaro                                                                                     | 19  |
| • XVIII. — I Proverbi                                                                                 | 90  |
| • XIX. — li Congedo                                                                                   | 907 |
| JACOPO TOTZELLI.                                                                                      |     |
| SATIRA PRIMA. — Contro i vantatori superbi ed oziosi della                                            |     |
| gloria degli avi                                                                                      | 215 |
| · Seconda Contro i ricehi che non aiutane gli                                                         | •   |
| ingegni nati in bassa fortuna                                                                         | 221 |
| LUIGI PEZZOLI.                                                                                        |     |
| SERMONE I. — A Paolo Zammini dottore. — La Setira >                                                   | 231 |
| » II All'Abate Antonio Meneghelli, professore                                                         |     |
| - I Predicatori                                                                                       | 342 |
| • III. — A Luigi Carrer. — Le lettere . •                                                             | 248 |
| . IV Ad Alfonso S. di Porcia, coute I                                                                 |     |
| Matematici                                                                                            | 259 |
| <ul> <li>V. — A Loopoldo Cicegnara, conte. — Gli Avari •</li> </ul>                                   | 967 |
| • VI. — A Iacopo Mantovani. — Le Nozze •                                                              | 975 |
| GIOVANNI ANTONIO DE-LUCCA.                                                                            |     |
| •                                                                                                     |     |
| SERMONE I Al signor Giovanni Marsili, P. P. di Bots-                                                  |     |
| SERMONE I. — Al signor Giovanni Marsili, P. P. di Bots-<br>nica sello studio di Padeva. — Sul pregiu- |     |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                 |     |

| EMMO     | ne II. — A sua eccel | lenza i   | l signe | or D | aniele          | Farso  | etti.        |             |
|----------|----------------------|-----------|---------|------|-----------------|--------|--------------|-------------|
|          | - Sulla frega        |           |         |      |                 |        |              |             |
|          | porvi in fronte      |           |         |      | -               | . p    |              | 292         |
| <b>3</b> | III. — Al signor e   |           |         |      |                 | ull'ac | lu-          |             |
|          | lazione dei lette    |           |         |      |                 | •      | v            | 297         |
|          | IV. — A sua eccel    | lenza     | il sigr | or 2 | Commo           | sso G  | iu-          |             |
|          | seppe Farsetti,      |           | _       |      |                 |        |              |             |
|          | Sulle persecusi      |           |         |      |                 |        |              |             |
|          | allo studio delle    |           |         |      |                 |        | »            | 309         |
| ,        | V. — Al signor A     |           |         | do A | <b>I ar</b> cel | lotte. | _            |             |
| _        | Sullo scadimen       |           |         |      |                 |        |              | 307         |
| <b>.</b> | VI. — Al signor      |           |         |      |                 |        |              |             |
| _        | Sulla Setira .       | ,         | •       |      |                 |        | »            | 319         |
| . •      | VII. — A sua eco     |           |         | . H. | aigno           | or Pa  |              |             |
|          | Balbi. — Sulle       | •         |         |      | •               |        |              | 316         |
|          |                      |           |         |      |                 |        |              |             |
|          |                      |           |         |      |                 |        |              |             |
|          | FAGITOL:             | i GIA     | MBA'    | TT   | STA.            |        |              |             |
|          | •                    |           | _       |      |                 |        |              |             |
| CAPITO   | DLO I. — Al signor F |           |         | •    |                 |        |              |             |
|          | promozione al        |           |         |      |                 |        |              |             |
|          | licità e il vant     | -         | •       | -    | orani           | i e    | dei          |             |
|          | suggettacci .        |           |         |      | •               | •      | >            | 3 <b>93</b> |
| . •      | II. — Al signor I    |           | co Re   | di   | – le            | biasi  | <b>(00</b> 0 |             |
|          | delle cerimonie      | •         | •       | • •  | •               | •      | •            | 336         |
| •        |                      |           |         |      |                 |        |              |             |
|          | Martel               | i.i Pi    | er i    | 1 CH | <b>70</b> .     |        |              |             |
|          |                      |           |         |      |                 |        |              |             |
| SATIR    | PRIMA — Al Bare      | on di (   | Corvat  | a.   |                 |        | •            | 349         |
| •        | SECONDA Al mede      | esimo     |         |      |                 |        | •            | 353         |
| •        | Terza - Iden         | 1.        |         |      |                 |        | 20           | 360         |
| ,        | Quanta Iden          | ١,        | •       |      |                 | •      | •            | 364         |
| •        | QUINTA - Idem        | ١.        |         |      |                 |        |              | 370         |
|          | SESTA — Idem         | <b>ì.</b> |         |      |                 |        |              | 376         |
|          | SETTIMA - Idem       | 1         |         |      |                 |        |              | 381         |

## BARETTI GRISEPPE.

| Capito  | LO UNICO                       | •             |         | . р            | ag. | 367         |
|---------|--------------------------------|---------------|---------|----------------|-----|-------------|
| Terzet  | Ti scritti ad un amico d'un Po | oeta F        | rngon   | i <b>sn</b> o. | •   | <b>39</b> 1 |
|         | MASCREBORE L                   | oren          | Z+      |                |     |             |
| Sermon  | RE UNICO — La falsa eloquenza  | del p         | alpi te |                | •   | 396         |
|         | <b>BO</b> RST GIUSI            | <b>SPP</b> B. |         |                |     |             |
| Epistoi | LA — A Giuseppe Zanoia, Arch   | iletto        | e Po    | ota            | •   | 469         |
|         | DOMENICO CAP                   | el.Lin        | IA.     |                |     |             |
| Epodi   | - I                            |               |         | •              |     | 421         |
| •       | II. — Archiloco                |               |         |                | *   | 493         |
| •       | III. — La mia nobiltà .        |               |         |                | •   | 4%          |
| n       | IV. — Due donne                |               |         |                | >   | 437         |
| •       | V. — Panurgo                   |               |         |                | •   | 430         |
|         | VI Memento pe' Giovan          | i Itali       | eni     |                | *   | 433         |
|         | VII. — I Profanatori .         |               |         | •              | •   | 434         |
| •.      | VIII. — Il Minotauro .         |               |         |                | •   | 436         |
| •       | IX. — Marguttiso               | •             |         |                | •   | 438         |
|         | X. — La Sirena                 |               |         |                | •   | 440         |
|         | XI La fuga degli Dei .         |               |         |                |     | 443         |
| •       | XII. — I Maestri del popol     | • .           | -       | •              | •   | 445         |
|         | CIOVANNI AGOSTINO C            | azza          | E C     | ACCI           | A.  |             |
| Satira  | PRIMA - A. M. Gian Giacom      |               |         |                | •   | 451         |
| •       | SECONDA - Al signor Giacom     |               |         | ompa           | >   | 455         |
| •       | Terza — A Torniello, fisico    |               | •       |                | •   | 457         |

| FATTRA QUARTA - Al Pastor Passonico pag.                             | 459        |
|----------------------------------------------------------------------|------------|
| ■ QUINTA — A Torniello, Governator di Novara •                       | 461        |
| SESTA - Al signor conte Filippo Tornisllo                            | 464        |
| ■ SETTIMA — Al signor Giambattista Castaldo •                        | 466        |
| P OTTAVA - Al medesimo                                               | 469        |
| NONA — Alla signora Lucrezia Visconta da Fontane.                    | 472        |
| DECIMA — A Monna Belcolore                                           | 475        |
| GIUDICCIONI GIOVANNI.                                                |            |
| SATIRA UNICA — A M. Girolamo Campo                                   | 481        |
| ALBERTO LAVEZZOLA.                                                   |            |
| CAPITOLO PRIMO - Al magnifico ed eccellente signor Nic-              |            |
| colò Cozza                                                           | 493        |
| <ul> <li>II. — Al chiarissimo signor Domenico Veniero</li> </ul>     | 499        |
| <ul> <li>III. — All' illustrissimo signor conte Marcanto-</li> </ul> |            |
| nio Giusti                                                           | 506        |
| muzio cirolamo.                                                      |            |
| SATIRA in forma di lettera - A M. Vincenzo Fedele                    |            |
| Del poco conto che si fa dei servi .                                 | 515        |
| LODOVICO PATERNO.                                                    |            |
| SATIRA PRIMA                                                         | 525        |
| <ul> <li>SECONDA — Al signor Girolamo Sforza</li> </ul>              | <b>533</b> |
| * TERZA — A M. Porfirio Testa                                        | 539        |
| » Quarta                                                             | 546        |
| • QUINTA — A M. Girolamo Giraldi                                     | 559        |
| GIOVANNI TORTI.                                                      |            |
| SERMONE UNICO - Invito a Pinarco a sentire i sacri                   |            |
| Oratori                                                              | 563        |

## VIRGINIO CESARENI.

| SATIRA UNICA - Al se        | renissimo | D.  | Cosmo | Medici, | gran |             |
|-----------------------------|-----------|-----|-------|---------|------|-------------|
| Duca di To                  | oscapa .  | •   | • .   |         | pag. | 569         |
| Ca                          | PORALI    | CES | SARB. |         |      |             |
| PARTE PRIMA - Sopra I       | a Corte   |     | •     |         | •    | 586         |
| <ul> <li>Seconda</li> </ul> |           |     |       |         |      | 596         |
| Conchiusione                |           |     |       |         | >    | 609         |
| Prospetto                   |           |     |       |         | _    | <b>£</b> 11 |

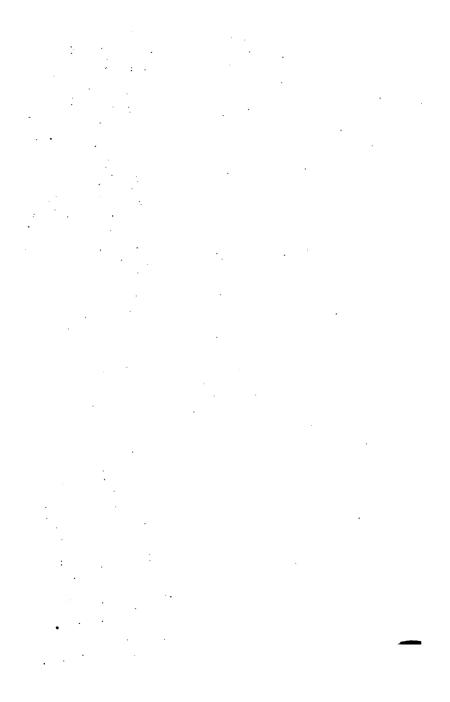

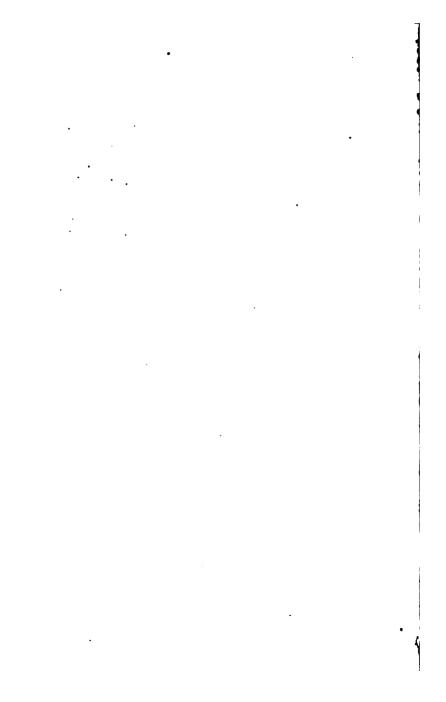